

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Professor Karl Beinrich Rau of the University of Heidelberg

PRESENTED TO THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

Mr. Philo Parsons
of Dernoit
1871



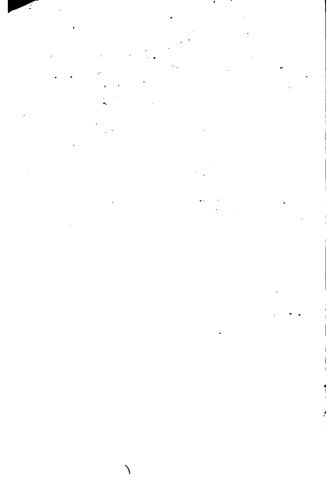

\$-,T7.5-Y

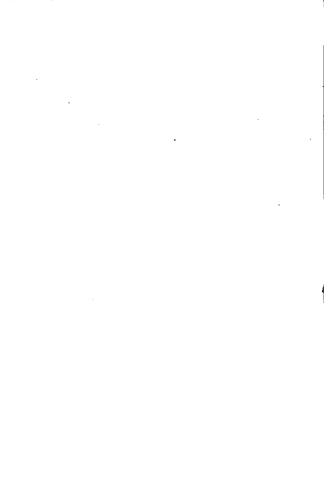

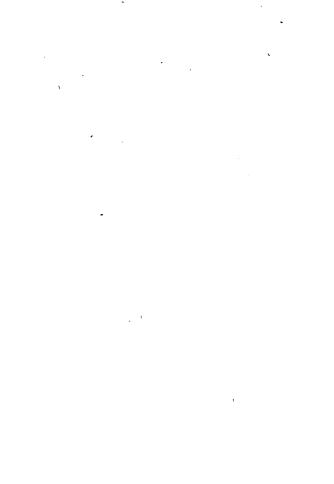



### 17772

## HISTORIAE NATURALIS

### LIBRI XXXVII.

A D

### OPTIMORUM LIBRORUM FIDEM

BDITI

CUM INDICE RERUM.



EDITIO STEREOTYPA.

TOMUS V.
LIB. XXXV—XXXVII ET INDEX.

LIPSIAE
SUMTIBUS ET TYPIS CAROLI TAUCHNITII.
1830.

878 P6 1830 V. 5

# C. PLINII SECUNDI NATURALIS HISTORIAE LIBER XXXV.

I. METALLORUM, quibus opes constant, agnascentiumque eis natura indicata propemodum est: ita connexis rebus, ut immensa medicinae silva, officinarumque tenebrae, et morosa caelandi, fingendique, ac tingendi subtilitas simul dicerentur. Restant terrae ipsius genera lapidumque, vel numerosiore serie, plurimis singula a Graecis praecipue voluminibus tractata. Nos in iis brevitatem sequemur utilem instituti modo, nihil necessarium aut naturale omittentes. Primumque dicemus quae restant de pictura, arte quondam nobili, tunc cum expeteretur a Regibus populisque, et illos nobilitante, quos esset dignata posteris tradere: nunc vero in totum marmoribus pulsa, iam quidem et auro: nec tantum ut parietes toti operiantur, verum et interraso marmore, vermiculatisque ad effigies rerum et animalium crustis. Non placent iam abaci, nec spatia montis in cubiculo delitentia: coepimus et lapidem pingere. Hoc Claudii principatu inventum: Neronis vero, maculas quae non essent, crustis inserendo, unitatem PLIN. TOM. V.

variare, ut ovatus esset Numidicus, ut purpura distingueretur Synnadicus, qualiter illos nasci optarent deliciae. Montium haec subsidia deficientium: nec cessat luxuria id agere, ut quam plurimum in-

cendiis perdat.

II. Imaginum quidem pictura quam maxime similes in aevum propagabantur figurae : quod in totum exolevit. Aerei ponuntur clypei, argenteae facies surdo figurarum discrimine, statuarum capita permutantur, vulgatis iam pridem salibus etiam carminum. Adeo materiam malunt conspici omnes, quam se nosci. Et inter haec pinacothecas veteribus tabulis consuunt, alienasque effigies colunt, ipsi honorem non nisi in pretio ducentes, ut frangat heres, furis detrahat laqueus. Itaque nullius effigie vivente, imagines pecuniae, non suas, relinquunt. lidem nalaestras athletarum imaginibus, et ceromata sua exornant, et vultus Epicuri per cubicula gestant, ac circumferunt secum. Natali eius vicesima Luna sacrificant, feriasque omni mense custodiunt, quas icadas vocant, hi maxime qui se ne viventes quidem nosci volunt. Ita est profecto: Artes desidia perdidit: et quoniam animorum imagines non sunt, negliguntur etiam corporum. Aliter apud maiores in atriis haec erant quae spectarentur, non signa externorum artificum, nec aera, aut marmora: expressi cera vultus singulis disponebantur armariis, ut essent imagines, quae comitarentur gentilitia funera : semperque defuncto aliquo, totus aderat familiae eius, qui unquam fuerat, populus. Stemmata vero lineis discurrebant ad imagines pictas. Tablina codicibus implebantur, et monumentis rerum in magi-stratu gestarum. Aliae foris et circa limina domitarum gentium imagines erant, affixis hostium spoliis, quae nec emtori refigere liceret: triumphabantque etiam dominis mutatis ipsae domus: et erat haec

stimulatio ingens, exprobrantibus tectis, quotidie imbellem dominum intrare in alienum triumphum. Exstat Messalae oratoris indignatio; qua prohibuit inseri genti suae Levinorum alienam imaginem. Similis causa Messalae seni expressit volumina illa, quae de familiis condidit, cum Scipionis Pomponiami transisset atrium, vidissetque adoptione testamentaria Salutiones, (hoe enim ei fuerat cognomen,) Africanorum dedecore irrepentes Scipionum nomini. Sed pace Messalarum dixisse liceat, etiam mentiri clarorum imagines, erat aliquis virtutum amor: multoque honestius, quam mereri, ne quis suas expeteret.

Non est praetereundum et novitium inventum. Siquidem non solum ex auro argentove, aut certe ex aere in Bibliothecis dicantur illi, quorum immortales animae in locis jisdem loquuntur: quin immo etiam quae non sunt, finguntur, pariuntque desideria non traditi vultus, sicut in Homero evenit. Quo maius (ut equidem arbitror) nullum est felicitatis specimen, quam semper omnes scire cupere, qualis fuerit aliquis. Asinii Pollionis hoc Romae inventum, qui primus Bibliothecam dicando, ingenia hominum rem publicam fecit. An priores coeperint Alexandriae et Pergami reges, qui Bibliothecas magno certamine instituere, non facile dixerim. Imaginum amore flagrasse quondam testes sunt et Atticus ille Ciceronis, edito de his volumine, et Marcus Varro benignissimo invento, insertis voluminum suorum foecunditati. non nominibus tantum septingentorum illustrium, sed et aliquo modo imaginibus: non passus intercidere figuras, aut vetustatem aevi contra homines valere, inventor muneris etiam diis invidiosi, quando immortalitatem non solum dedit, verum etiam in omnes terras misit, ut praesentes es se ubique, et claudi possent.

III. Et hoc quidem alienis ille praestitit. Suorum vero clypeos in sacro vel publico privatim dicare primus instituit (ut reperio) Appius Claudius, qui consul cum Servilio fuit anno Urbis CCLiX. Posuit enim in Bellonae aede maiores suos, placuitque in excelso spectari, et titulos honorum legi. Decora res, utique si liberorum parvulis imaginibus ceu nidum aliquem sobolis pariter ostendat: quales cly-

peos nemo non gaudens favensque adspicit.

IV. Post eum M. Aemilius, collega in consulatu Quinti Lutatii, non in Basilica modo Aemilia, verum et domi suae posuit, id quoque Martio exemplo. Scutis enim, qualibus apud Troiam pugnatum, continebantur imagines: unde et nomen habuere clypeorum; non ut perversa Grammaticorum subtilitas voluit, a cluendo. Origo plena virtutis, faciem reddi in scuto cuiusque, qui fuerit usus illo. Poeni ex auro factitavere et clypeos, et imagines, secumque in castris tulere. Certe captis eis talem Asdrubalis invenit Marcius, Scipionum in Hispania ultor: isque clypeus supra fores Capitolinae aedis usque ad incendium primum fuit. Maiorum quidem nostrorum tanta securitas in ea re adnotatur, ut L. Manlio, Q. Fulvio Coss. anno Urbis DLXXV, M. Aufidius tutelae Capitolii redemtor, docuerit patres, argenteos esse clypeos, qui pro aereis per aliquot iam lustra assignabantur.

V. De picturae initiis incerta, nec instituti operis quaestio est. Aegyptii sex millibus annorum apud ipsos inventam, priusquam in Graeciam transiret, affirmant, vana praedicatione, ut palam est. Graeci autem alii Sicyone, alii apud Corinthios repertam, omnes umbra hominis lineis circumducta. Itaque talem primam fuisse: secundam singulis coloribus,

<sup>\*</sup> monochromaton dictam, postquam operosior inta erat: duratque talis etiam nunc. Inventam

linearem dicunt a Philocle Aegyptio, vel Cleanthe Corinthio. Primi exercuere Ardices Corinthius, et Telephanes Sicyonius, sine ullo etiamnum colore, iam tamen spargentes lineas intus. Ideo et quos pingerent, adscribere institutum. Primus invenit eas colorare, testa (ut ferunt) trita, Cleophantus Corinthius. Hunc, aut eodem nomine alium fuisse, quem tradit Cornelius Nepos secutum in Italiam Demaratum, Tarquinii Prisci Romani regis patrem, fugientem a Corintho iniurias Cypseli tyranni, mox docebimus.

VI. Iam enim absoluta erat pictura etiam in Kalia. Exstant certe hodieque antiquiores Urbe picturae Ardeae in aedibus sacris, quibus equidem nullas aeque demiror tam longo aevo durantes in orbitate tecti, veluti recentes. Similiter Lanuvii, ubi Atalanta et Helena cominus pictae sunt nudae ab eodem artifice, utraque excellentissima forma, sed altera ut virgo: ne ruinis quidem templi concussae. Caius princeps eas tollere conatus est, libidine accensus, si tectorii natura permisisset. Durant et Caere, antiquiores et ipsae. Fatebiturque, quisquis eas diligenter aestimaverit, nullam artium celerius consummatam, cum lliacis temporibus non fuisse eam appareat.

VII. Apud Romanos quoque honos mature huic arti contigit. Siquidem cognomina ex ea Pictorum traxerunt Fabit clarissimae gentis, princepsque eius, cognominis ipse, aedem Salutis pinxit anno Urbis conditae CCCCL, quae pictura duravit ad nostram memoriam, aede Claudii principatu exusta. Proxime celebrata est, in Foro boario aede Herculis, Pacuvii poetae pictura. Ennii sorore genitus hic fuit: clarioremque eam artem Romae fecit gloria scenae. Postea non est spectata honestis manibus: nisi forte quis Turpilium equitem Romanum e Venetia nostrae

aetatis velit referre, hodieque pulchris eius operibus Veronae exstantibus. Laeva is manu pinxit, quod de nullo ante memoratur. Parvis gloriabatur tabellis. exstinctus nuper in longa senecta, Antistius Labeo praetorius, etiam proconsulatu previnciae Narbonensis functus. Sed ea res in risu et contumelia erat. Fuit et principum virorum non omittendum de pictura celebre consilium. Qu. Pedius, nepos Qu. Pedii consularis triumphalisque, a Caesare dictatore coheredis Augusto dati, cum natura mutus esset, eum Messala orator, ex cuius familia pueri avia erat, picturam docendum censuit, idque etiam Divus Augustus comprobavit. Puer magni profectus in ea arte obiit. Dignatio autem praecipua Romae increvit (ut existimo) a M. Valerio Max. Messala, qui princeps tabulam picturae proelii, quo Carthaginienses et Hieronem in Sicilia devicerat, proposuit in latere Curiae Hostiliae, anno ab Urbe condita CCCCXC. Fecit hoc idem et L. Scipio, tabulamque victoriae suae Asiaticae in Capitolio posuit: idque aegre tulisse fratrem Africanum tradunt, haud immerito, quando filius eius in illo proelio captus fuerat. Non dissimilem offensionem et Aemiliani subiit Lucius Hostilius Mancinus, qui primus Carthaginem irruperat, situm eius expugnationesque depictas proponendo in Foro, et ipse assistens populo spectanti singula enarrando: qua comitate proximis comitiis consulatum adeptus est. Habuit et scena ludis Claudii Pulchri magnam admirationem picturae, cum ad tegularum similitudinem corvi decepti imagine advolarent.

VIII. Tabulis autem externis auctoritatem Romae publice fecit primus omnium Lucius Mummius, cui cognomen Achaici victoria dedit. Namque cum in praeda vendenda rex Attalus sexies cent. sestertium mili. emisset tabulam Aristidae. Liberum patrem.

pretium miratus, suspicatusque aliquid in ea virtutis, quod ipse nesciret, revocavit tabulam, Attalo multum querente, et in Cereris delubro posuit: quam primam arbitror picturam externam Romae publicatam. Deinde video et in Foro positas vulgo. Hincenim ille Crassi oratoris lepos agentis sub Veteribus, cum testis compellatus instaret: Dic ergo, Crasse, qualem me reris! Talem, inquit, ostendens in tabula pictum inficetissime Gallum exserentem linguam. In Foro fuit et illa pastoris senis cum baculo, de qua Teutonorum legatus respondit, interrogatus, quanti eum nestimaret, sibi donari nolle talem vivum verumque.

IX. Sed praecipuam auctoritatem fecit publice tabulis Caesar dictator, Aiace et Medea ante Veneris Genetricis aedem dicatis. Post eum M. Agrippa, vir rusticitati propior quam deliciis. Exsat certe eius oratio magnifica, et maximo civium digna, de tabulis omnibus signisque publicandis: quod fieri satius fuisset, quam in villarum exsilia pelli. Verum eadem illa torvitas tabulas duas Aiacis et Veneris mercata est a Cyzicenis X III. In Thermarum quoque calidissima parte marmoribus incluserat parvas tabellas, paulo ante cum reficerentur, sublatas.

X. Super omnes Divus Augustus in Foro suo celeberrima in parte posuit tabulas duas, quae belli pictam faciem habent et triumphum. Idem Castores ac Victoriam posuit, et quas dicemus sub artificum mentione in templo Caesaris patris. Idem in Curia quoque, quam in Comitio consecrabat, duas tabulas impressit parieti: Nemeam sedentem supra leonem, palmigeram ipsam, adstante cum baculo sene, cuius supra caput tabula bigae dependet. Nicias scripsit se inussisse: tali enim usus est verbo. Alterius tabulae admiratio est, puberem filium seni patri similem esse, salva aetatis differentia, supervolante aquila draconem complexa. Philochares hoc suum opus esse testatus est. Immensa, vel unam si quis tantum hanc tabulam aestimet, potentia artis, cum propter Philocharem, ignobilissimos alioqui Glaucionem filiumque eius Aristippum, senatus populusque Romanus tot seculis spectet. Posuit et Tiberius Caesar minime comis Imperator, in templo ipsius

Augusti, quas mox indicabimus.

XI. Hactenus dictum sit de dignitate artis morientis. Quibus coloribus singulis primi pinxissent, diximus, cum de pigmentis traderemus in metallis. Qui monochromatea genera picturae vocaverint, qui deinde, et quae quibus temporibus invenerint, dicemus in mentione artificum, quoniam indicare naturas colorum, causa instituti operis prior est. Tandem se ars ipsa distinxit, et invenit lumen atque umbras, differentia colorum alterna vice sese excitante. Deinde adiectus est splendor, alius hic quam lumen: quem quia inter hoc et umbram esset, appellaverunt tonon: commissuras vero colorum et transitus, harmogen.

XII. Sunt autem colores austeri, aut floridi. Utrumque natura, aut mixtura evenit. Floridi sunt, quos dominus pingenti praestat: minium, Armenium, cinnabaris, chrysocolla, Indicum, purpurissum. Ceteri austeri. Ex omnibus alii nascuntur, alii fiunt. Nascuntur Sinopis, rubrica, paraetonium, melinum, Eretria, auripigmentum. Ceteri finguntur, primumque quos in metallis diximus. Praeterea e vilioribus, ochra, cerussa usta, sandaracha, sandyx, Syribus diximus.

cum, atramentum.

XIII. Sinopis inventa est primum in Ponto: inde nomen a Sinope urbe. Nascitur et in Aegypto, Balearibus, Africa: sed optima in Lemno, et in Cappadocia, effossa e speluncis. Quae saxis adhaesit, excellit. Glebis suus colos, extra maculosus. Hacque usi sunt veteres ad splendorem. Species Sinodidis tres: rubra, et minus rubens, et inter has mepia. Pretium optimae in libras, X III. Usus ad penicillum, aut si lignum colorare libeat. Eius, quae ex Africa venit, octoni asses: cicerculum appellant. Quae magis ceteris rubet, utilior abacis. Idem pretium eius, quae pressior vocatur, et est maxime fusca. Usus eius ad bases abacorum. In medicina vero blandus, emplastrisque et malagmatis, sive sicca compositione eius, sive liquida, facilis: contra hulcera in humore sita, veluti oris, sedis. Alvum sistit infusa: feminarum profluvia, pota denarii pondere. Eadem adusta siccat scabritias oculorum, e vino maxime.

XIV. Rubricae genus in ea voluere intelligi quidam secundae auctoritatis: palmam enim Lemniae dabant. Minio proxima haec est, multum antiquis celebrata, cum insula, in qua nascitur. Nec nisi signata venundabatur: unde et sphragidem appellavere. Hac minium sublinunt adulterantque. In medicina, praeclara res habetur. Epiphoras enim oculorum mitigat et dolores circumlita. Aegilopas manare prohibet. Sanguinem reiicientibus ex aceto datur bibenda. Bibitur et contra lienum renumque vitia, et purgationes feminarum. Item et contra venena, et serpentium ictus terrestrium marinorumque, omnibus ideo antidotis familiaris.

XV. Ex reliquis rubricae generibus, fabris utilissima Aegyptia et Africana, quoniam maxime sorbentur picturis. Nascitur autem et in ferrariis metallis.

XVI. Ex ea fit ochra, exusta rubrica in ollis novis luto circumlitis. Quo magis arsit in caminis, hoc melior. Omnis autem rubrica siccat, ideoque et emplastris convenit, igni etiam sacro. XVII. Sinopidis Ponticae selibra, silis lacidi libris X, et melini Graeciensis duabus mixtis tritisque una, per dies XII, leucophorum fit, hoc est, glutinum

auri, cum inducitur ligno.

XVIII. Paraetonion nomen loci habet ex Aegypto: spumam maris esse dicunt solidatam cum limo: et ideo conchae minutae inveniuntur in eo. Fit et in Creta insula, atque Cyrenis. Adulteratur Romae creta Cimulia decocta, conspissataque. Pretium optimo in pondo sex, X I. E candidis eoloribus pinguissimum, et tectoriis tenacissimum, propter laevorem.

XIX. Melinum candidum et ipsum est, optimum in Melo insula. In Samo quoque nascitur: sed eo non utuntur pictores propter nimiam pinguitudinem. Accubantes effodiunt ibi, inter saxa venas scrutantes. In medicina eundem usum habet, quem Eretria ereta. Praeterea linguam tactu siccat. Pilos detrahit et mitigat. Pretium in libras sestertii singuli. Est et colos tertius e candidis, cerussae, cuius rationem in plumbi metallis diximus. Fuit et terra per se in Theodoti fundo inventa Smyrnae, qua veteres ad navium picturas utebantur. Nunc omnis ex plumbo et aceto fit, ut diximus.

XX. Usta casu reperta incendio Piracei, cerussa in orcis eremata. Hac primus usus est Nicias supra dictus. Optima nunc Asiatica habetur, quae et purpurea appellatur. Pretium eius in libras X VI. Fit et Romae cremato sile marmoroso, et restiacto ace-

to. Sine usta non fiunt umbrae.

XXI. Eretria terrae suae habet nomen. Hac Nicomachus et Parrhasius usi. Refrigerat, emollitque. Explet vulnera, si coquatur, ad siccanda praecipue utilis, et capitis doloribus, et ad deprehendenda pura. Subesse enim ea intelligunt, si ex aqua illita non arescat. XXII. Sandaracham et ochram Iuba tradit in insula Rubri maris Topazo nasci: inde nunc perrehuntur ad nos. Sandaracha quomodo fieret, diximus. Fit et adulterina ex cerussa in fornace cocta. Colos esse debet flammeus. Pretium in libras, asses quini.

XXIII. Haec si torreatur, aequa parte rubrica admixta sandycem facit. Quanquam animadverto Virgi-

lium existimasse herbam id esse, illo versu:

Sponte sua sandyx pascentes vestiet agnos. Pretium in libras, dimidium eius, quod sandarachae. Nec sunt alii colores maioris ponderis.

XXIV. Inter factities est et Syricum, que minium sublini diximus. Fit autem Sinopide et sandyce mixtis.

XXV. Atramentum quoque inter factitios erit, quanquam est et terra geminae originis. Aut enim salsuginis modo emanat, aut terra ipsa sulphurei coloris ad hoc probatur. Inventi sunt pictores, qui e sepulcris carbones infectos effoderent. Importuna haec omnia ac novitia. Fit enim et fuligine pluribus modis, resina vel pice exustis. Propter quod officinas etiam aedificavere, fumum eum non emittentes. Laudatissimum eodem modo fit e tedis. Adulteratur fornacum balinearumque fuligine, quo ad volumina scribenda utuntur. Sunt qui et vini faecem siccatam excoquant: affirmantque, si ex bono vino faex fuerit, Indici speciem id atramentum praebere. Polygnotus et Micon celeberrimi pictores Athenis, e vinaceis fecere: tryginon appellant. Apelles commentus est ex ebore combusto facere, quod elephantinum vocavit. Apportatur et Indicum ex India, inexploratae adhuc inventionis mihi. Fit etiam apud infectores ex flore nigro, qui adhaerescit careis cortinis. Fit et e tedis ligno combusto, tritisque in mortario carbonibus. Mira in hoc sepia-

rum natura: sed ex his non fit. Omne autem atramentum Sole perficitur, librarium gummi, tectorium glutino admixto. Quod autem aceto liquefactum

est, aegre eluitur.

XXVI. E reliquis coloribus, quos a dominis dari diximus, propter magnitudinem pretii, ante omnes est purpurissum e creta argentaria: cum purpuris pariter tingitur, bibitque eum colorem celerius la-Praecipuum est primum, fervente aheno rudibus medicamentis inebriatum. Proximum, egesto eo, addita creta in ius idem. Et quoties id factum est, levatur bonitas pro numero, dilutiore sanie. Quare Puteolanum potius laudatur, quam Tyrium, aut Gaetulicum, vel Laconicum, unde pretiosissimae purpurae. Causa est, quod hysgino maxime infici-tur, rubiamque cogitur sorbere. Vilissimum a Canusio. Pretium huic a singulis denariis in libras, ad triginta. Pingentes sandyce sublita, mox ovo inducentes purpurissum, fulgorem minii faciunt. Si purpuram facere malunt, caeruleum sublinunt, mox purpurissum ex ovo inducunt.

XXVII. Ab hoc maxima auctoritas Indico. Ex India venit, arundinum spumae adhaerescente limo: cum teritur, nigrum: at in diluendo mixturam purpurae caeruleique mirabilem reddit. Alterum genus eius est in purpurariis officinis innatans cortinis: et est purpurae spuma. Qui adulterant, vero Indico tingunt stercora columbina: aut cretam Selinusiam: vel anulariam vitro inficiunt. Probatur carbone. Reddit enim, quod sincerum est, flammam excellentis purpurae: et dum fumat, odorem maris. Ob id quidam e scopulis id colligi putant. Pretium Indico X X in libras. In medicina Indicum rigores

et impetus sedat, siccatque hulcera.

XXVIII. Armenia mittit, quod eius nomine appellatur. Lapis est hic quoque chrysocollae modo infectus: optimusque est, qui maxime vicinus est, communicato colore cum caeruleo. Solebant librae eius tricenis nummis taxari. Inventa per Hispanias arena est, similem curam recipiens. Itaque ad denarios senos vilitas rediit. Distat a caeruleo candore modico, qui teneriorem hunc efficit colorem. Usum in medicina ad pilos tantum alendos habet, maximeque in palpebris.

XXIX. Sunt etiamnum novitii duo colores, et vilissimi: viride quod Appianum vocatur, et chrysocollam mentitur, ceu parum multa sint mendacia eius. Fit et ex creta viridi, aestimatum sestertiis in

libras.

XXX. Anulare quod vocant, candidum est, quo muliebres picturae illuminantur. Fit et ipsum ex creta, admixtis vitreis gemmis ex vulgi anulis, unde et anulare dictum.

XXXI. Ex omnibus coloribus cretulam amant, udoque illini recusant, purpurissum, Indicum, caeruleum, Melinum, auripigmentum, Appianum, cerusas. Cerae tinguntur iisdem coloribus ad eas picturas, quae inuruntur, alieno parietibus genere, sed classibus familiari, iam vero et onerariis navibus: quoniam et pericula expingimus, ne quis miretur et rogos pingi. luvatque pugnaturos ad mortem, aut certe caedem, speciose vehi. Qua contemplatione tot colorum tanta varietate subit antiquitatem mirari.

XXXII. Quatuor coloribus solis immortalia illa opera fecere: ex albis Melino, ex silaceis Attico, ex rubris Sinopide Pontica, ex nigris atramento, Apelles, Echion, Melanthius, Nicomachus, clarissimi pictores, cum tabulae eorum singulae oppidorum venirent opibus. Nunc et purpuris in parietes migrantibus, et India conferente fluminum suorum limum, et draconum et elephantorum saniem, nulla nobilis

pictura est. Omnia ergo meliora tunc fuere, cum minor copia. Ita est, quoniam, ut supra diximus, rerum, non animi, pretiis excubatur.

XXXIII. Et nostrae aetatis insaniam ex pictura non omittam. Nero princeps iusserat colosseum se pingi CXX pedum in linteo, incognitum ad hoc tempus. Ea pictura cum peracta esset in Maianis hortis, accensa fulmine cum optima hortorum parte conflagravit. Libertus eius cum daret Antii munus gladiatorium, publicas porticus investivit pictura, ut constat, gladiatorum, ministrorumque omnium veris imaginibus redditis. Hic multis iam seculis summus animus in pictura. Pingi autem gladiatoria munera, atque in publico exponi coepta a C. Terentio Lucano. Is avo suo, a quo adoptatus fuerat, triginta paria in Foro per triduum dedit, tabulam-

que pictam in nemore Dianae posuit.

XXXIV. Nunc celebres in ca arte quam maxima brevitate percurram: neque enim instituti operis est talis exsecutio. Itaque quosdam vel in transcursu, et in aliorum mentione obiter nominasse satis erit, exceptis operum claritatibus, quae et ipsa conveniet attingi, sive exstant sive intercidere. Non constat sibi in hac parte Graecorum diligentia, multas post Olympiadas celebrando pictores, quam statuarios, ac toreutas: primumque Olympiade nonagesima, cum et Phidiam ipsum initio pictorem fuisse tradatur, Olympiumque Athenis ab eo pictum: praeterea in confesso sit, octogesima tertia fuisse Panaenum fratrem eius, qui clypeum intus pinxit, Elide, Minervae, quam fecerat Colotes Phidiae discipulus, et in faciendo Iove Olympio adiutor. Quid quod in confesso perinde est, Bularchi pictoris tabulam, in qua erat Magnetum proelium, Candaule rege Lydiae Heraclidarum novissimo, qui et Myrsilus vocitatus est, repensam auro? Tanta iam dignatio picturae

erat. Id circa actatem Romuli acciderit necesse est: duo enim de vicesima Olympiade interiit Candaules: aut (ut quidam tradunt) eodem anno, quo Romulus, nisi fallor, manifesta iam tum claritate artis atque absolutione. Quod si recipi necesse est, simul apparet multo vetustiora principia esse, eosque qui monochromata pinxerint, (quorum aetas non traditur) aliquanto ante fuisse: Hygiemonem, Diniam, Charmadam, et qui primus in pictura marem feminamque discrevit, Eumarum Atheniensem, figuras omnes imitari ausum: quique inventa eius excoluit, Cimonem Cleonaeum. Hic catagrapha invenit, hoc est, obliquas imagines: et varie formare vultus, respicientes, suspicientesque, et despicientes. Articulis etiam membra distinxit. Venas protulit: praeterque in veste et rugas et sinus invenit. Panaenus quidem frater Phidiae, etiam proelium Atheniensium adversum Persas apud Marathona factum pinxit. Adeo iam colorum usus increbuerat, adeoque ars perfecta erat, ut in eo proelio iconicos duces pinxisse tradatur, Atheniensium Miltiadem, Callimachum, Cynegirum; Barbarorum Datim, Artaphernem.

XXXV. Quin immo certamen picturae etiam florente eo institutum est Corinthi ac Delphis: primusque omnium certavit cum Timagora Chalcidense, superatus ab eo Pythiis: quod et ipsius Timagorae carmine vetusto apparet, chronicorum errore non dubio. Alii quoque post hos clari fuere ante nonagesimam Olympiadem, sicut Polygnotus Thasius, qui primus mulieres lucida veste pinxit, capita earum mitris versicoloribus operuit, plurimumque picturae primus contulit. Siquidem instituit os adaperire, dentes ostendere, vultum ab antiquo rigore variare. Huius est tabula in porticu Pompeii, quae ante Curiam eins fuerat: in qua dubitatur, ascendentem cum clypeo piaxerit, an descendentem. Hie

Delphis aedem pinxit: hic et Athenis porticum, quae Poecile vocatur, gratuito, cum partem eius Micon mercede pingeret: unde maior huic auctoritas. Siquidem Amphictyones, quod est publicum Graeciae concilium, hospitia ei gratuita decrevere. Fuit et alius Micon, qui minoris cognomine distinguitur: cuius filia Timarete et ipsa pinxit.

XXXVI. 1. Nonagesima autem Olympiade fuere Aglaophon, Cephissodorus, Phrylus, Evenor pater Parrhasii, et praeceptor maximi pictoris, de quo suis annis dicemus: omnes iam illustres, non tamen, in quibus haerere expositio debeat, festinans ad lumina artis: in quibus primus refulsit Apollodorus Atheniensis nonagesima quarta Olympiade. Hic primus species exprimere instituit, primusque gloriam penicillo iure contulit. Eius est sacerdos adorans, et Aiax fulmine incensus, qui Pergami spectatur hodie: neque ante eum tabula ullius ostenditur, quae teneat oculos.

2. Ab hoc artis fores apertas Zeuxis Heracleotes intravit, Olympiadis nonagesimae quintae anno quarto, audentemque iam aliquid penicillum (de hoc enim adhuc loquimur) ad magnam gloriam perduxit, a quibusdam falso in LXXXIX Olympiade positus, cum fuisse necesse est Demophilum Himeraeum, et Neseam Thasium, quoniam utrius eorum discipulus fuerit, ambigitur. In eum Apollodorus supra dictus versus fecit, artem ipsis ablatam Zeuxin ferre secum. Opes quoque tantas acquisivit, ut in ostentatione earum, Olympiae aureis literis in palliorum tesseris intextum nomen suum ostentarit. Postea donare opera sua instituit, quod ea nullo satis digno pretio permutari posse diceret, sicuti Alcmenam Agragantinis, Pana Archelao. Fecit et Penelopen, in qua pinxisse mores videtur: et athletam. Adeoque sibi in illo placuit, ut versum subscriberet, celebrem ex eo,

Invisurum aliquem facilius, quam imitaturum. Magnificus est Iupiter eius in throno, adstantibus diis: et Hercules infans Dracones strangulans, Alcmena matre coram pavente et Amphitryone. Deprehenditur tamen Zeuxis grandior in capitibus, articulisque: alioqui tantus diligentia, ut Agragantinis facturus tabulam, quam in templo lunonis Laciniae publice dicarent, inspexerit virgines eorum nudas, et quinque elegerit, ut quod in quaque laudatissimum esset, pictura redderet. Pinxit et monochromata ex albo.

3. Aequales eius et aemuli fuere Timanthes, Androcydes, Eupompus, Parrhasius. Descendisse hic in certamen cum Zeuxide traditur. Et cum ille detulisset uvas pictas tanto successu, ut in scenamaves advolarent, ipse detulisse linteum pictum, ita veritate repraesentata, ut Zeuxis, alitum iudicio tumens, flagitaret tandem remoto linteo ostendi picturam, atque intellecto errore concederet palmam ingenuo pudore, quoniam ipse volucres fefellisset, Parrhasius autem se artificem.

4. Fertur et postea Zeuxis pinxisse puerum uvas ferentem, ad quas cum advolasset avis, eadem ingenuitate processit iratus operi, et dixit: Uvas melius pinxi, quam puerum: nam si et hoc consummassem, avis timere debuerat. Fecit et figlina opera, quae sola in Ambracia relicta sunt, cum inde Musas Fulvius Nobilior Romam transferret. Zeuxidis manu Romae Helena est in Philippi porticibus: et in Concordiae delubro Marsyas religatus.

5. Parrhasius Ephesi natus, et ipse multa constituit. Primus symmetriam picturae dedit, primus argutias vultus, elegantiam capilli, venustatem oris, confessione artificum in lineis extremis palmam adeptus. Hace est in pictura summa sublimitas. Corpora enim pingere et media rerum, est quidem ma-

gni operis: sed in que multi gloriam tulerint. Extrema corporum facere, et desinentis picturae modum includere, rarum in successu artis invenitur. Ambiro enim debet se extremitas ipsa, et sic desinere, ut promittat alia post se: ostendatque etiam quae oc-Cultat. Hanc ei gloriam concessere Astigonus, et Xenocrates, qui de pictura scripsere: praedicantes quoque, non solum confitentes. Alia multa graphidis vestigia exstant in tabulis ac membranis eius, ex quibus proficere dicuntur artifices. Minor tamen videtur, sibi comparatus, in mediis corporibus exprimendis. Pinxit et Demon Atheniensium, argumento quoque ingenioso. Volebat namque varium, iracundum, iniustum, inconstantem: eundem exorabilem, clementem, misericordem, excelsum, gloriosum, bumilem, ferocem, fugacemque, et omnia pariter ostendere. Idem pinxit Thesea, qui Romae in Capitolio fuit: et Navarchum thoracatum. Et in una tabula, quae est Rhodi, Meleagrum, Herculem, Persea. Haec ihi ter fulmine ambusta, neque obliterata, hoc ipso miraculum auget. Pinxit et Archigallum: quam pi-cturam amavit Tiberius princeps: atque, ut auctor est Decius Eculeo, LX sestertiis aestimatam, cubiculo suo inclusit. Pinxit et Cressam nutricem. infantemque in manibus eius: et Philiscum, et Liberum patrem adstante Virtute: et pueros duos, in quibus spectatur securitas, et aetatis simplicitas: item sacerdotem adstante puero cum acerra et corona. Sunt et duae picturae eius nobilissimae: Hoplitites alter, in certamine ita decurrens, ut sudare videatur: alter arma deponens, ut anhelare sentiatur. Lau-dantur et Aeneas, Castorque ac Pollux in eadom tabula: item Telephus, Achilles, Agamemnon, Ulysses. Foecundus artifex, sed quo nemo insolentius et arrogantius sit usus gloria artis. Namque et cognomina usurpavit, Abrodiaetum se appellando, aliisque

verbls principem artis, et eam ab se consumnatam. Super omnia Apollinis se radice ortum: et Herculem, qui est Lindi, talem a se pictum, qualem saepe in quiete vidisset. Ergo magnis suffragiis superatus a Timanthe Sami, in Aiace armoremque iudicio, herois nomine se moleste ferre dicebat, quod iterum ab indigno victus esset. Pinxit et minoribus tabellis libidines, eo genere petulantis ioci se reficiens.

6. Nam Timanthi vel plurimum affuit ingenii. Eius emim est Jphigonia, oratorum laudibus celebrata, qua stante ad aras peritura, cum moestos pinxisset omnes, praecipue patruum, et tristitiae omnem imaginem consumsisset, patris ipsius vultum velavit, quem digne non poterat ostendere. Sunt et alia ingenii eius exemplaria, veluti Cyclops dormiens in parvula tabella: cuius et sic magnitudinem exprimere cupiens, pinxit iuxta Satyros, thyrso pollicem eius metientes. Atque in omnibus eius operibus intelligitur plus semper, quam pingitur: et cum ars summa sit, ingenium tamen ultra artem est. Pinxit et Heroa absolutissimi operis, artem ipsam complexus viros pingendi: quod opus nunc Romae in templo Pacis est.

7. Euxenidas hac aetate docuit Aristidem praeclarum artificem: Eupompus Pamphilum Apellis praeceptorem. Est Eupompi victor certamine gymnico palmam tenens. Ipsius auctoritas tanta fuit, ud diviserit picturam in genera tria, quae ante eum duo fuere: Helladicum, et quod Asiaticum appellabant. Propter hunc qui erat Sicyonius, diviso Helladico tria faeta sunt: Ionicum, Sicyonium, Atticum.

8. Pamphili, cognatio et proelium ad Phliuntem, et victoria Atheniensium: item Ulysses in rate. Ipse Macedo natione, sed primus in pictura omnibus literis eruditus, praecipue arithmetice et geometrice, sine quibus negabat artem perfici posse. Docuit neminem minoris talento annis decem: quam merce-

dem ei Apelles et Melanthius dedere. Et huius auctoritate effectum est Sicyone primum, deinde et in tota Graecia, ut pueri ingenui ante omnia graphicen, hoc est, picturam in buxo docerentur, recipereturque ars ea in primum gradum liberalium. Semper quidem honos ei fuit, ut ingenui exercerent, mox ut honesti: perpetuo interdicto ne servitia docerentur. Ideo neque in hac, neque in toreutice, ullius qui servierit opera celebrantur.

9. Clari etiam CVII Olympiade exstitere Echion, et Therimachus. Echionis sunt nobiles picturae, Liber pater, item Tragoedia et Comoedia: Semiramis ex ancilla regnum adipiscens: anus lampadas prae-

ferens, et nova nupta verecundia notabilis.

10. Verum omnes prius genitos futurosque postea superavit Apelles Cous, Olympiade CXII. Picturae plura solus prope, quam ceteri omnes contulit, voluminibus etiain editis, quae doctrinam eam continent. Praecipua eius in arte venustas fuit, cum eadem aetate maximi pictores essent: quorum opera cum admiraretur, collaudatis omnibus, deesse iis unam Venerem dicebat, quam Graeci Charita vocant: cetera omnia contigisse: sed hac soli sibi neminem parem. Et aliam gloriam usurpavit, cum Protogenis opus immensi laboris ac curae supramodum anxiae miraretur. Dixit enim, omnia sibi cum illo paria esse, aut illi meliora: sed uno se praestare, quod manum ille de tabula non sciret tollere: memorabili praecepto, Nocere saepe nimiam diligentiam. Fuit autem non minoris simplicitatis, quam artis. Nam cedebat Amphioni de dispositione, Asclepiodoro de mensuris, hoc est, quanto quid a quo distare deheret.

11. Scitum est inter Protogenem et eum quod accidit. Ille Rhodi vivebat: quo cum Apelles adnavigasset, avidus cognoscendi opera eius, fama tantum

sibi cogniti, continuo officinam petiit. Aberat ipse, sed tabulam amplae magnitudinis in machina aptatam picturae, anus una custodiebat. Haec Protogenem foris esse respondit, interrogavitque, a quo quae-situm diceret. Ab hoc, inquit Apelles: arreptoque penicillo lineam ex colore duxit summae tenuitatis per tabulam. Reverso Protogeni, quae gesta erant, anus indicavit. Ferunt artificem protinus contemplatum subtilitatem, dixisse Apellem venisse: non enim cadere in alium tam absolutum opus. Ipsumque alio colore tenuiorem lineam in illa ipsa duxisse, praecepisseque abeuntem, si redisset ille, ostenderet, adiiceretque hunc esse quem quaereret: atque ita evenit. Revertitur enim Apelles, sed vinci eru-bescens, tertio colore lineas secuit, nullum relinquens amplius subtilitati locum. At Protogenes victum se confessus, in portum devolavit, hospitem quaerens. Placuitque sic eam tabulam posteris tradi, omnium quidem, sed artificum praecipuo miraculo. Consumtam eam priore incendio domus Caesaris in Palatio audio: spectatam olim tanto spatio nihil aliud continentem, quam lineas visum effugientes, inter egregia multorum opera inani similem, et eo ipso allicientem, omnique opere nobiliorem.
12. Apelli fuit alioqui perpetua consuetudo, nun-

12. Apelli fuit alioqui perpetua consuetudo, nunquam tam occupatam diem agendi, ut non lineam ducendo exerceret artem: quod ab eo in proverbium venit. Idem perfecta opera proponebat in pergula transeuntibus, atque post ipsam tabulam latens, vitia quae notarentur auscultabat, vulgum diligentiorem iudicem, quam se praeferens. Feruntque a sutore reprehensum, quod in crepidis una intus pauciores fecisset ansas: eodem postero die superboemendatione pristinae admonitionis cavillante circa erus, indignatum prospexisse, denuntianteni, ne supra crepidam iudicaret, quod etipsum in proverbium

venit. Fuit enim et comitas illi, propter quam gratior Alexandro Magno erat, frequenter in officinam ventitanti: nam, ut diximus, ab alio pingi se, vetuerat edicto. Sed et in officina imperite multa disserenti silentium comiter suadebat. rideri eum dicens a pueris qui colores tererent. Tantum erat auctoritati iuris in regem, alioqui iracundum: quanquam Alexander honorem ei clarissimo praebuit exemple. Namque cum dilectam sibi ex pallacis suis praecipue, nomine Campaspen, nudam pingi ob admirationem formae ab Apelle jussisset, eumque tum pari captum amore sensisset, dono eam dedit. Magnus animo, maior imperio sui: nec minor hoc facto, quam victoria aliqua. Quippe se vicit, nec torum tantum suum, sed etiam affectum donavit artifici: ne dilectae quidem respectu motus, ut quae modo regis fuisset, modo pictoris esset. Sunt qui Venerem Anadyomenen illo pictam exemplari putant.

13. Apelles et in aemulis benignus, Protogeni dignationem primus Rhodi constituit. Sordebat ille suis, ut plerumque domestica: percontantique quanti liceret opera effecta, parvum nescio quid dixerat: at ille quinquagenis talentis poposcit: famamque dispersit, se emere, ut pro suis venderet. Ea res concitavit Rhodios ad intelligendum artificem: nec nisi

augentibus pretium, cessit.

14. Imaginem adeo similitudinis indiscretae pinxit, ut (incredibile dictu) Apion Grammaticus seriptum reliquerit, quendam ex facie hominum addivinantem (quos metoposcopos vocant) ex iis dixisse aut futurae mortis annos, aut praeteritae. Non fuerat ei gratia in comitatu Alexandri cum Ptolemaeo, quo regnante, Alexandriam vi tempestatis expulsus, subornato fraude aemulorum plano regio invitatus, ad regis coenam venit: indignantique Ptolemaeo, et vocatores suos ostendenti, ut diceret a quo corum

invitatus esset, arrepto carbone exstincto e foculo, imaginem in pariete delineavit, agnoscente vultum plani rege, ex inchoato protinus. Pinxit et Antigoni regis imaginem altero lumine orbam, primus excogitata ratione vitia condendi: obliquam namque fecit, ut quod corpori deerat, picturae potius deesse videretur: tantumque eam partem e facie ostendit, quam totam poterat ostendere. Sunt inter opera eius et exspirantium imagines. Quae autem nobilissima sint. non est facile dictu.

15. Venerem exeuntem e mari Divas Augustus dicavit in delubro patris Caesaris, quae Anadyomene vocatur, versibus Graecis tali opere, dum laudatur. victo, sed illustrato. Huius inferiorem partem corruptam qui reficeret, non potuit reperiri. Verum ipsa iniuria cessit in gloriam artificis. Consenuit haec tabula carie: aliamque pro ea Nero principatu substituit suo, Dorothei manu. Apelles inchoaverat aliam Venerem Cois, superaturus etiam suam illam priorem. Invidit mors peracta parte: nec qui succederet operiad praescripta lineamenta inventus Pinxit et Alexandrum Magnum, fulmen tenentem, in templo Ephesiae Dianae, viginti talentis. Digiti eminere videntur, et fulmen extra tabulam esse. Legentes meminerint, omnia ea quatuor coloribus facta. Tabulae pretium accepit aureos, mensura, non numero.

16. Pinxit et Megabyzi sacerdotis Dianae Ephesiae pompam: Clitum equo ad bellum festinantem: galeam poscenti armigerum porrigentem. Alexandrum et Philippum quoties pinxerit, enumerare supervacuum est. Mirantur eius Habronem Samii, et Menandrum regem Cariae Rhodii. Item Ancaeum: Alexandriae Gorgosthenem tragoedum: Romae Castorem et Pollucem, cum Victoria et Alexandro Magae: item belli imaginem, restrictis ad terga mani-

bus, Alexandro in curru triumphante. Quas utrasque tabulas Divus Augustus in Fori sui partibus celeberrimis dicaverat simplicitate moderata. Divus Claudius pluris existimavit, in utrisque excisa facie Alexandri, Divi Augusti imaginem subdere. Eiusdem arbitrantur manu esse et in Antoniae templo Herculem aversum: ut, quod est difficillimum, faciem eius ostendat verius pictura, quam promittat. Pinxit et heroa nudum: eaque pictura naturam ipsam provocavit.

17. Est et equus eius, sive fuit, pictus in certamine: quod iudicium ad mutas quadrupedes provocavit ab hominibus. Namque ambitu aemulos praevalere sentiens, singulorum picturas inductis equis ostendit: Apellis tantum equo adhinnivere, idque et postea semper illius experimentum artis ostentatur. Fecit et Neoptolemum, ex equo adversus Persas, Archelaum cum uxore et filia, Antigonum thoracatum cum equo incedentem. Peritiores artis praeferunt omnibus eius operibus eundem regem sedentem in equo: Dianam sacrificantium virginum choro mixtam: quibus vicisse Homeri versus videtur id ipsum describentis. Pinxit et quae pingi non possunt, tonitrua, fulgetraque: Bronten, Astrapen, Ceraunobolian appellant.

18. Inventa eius et ceteris profuere in arte. Unum imitari nemo potuit, quod absoluta opera atramento illinebat ita tenui, ut id ipsum repercussu claritates colorum excitaret, custodiretque a pulvere et sordibus, ad manum intuenti demum appareret. Sed et cum ratione magna: ne colorum claritas oculorum aciem offenderet, veluti per lapidem specularem intuentibus e longinquo: et eadem res nimis floridis

coloribus austeritatem occulte daret.

19. Aequalis eius fuit Aristides Thebanus. Is omnium primus animum pinxit, et sensus hominis

expressit, quae vocant Graeci ethe: item perturbationes: durior paulo in coloribus. Huius pictura est, oppido capto ad matris morientis e vulnere mammam adrepens infans: intelligiturque sentire mater et timere, ne emortuo lacte sanguinem lambat. Quam tabulam Alexander Magnus transtulerat Pellan in patriam suam. Idem pinxit proelium cum Persis, centum homines ea tabula complexus, pactusque in singulos mnas denas atyranno Elatensium Mnasone. Pinxit et currentes quadrigas, et supplicantem paene cum voce: et venatores cum captura: et Leontionem pictorem; et Anapauomenen propter fratris amorem. Item Liberum patrem, et Ariadnen, spectatos Romae in aede Cereris: tragoedum, et puerum, in Apollinis: cuius tabulae gratia interiit pictoris inscitia, cui tergendam eam mandaverat M. lunius praetor sub die ludorum Apollinarium. Spectata est et in aede Fidei in Capitolio imago senis cum lyra puerum docentis. Pinxit et aegrum sine fine laudatum. Qua in arte tantum valuit, ut Attalus rex unam tabulam eius centum talentis emisse tradatur.

20. Simul, ut dictum est, et Protogenes floruit. Patria ei Caunus, gentis Rhodiis subiectae. Summa eius paupertas initio, artisque summa intentio, et ideo minor fertilitas. Quis eum docuerit, non putant constare. Quidam et naves pinxisse usque ad annum quinquagesimum: argumentum esse, quod cum Athenis celeberrimo loco Minervae delubro propylaeon pingeret, ubi fecit nobilem Paralum, et Hammoniada, quam quidam Nausicaam vocant, adiecerit parvulas naves longas in iis, quae pictores parerga appellant: ut appareret a quibus initiis ad arcem ostentationis opera sua pervenissent. Palmam habet tabularum eius lalysus, qui est Romae, dicatus in templo Pacis: quem cum pingeret, traditur madidis lupinis vixisse, quoniam simul famem sustinerent et

sitim, ne sensus nimia dulcedine obstrueret. Huic picturae quater colorem induxit, subsidio iniuriae et retustatis, ut decedente superiore inferior succe-deret. Est in ea canis mire factus, ut quem pariter casus et ars pinxerit. Non indicabat se exprimere in eo spumam anhelantis posse, cum in reliqua omni parte (quod difficillimum erat) sibi ipse satisfecisset. Displicebat autem ars ipsa, nec minui poterat, et vide-batur nimia, ac longius a veritate discedere, spumaque illa pingi, non ex ore nasci, anxio animi cruciatu, cum in pictura verum esse, non verisimile vellet: absterserat saepius, mutaveratque penicillum, nullo modo sibi approbans. Postremo iratus arti, quod intelligeretur, spongiam eam impegit inviso loco tabulae. et illa reposuit ablatos colores, qualiter cura optabat: fecitque in pictura fortuna naturam. Hoc exemplo similis et Nealcem successus in spuma equi, similiter spongia impacta, secutus dicitur, cum pin-geret poppyzonta retinentem equum. Canem ita Protogenes monstravit et fortuna. Propter hunc Ialvsum, ne cremaret tabulas Demetrius rex. cum ab en parte sola posset Rhodum capere, non incendit : parcentemque picturae fugit occasio victoriae. Erat tunc Protogenes in suburbano hortulo suo. hoc est. Demetrii castris. Neque interpellatus proeliis inchoata opera intermisit omnino: nisi accitus a rege interrogatusque, qua fiducia extra muros ageret, respondit, scire se cum Rhodiis illi bellum esse, non cum artibus. Disposuit ergo rex in tutelam eius stationes, gaudens quod posset manus servare, quibus iam pepercerat: et ne saepius avocaret, ultro ad eun venit hostis, relictisque victoriae suae votis, inter arma et murorum ictus spectavit artificem. Sequiturque tabulam eius temporis haec fama, quod eam Protogenes sub gladio pinxerit. Satyrus hic est, quem Auapauomenen vocant, ne quid desit temporis

eius securitati, tenentem tibias. Fecit et Cydippen, Tlepolemon, Philiscum tragoediarum scriptorem meditantem, et athletam, et Autigonum regem, et athletam, et Autigonum regem, et ei suadebat ut Alexandri Magni opera pingeret, propter aeternitatem rerum. Impetus unimi et quaedam artis libido in haec potius eum tulere. Novissimo pintit Alexandrum, ac Pana: fecit et signa ex aere, ut diximus.

21. Eadem aetate fuit Asclepiodorus, quem in symmetria mirabatur Apelles. Huic Mnason tyrannus produodecim diis dedit in singulos mnas tricenas: idemoue Theomnesto in singulos heroas mnas centenas.

22. His annumerari debet Nicomachus, Aristodemi filius ac discipulus. Pinxit hic raptum Proserpinae, quae tabula fuit in Capitolio in Minervae delubro super aediculam luventatis. Et in eodem Capitolio alia, quam Plancus imperator posuerat, victo-ria quadrigam in sublime rapiens. Hic primus Ulyssi addidit pileum. Pinxit et Apollinem et Dianam, dedmque matrem in leone sedentem: item nobiles Bacchas arreptantibus Satyris: Scyllamque, quae nunc est Romae in templo Pacis. Nec fuit alius in ea arte velocior. Tradunt namque conduxisse pingendum ab Aristrato Sicyoniorum tyranno, quod is facie-bat Telesti poetae, monumentum, praefinito die, intra quem perugeretur : nec multo ante venisse, tyranno in poenam accenso: paucisque diebus absolvisse, celeritate et arte mira. Discipulos habuit Aristidem fratrem, et Aristoclem filium, et Philoxenum Eretrium, cuius tabula nullis postferenda, Cassan-dro regi picta, continuit Alexandri proelium cum Dario. Idem pinxit lasciviam, in qua tres Sileni commessantur. Hic celeritatem praeceptoris secutus, breviores etiamnum quasdam picturae vias et compendiarias invenit.

23. Annumeratur his et Nicophanes elegans et concinnus, ita ut venustate ei pauci comparentur. Cothurnus ei et gravitas artis. Multum a Zeuxide et Apelle abest Apellis discipulus Perseus, ad quem de hac arte scripsit. Huius fuerat aetatis Aristides Thebani discipulus. Fuerunt et filii, Niceros, et Ariston, cuius est Satyrus cum scypho coronatus. Discipuli, Antorides et Euphranor, de quibus mox dicemus.

XXXVII. Namque subtexi par est minoris picturae celebres in penicillo, e quibus fuit Pyreicus; arte paucis postferendus: proposito, nescio an destruxerit se: quoniam humilia quidem secutus, humilitatis tamen summam adeptus est gloriam. Tonstrinas, sutrinasque pinxit, et asellos, et obsonia, ac similia: ob hoc cognominatus Rhyparographos, in iis consummatae voluptatis. Quippe eae pluris veniere. quam maximae multorum. E diverso Maeniana, inquit Varro, omnia operiebat Serapionis tabula sub Veteribus. Hic scenas optime pinxit, sed hominem pingere non potuit. Contra Dionysius nihil aliud. quam homines pinxit, ob id Anthropographus co-gnominatus. Parva et Callicles fecit: item Calades comicis tabellis: utraque Antiphilus. Nam et Hesionam nobilem pinxit, et Alexandrum ac Philippum cum Minerva, qui sunt in Schola in Octaviae porti-cibus: et in Philippi, Liberum patrem, Alexandrum puerum, Hippolytum tauro emisso expavescentem: in Pompeia vero Cadmum, et Europen. Idem iocoso nomine Gryllum ridiculi habitus pinxit. Unde hoc genus picturae grylli vocantur. Ipse in Aegypto natus didicit a Ctesidemo.

Decet non sileri et Ardeatis templi pictorem, praesertim civitate donatum ibi, et carmine, quod est in ipsa pictura his versibus:

Dignis digna loca picturis condecoravit, Reginae Iunonis supremi coniugis templum, Marcus Ludius Helotas Aetolia oriundus, Quem nunc et post semper ob artem hanc Ardes laudat.

Eaque sunt scripta antiquis literis Latinis: non fraudando et Ludio, Divi Augusti aetate, qui primus instituit amoenissimam parietum picturam, villas et porticus, ac topiaria opera, lucos, nemora, colles, piscinas, euripos, amnes, litora, qualia quis optarct, varias ibi obambulantium species, aut navigantium, terraque villas adeuntium asellis aut vehiculis. Iam piscantes, aucupantesque, aut venantes, aut etiam vindemiantes, sunt in eius exemplaribus: nobiles, palustri accessu villae, succollatis sponsione mulieribus, labantes trepidique feruntur: plurimae praeterea tales argutiae facetissimi salis. Idemque subdialibus maritimas urbes pingere instituit, blandis; simo aspectu, minimoque impendio.

Sed nulla gloria artificum est, nisi corum qui tabulas pinxere: eoque venerabilior apparet antiquitas. Non enim parietes excolebant dominis tantum, nec domos uno in loco mansuras, quae ex incendiis rapi non possent. Casula Protogenes contentus erat in hortulo suo. Nulla in Apellis tectoriis pictura erat. Nondum libebat parietes totos pingere. Omnis eorum ars urbibus excubabat, pictorque res communis terrarum erat. Fuit et Arellius Romae celeber paulo ante Divum Augustum: nisi flagitio insigni corrupisset artem, semper alicuius feminae amore flagrans, et ob id deas pingens, sed dilectarum imagine. Itaque in pictura eius scorta numerabantur. Fuit et nuper gravis ac severus, idemque floridus, humilis rei pictor Amulius. Huius erat Minerva, spectantem aspectans, quacunque aspiceretur. Paucis diei horis pingebat, id quoque cum gravitate,

quod semper togatus, quanquam in machinis. Carcer eius artis domus aurea fuit: et ideo non exstant exempla alia magnopere. Post eum fuere in auctoritate Cornelius Pinus, et Accius Priscus, qui Honoris et Virtutis aedes Imperatori Vespasiano Augusto restituenti pinxerunt: sed Priscus antiquis similior.

XXXVIII. Non est omittenda in picturae mentione celebris circa Lepidum fabula. Siquidem in triumviratu quodam loco deductus a magistratibus in nemorosum hospitium, minaciter cum iis postero die expostulavit, somnum ademtum sibi volucrum concentu. At illi draconem in longissima membrana de-pictum circumdadere loco: coque terrore aves tum siluisse narratur, et postea cognitum est ita posse

compesci.

XXXIX. Ceris pingere, ac picturam inurere quis primus excogitaverit, non constat. Quidam Aristidis inventum putant, postea consummatum a Praxitele. Sed aliquanto vetustiores encausticae picturas exstitere, ut Polygnoti, et Nicanoris, et Arcesilai Pariorum. Lysippus quoque Aeginae picturae suae in-scripsit ereauver, quod profecto non fecisset, nisi encaustica inventa.

XL. Pamphilus quoque Apellis praeceptor non pinxisse tantum encausta, sed etiam docuisse traditur Pausian Sicyonium primum in hoc genere nobilem. Brietis filius hic fuit, eiusdemque primo discipulus. Pinxit et ipse penicillo parietes Thespiis, cum reficerentur quondam a Polygnoto picti: multumque comparatione superatus existimabatur, quoniam non suo genere certasset. Idem et lacunaria primus pingere instituit, nec cameras ante eum taliter adornari mos fuit. Parvas pingebat tabellas, maximeque pueros. Hoe aemuli eum interpretabantur facere, quoniam tarda picturae ratio esset illa. Quamobrem arti daturus et celeritatis famana, absolvit uno die

tabellam, quae vocata est Hemeresios, puero pieto. Amavit in iuventa Glyceram municipem suam, inventricem coronarum, certandoque imitatione eius, ad numerosiasimam florum varietatem perduxit artem illam. Postremo piaxit illam sedentems cum corona, quae e nobilissimis eius tabula appellata est Stephaneplocos, ab aliis Stephanepolis, quoniam Glycera venditando coronas sustentaverat paupertatem. Huius tabulae exemplar, quod apographon vocant, L. Lucullus duobus talentis emit Dienysiis Athenis.

24. Pausias autem fecit et granden tabulas, sicut spectatam in Pompeii porticibus boum immolationem. Ram enim picturam primus invenit, quam postea imitati sunt multi, aequavit nemo. Ante ommia cum longitudinem bovis ostendere vellet, adversum eum pinxit, non transversum: et abunde intelligitur amplitude. Dein cum omnes, quae volunt eminentia videri, candicantia faciant, coloremque condiant nigro: hic totum bovem atri coloris fecit, umbraeque corpus ex ipso dedit, magna prorsus arte in aequo exstantia ostendene, et in confracto solida omnia. Sicyone et hie vitam egit, diuque fuit illa patria platurae. Tabulas inde e publico omnes propter aes alienum civitatis addictas, Seauri aedilitas Remam transtalit.

26. Past eum eminuit longe ante omnes Euphraner Isthmius, Olympiade centesima quarta, idem qui inter fictores dictus est a nobis. Fecit et colossos: et marmora, ac scyphos scalpsit: docihis ac laboriosus ante omnes, et in quocunque genere excellens, ac sibi acqualis. Hie primus videtur expresiase dignitates heroum, et usurpasse symmetriam. Sed fuit universitate corporum exilior, capitibus articulisque grandior. Volumina quoque composuie de symmetria et coloribus. Opera eius sunt, equestre

proelium, duodecim dii, Theseus, in quo dixit, eun dem apud Parrhasium rosa pastum esse, suum vero carne. Nobiles eius tabulae Ephesi, Ulysses simulata vesania bovem cum equo iungens, et palliati cogitantes: dux gladium condens.

26. Eodem tempore fuit et Cydias, cuius tabulam Argonautas H-S. CXLIV mill. Hortensius orator mercatus est, eique aedem fecit in Tusculano suo.

27. Euphranoris autem discipulus fuit Antidotus. Huius est clypeo dimicans Athenis, et luctator, tibi-

cenque inter pauca laudatus.

28. Ipse diligentior, quam numerosior, et in coloribus severus, maxime inclaruit discipulo Nicia Atheniensi, qui diligentissime mulieres pinxit. Lumen et umbras custodivit, atque ut eminerent e tabulis picturae, maxime curavit. Opera eius, Nemea advecta ex Asia Romam a Silano, quam in Curia diximus positam: item Liber pater in aede Concordiae: Hyacinthus, quem Caesar Augustus delectatus eo secum deportavit Alexandria capta: et ob id Tiberius Caesar in templo eius dicavit hanc tabulam: et Dia-Ephesi vero est Megabyzi sacerdotis Ephesiae Dianae sepulcrum: Athenis Necromantia Homeri. Hanc vendere noluit Attalo regi talentis sexaginta, potiusque patriae suae donavit, abundans opibus. Fecit et grandes picturas, in quibus sunt Calypso, et Io, et Andromeda: Alexander quoque in Pompeii porticibus praecellens, et Calypso sedens. Huic quidem adscribuntur quadrupedes. Prosperrime canes expressit. Hic est Nicias, de quo dicebat Praxiteles interrogatus, quae maxime opera sua probaret in marmoribus: Quibus Nicias manum admovisset: tantum circumlitioni eius tribuebat. Non satis discernitur. alium eodem nomine, an hunc eundem quidam faciant Olympiade centesima duodecima.

29. Niciae comparatur, et aliquanto praefertur

Athenion Maronites, Glaucionis Corinthii discipulus, et austerior colore, et in austeritate iucundior, ut in ipsa pictura eruditio eluceat. Pinxit in templo Eleusine Phylarchum, Athenis frequentiam, quam vocavere Syngenicon. Item Achillem virginis habitu occultatum, Ulysse deprehendente. Et in una tabula, sex signa: quaque maxime inclaruit, agasonem cum equo. Quod nisi in iuventa obiisset, nemo ei compararetur.

30. Est nomen et Heraclidi Macedoni. Initio naves pinxit: captoque rege Perseo Athenas commigravit, ubi eodem tempore erat Metrodorus pictor, idemque philosophus, magnae in utraque scientia au ctoritatis. Itaque cum L. Paulus devicto Perseo pe tisset ab Atheniensibus, ut sibi quam probatissimum philosophum mitterent ad erudiendos liberos, item que pictorem ad triumphum excolendum, Athenienses Metrodorum elegerunt, professi eundem in utroque desiderio praestantissimum: quod ita Paulus quoque iudicavit.

Timomachus Byzantius Caesaris dictatoris aetate Aiacem et Medeam pinxit, ab eo in Veneris Genetricis aede positas, octoginta talentis venundatas. Talentum Atticum X. VI mill. taxat M. Varro. Timomachi aeque laudantur Orestes, Iphigenia in Tauris, Lecythion agilitatis exercitator, cognatio nobilium: palliati, quos dicturos pinxit, alterum stantem, alterum sedentem. Praecipue tamen ars ei favisse in Gorgone visa est.

31. Pausiae et filius et discipulus Aristolaus e severissimis pictoribus fuit: cuius sunt, Epaminondas, Pericles, Medea, Virtus, Theseus: imago Atticae plebis, boum immolatio. Sunt quibus et Mechopanes eiusdem Pausiae discipulus placeat diligentia, quam intelligant soli artifices, alias durus in coloribus, et sile multus. Nam Socrates iure omnibus pla-

cet. Tales sunt, cum Aesculapio filiae, Hygia, Aegle, Panacea, laso, et piger, qui appellatur Ocnos,

spartum torquens, quod asellus arrodit.

32. Hactenus indicatis in genere utroque proceribus, non silebuntur et primis proximi. Aristoclides, qui pinxit aedem Apollinis Delphis. Antiphilus puero ignem conflante laudatus, ac pulchra alias domo splendescente, ipsiusque pueri ore: item lanificio, in quo properant omnium mulierum pensa: Ptolemaeo venante. Sed et nobilissimo Satyro cum pelle pantherina, quem Aposcopeuonta appellant. Aristophon Ancaeo vulnerato ab apro, cum socia doloris Astypale; numerosaque tabula, in qua sunt Priamus, Helena, Credulitas: Ulysses, Deiphobus, Dolus. Androbius pinxit Scyllin ancoras Persicae classis praecidentem. Artemon Danaen, mirantibus eam praedonibus: reginam Stratonicen, Herculem et Deianiram; nobilissimas autem, quae sunt in Octaviae operibus: Herculem ab Oeta monte Doridos exuta mortalitate consensu deorum in coelum euntem: Laomedontis circa Herculem et Neptunum historiam. Alcimachus Dioxippum, qui pancratio Olympia citra pulveris tactum (quod vocant aconiti) vicit: coniti Nemeaea.

33. Ctesilochus Apellis discipulus petulanti pictura innotuit, love Liberum parturiente depicto mitrato, et muliebriter ingemiscente inter obstetricia dearum. Cleon Cadmo: Ctesidemus Oechaliae expugnatione, et Laodamia: Clesides reginae Stratonices iniuria. Nullo enim honore exceptus ab ea, pinxit volutantem cum piscatore, quem reginam amare sermo erat: eamque tabulam in portu Ephesi proposuit: ipsc velis raptus est. Regina tolli vetuit, utriusque similitudine mire expressa. Craterus comoedos Athe-

nis in Pompeo pinxit.

34. Eutychidis bigam regit Victoria. Eudorus scena spectatur: idem et ex aere signa fecit.

35. Hippias, Neptuno et Victoria. Habron Amicitiam et Concordiam pinxit, et deorum simulacra. Leontiscus Aratum victorem cum trophaeo: psal-

triam. Leon Sappho.

36. Nicearchus Venerem inter Gratias et Cupidines: Herculem tristem insaniae poenitentia. Nealces Venerem, ingeniosus et solers in arte. Siquidem cum proelium navale Aegyptiorum et Persarum pinxisset, quod in Nilo, cuius aqua est mari similis, factum volebat intelligi, argumento declaravit, quod arte non poterat. Asellum enim in litore bibentem pinxit, et crocodilum insidiantem ei.

37. Oenias Syngenicon.

38. Philiscus officinam pictoris, ignem conflante puero. Phalerion Scyllam.

39. Simonides Agatharchum, et Mnemosynen. Simus iuvenem requiescentem in officina fullonis, Quinquatrus celebrantem: idemque Nemesin egregiam.

40. Theodorus et inungentem : idem ab Oreste matrem et Aegisthum interfici: bellumque lliacum pluribus tabulis: quod est Romae in Philippi porticibus: et Cassandram, quae est in Concordiae delubro. Leontium Epicuri cogitantem: Demetrium regem. Theon Orestis insaniam, Thamyram citharoedum. Tauriscus Discobolum, Clytaemnestram, Paniscum,

Polynicem regnum repetentem, et Capanea.

41. Non omittetur inter hos insigne exemplum. Namque Erigonus tritor colorum Nealcae pictoris in tantum ipse profecit, ut celebrem etiam discipulum reliquerit Pasiam, fratrem Aeginetae fictoris. Illud vero perquam rarum ac memoria dignum, etiam suprema opera artificum imperfectasque tabulas, sicut Irin Aristidis, Tyndaridas Nicomachi, Medeam Timomachi, et quam diximus Venerem Apellis, in maiori admiratione esse, quam perfecta Quippe in jis lineamenta reliqua, ipsaeque cogita C 2 tiones artificum spectantur: atque in lenocinio commendationis dolor est: manus, cum id agerent, exstinctae desiderantur.

42. Sunt etiam non ignobiles quidem, in transcursu tamen dicendi: Aristonides, Anaxander, Aristobulus Syrus, Arcesilaus Tisicratis filius, Corybas Nicomachi discipulus, Carmanides Euphranoris, Dionysiodorus Colophonius, Diogenes qui cum Demetrio rege vixit, Euthymedes, Heraclides Macedo, Mydon Soleus Pyromachi statuarii discipulus, Mnesitheus Sicyonius, Mnasitimus Aristonidae filius et discipulus, Nessus Habronis filius, Polemon Alexandrinus, Theodorus Samius, et Stadieus, Nicosthenis discipului: Xenon Neoclis discipulus Sicyonius.

43. Pinxere et mulieres: Timarete Miconis filia, Dianam in tabula, quae Ephesi est antiquissimae picturae: Irene Cratini pictoris filia et discipula, puellam quae est Eleusine: Calypso senem et praestigiatorem Theodorum : Alcisthene saltatorem : Aristarete. Nearchi filia et discipula, Aesculapium. Lala Cyzicena perpetua virgo, Marci Varronis iuventa, Romae et penicillo pinxit, et cestro in ebore, imagines mulierum maxime, et Neapoli anum in grandi tabula: suam quoque imaginem ad speculum. Nec ullius velocior in pictura manus fuit: artis vero tantum, ut multum manipretio antecederet celeberrimos eadem aetate imaginum pictores, Sopolin et Dionysium, quorum tabulae pinacothecas implent. Pinxit et quaedam Olympias: de qua hoc solum memoratur, discipulum eius fuisse Autobulum.

XLI. Encausto pingendi duo fuisse antiquitus genera constat, cera, et in ebore, cestro, id est, viriculo, donec classes pingi coepere. Hoc tertium accessit, resolutis igni ceris penicillo utendi, quae pictura in navibus nec Sole, nec sale, ventisque corrumpitur.

XLII. Pingunt et vestes in Aegypto inter pauca

mirabili genere, candida vela postquam attrivere illinentes non coloribus sed colorem sorbentibus medicamentis. Hoc cum fecere, non apparet in velis: sed in cortinam pigmenti ferventis mersa, post momentum extrahuntur picta. Mirumque, cum sit unus in cortina colos, ex illo alius atque alius fit in veste, accipientis medicamenti qualitate mutatus. Nec postea ablui potest: ita cortina non dubie confusura colores, si pictos acciperet, digerit ex uno, pingitque dum coquit. Et adustae vestes firmiores fiunt, quam si non urerentur.

XI.III. De pictura satis superque: contexuisse his et plasticen conveniat. Eiusdem opere terrae fingere ex argilla similitudines, Dibutades Sicyonius figulus primus invenit Corinthi, filiae opera: quae capta amore iuvenis, illo abeunte peregre, umbram ex facie eius ad lucernam in pariete lineis circumscripsit: quibus pater eius impressa argilla typum fecit, et cum ceteris fietilibus induratum igni proposuit: eumque servatum in Nymphaeo, donec Corinthum Mummius everteret, tradunt. Sunt qui in Samo primos omnium plasticen invenisse Rhoecum et Theodorum tradant, multo ante Bacchiadas Corinthe pulsos. Demaratum vero ex eadem urbe profugum, qui in Etruria Tarquinium Priscum regem populi Roman' genuit, comitatos fictores Euchira et Eugrammum: ab iis Italiae traditam plasticen. Dibutadis inventum est, rubricam addere, aut ex rubrica cretam fingere. Primusque personas tegularum extremis imbricibus imposuit, quae inter initia pro-typa vocavit. Postea idem ectypa fecit. Hinc et fastigia templorum orta: propter hanc plastae appellati.

XLIV. Hominis autem imaginem gypso e facie ipsa primus omnium expressit, ceraque in eam for-mam gypsi infusa emendare instituit Lysistratus Sicyonius, frater Lysippi, de quo diximus. Hic et similitudinem reddere instituit: ante eum quam pulcherrimas facere studebant. Idem et de signis effigiem exprimere invenit. Crevitque res in tantum, ut nulla signa, statuaeve, sine argilla fierent. Quo apparet, antiquiorem hanc fuisse scientiam, quam fundendi aeris.

XLV. Plastae laudatissimi fuere Damophilus et Gorgasus, iidemque pictores: qui Cereris aedem Romae ad Circum maximum utroque genere artis suae excoluerunt, versibus inscriptis Graece, quibus significarunt, a dextra opera Damophili esse, ab laeva Gorgasi. Ante hanc aedem Tuscanica omnia in aedibus fuisse, auctor est M. Varro. Ex hac, cum reficeretur, crustas parietum excisas tabulis marginatis inclusas esse: item signa ex fastigiis dispersa. Fecit et Chalcosthenes cruda opera Athenis. qui locus ab officina eius Ceramicos appellatur. M. Varro tradit sibi cognitum Romae Posim nomine, a quo facta poma et uvas, ut non posses aspectu discernere a veris. Idem magnificat Arcesilaum, Lucii Luculli familiarem, cuius proplasmata pluris venire solita artificibus ipsis, quam aliorum opera. Ab hoc factam Venerem Genetricem in foro Caesaris, et priusquam absolveretur, festinatione dedicandi positam. Deinde eidem a Lucullo H-S. LX mill. signum Felicitatis locatum, cui mors utriusque inviderit. Octavio equiti Romano cratera facere volenti, exemplar e gypso factum talento. Laudat et Pasitelem, qui plasticen matrem statuariae, scalpturaeque, et caelaturae esse dixit: et cum esset in omnibus his summus, nihil unquam fecit, antequam finxit. Praeterea elaboratam hanc artem Italine, et maxime Etruriae: Turianumque a Fregellis accitum, cui locaret Tarquinius Priscus effigiem lovis in Ca. pitolio dicandam. Fictilem eum fuisse, et ideo miniari solitum: fictiles in fastigio templi eius quadrigas, de quibus saepe diximus. Ab hoc eodem factum Herculem, qui hodieque materiae nomen in Urbe retinet. Hac enim tum effigies deum erant laudatissimae. Nec poenitet nos illorum, qui tales deos coluere. Aurum enim et argentum ne diis quidem conficiebant.

XLVI. Durant etiam nunc plerisque in locis talia simulacra. Fastigia quidem templorum etiam in Urbe crebra, et municipiis, mira caelatura, et arte aevique firmitate sanctiora auro, certe innocentiora. In sacris quidem etiam inter has opes hodie, non murrhinis crystallinisve, sed fictilibus prolibatur simpuviis. Inenarrabili terrae benignitate, si quis singula aestimet: etiam ut omittantur in frugum, vini, pomorum, herbarum, fruticum, medicamento. rum, metallorum generibus, beneficia eius, quae adhuc diximus: vel assiduitate satiant figlinarum opera, doliis ad vina excogitatis, ad aquas tubulis, ad balineas mammatis, ad tecta coctilibus laterculis frontatisque: ob quae Numa rex septimum collegium figulorum instituit. Quin et defunctos sese multi fictilibus soliis condi maluere: sicut M. Varro, Pythagorico modo, in myrti et oleae atque populi nigrae foliis. Major quoque pars hominum terrenis utitur vasis. Samia etiamnum in esculentis laudantur. Retinet hanc nobilitatem et Arretium in Italia: et calicum tantum, Surrentum, Asta, Pollentia: in Hispania Saguntum, in Asia Pergamum. Habent et Tralles opera sua, et Mutina in Italia: quoniam et sic gentes nobilitantur. Haec quoque per maria terrasque ultro citroque portantur, insignibus rotae officinis. Erythris in templo hodieque ostenduntur amphorae duae propter tenuitatem consecratae, discipuli magistrique certamine, uter tenuiorem humum duceret. Cois laus maxima, Adrianis firmitas: non-

nullis circa hoc severitatis quoque exemplis. Q. Cóponium invenimus ambitus damnatum, quia vini amphoram dedisset dono ei, cuius suffragii latio erat. Atque ut luxu quoque aliqua contingat auctoritas figlinis, tripatinum, inquit Fenestella, appellabatur summa coenarum lautitia. Una erat muraenarum, altera luporum, tertia myxonis piscis, inclinatis iam scilicet moribus, ut tamen eos praeferre Graeciae etiam Philosophis possimus. Siquidem in Aristotelis heredum auctione LXX patinas venisse traditur. Nam nos cum unam Aesopi tragoediarum histrionis in natura avium diceremus sestertiis centum stetisse, non dubito indignatos legentes. At hercules, Vitellius in principatu suo decies cent. mill. H-S. condidit patinam, cui faciendae fornax in campis exacdificata erat: quoniam eo pervenit luxuria, ut etiam fictilia pluris constent, quam murrhina. Propter hanc Mucianus altero consulatu suo, in conquisitione exprobravit patinarum paludes Vitellii memo riae: non illa foediore, cuius veneno Asprenati reo Cassius Severus accusator obiiciebat, interisse CXXX convivas. Nobilitantur iis oppida quoque, ut Rhe-gium, et Cumae. Samia testa Matris deum sacerdotes, qui Galli vocantur, virilitatem amputare, nec aliter citra perniciem, M. Caelio credamus: qui linguam sic amputandam obiecit gravi probro, tan-quam et ipse iam tunc eidem Vitellio malediceret. Quid non excogitavit ars! fractis etiam testis utendo sic. ut firmius durent tusis calce addita, quae vocant Signina. Quo genere etiam pavimenta excogitavit.

XLVII. Verum et ipsius terrae sunt alia commenta. Quis enim satis miretur pessimam eius partem, ideoque pulverem appellatum in Puteolanis collibus, opponi maris fluctibus: mersumque protinus fieri lapidem unum inexpugnabilem undis, et fortiorem quotidie, utique si Cumano misceatur cae mento ‡

Eadem est terrae natura et in Cyzicena regione : sed ibi non pulvis, verum ipsa terra qualibet magni-tudine excisa, et demersa in mare, lapidea extrahitur. Hoc idem circa Cassandriam produnt fleri: et in fonte Gnidio dulci, intra octo menses terram lapidescere. Ab Oropo quidem Aulida usque quidquid terrae attingitur mari, mutatur in saxa. Non multum a pulvere Puteolano distat e Nilo arena tenuissima sui parte, non ad sustinenda maria fluctusque frangendos, sed ad debellanda corpora palaestrae studiis. Inde certe Patrobio, Neronis principis liberto, advehebatur. Quin et Leonnato, et Cratero, ac Meleagro Alexandri Magni ducibus sabulum hoc portari cum reliquis militaribus commerciis reperio. Plura de hac parte non sum dicturus, non hercules magis, quam de terrae usu in ceromatis, quibus ex-ercendo iuventus nostra corpora, vires animorum perdidit.

· XLVIII. Quid ! non in Africa Hispaniaque ex terra parietes, quos appellant formaceos, quoniam in forma circumdatis utrinque duabus tabulis inferciuntur verius, quam instruuntur, aevis durant, incorrupti imbribus, ventis, ignibus, omnique caemento firmiores? Spectat etiam nunc speculas Hanni-balis Hispania, terrenasque turres iugis montium impositas. Hinc et cespitum natura, castrorum vallis accommodata, contra fluminum impetus aggeribus. Illini quidem crates parietum luto, et lateribus crudis exstrui, quis ignorat?

XLIX. Lateres non sunt e sabuloso, neque are

noso, multoque minus calculoso ducendi solo: sed e cretoso et albicante, aut ex rubrica: vel si iam ex sabuloso, e masculo certe. Finguntur optime vere: nam solstitio rimosi fiunt, Aedificiis non nisi bimos probant. Quin et intritam ipsam corum, prius quant fingantur, macerari oportet. Genera eorum tria : Lydion, quo utimur, longum sesquipede, latum pede : alterum tetradoron : tertium pentadoron. Graeci enim antiqui doron palmum vocabant, et ideo dora munera, quia manu darentur. Ergo a quatuor et quinque palmis, prout sant, nominantur. Eadem est latitudo. Minore in privatis operibus, maiore in publicis utuntur in Graecia. Pitanae in Asia. et in ulterioris Hispaniae civitatibus, Maxilua et Calento, fiunt lateres, qui siccati non merguntur in aqua. Sunt enim e terra pumicosa, cum subigi potest, utilissima. Graeci, praeterquam ubi e silice fieri poterat structura, parietes lateritios praetulere. Sunt enim aeterni, si ad perpendiculum fiant. De eo et publica opera et regias domos struxere: murum Athenis, qui ad montem Hymettum spectat: Patris. aedes lovis et Herculis, quamvis lapideas columnas et epistylia circumdarent: domum Trallibus regiam Attali: item Sardibus Croesi, quam gerusian fecere: Halicarnassi Mausoli : quae etiam nunc durant. La cedaemone quidem excisum lateritiis parietibus opus tectorium, propter excellentiam picturae, ligneis formis inclusum. Romam deportavere in aedilitate, ad Comitium exornandum, Muraena et Varro. Cum opus per se mirum esset, translatum tamen magis mirabantur. In Italia quoque lateritius murus Arretii et Mevaniae est. Romae non fiunt talia aedificia, quia sesquipedalis paries non plus quam unam contignationem tolerat. Cautumque est, ne communis crassior fiat, nec intergerinorum ratio patitur.

L. Haec sint dicta de lateribus. In terrae autem reliquis generibus vel maxime mira natura est sulphuris, quo plurima domantur. Nascitur in insulis Aeoliis inter Siciliam et Italiam, quas ardere diximus. Sed nobilissimum in Melo insula. In Italia

quoque invenitur, in Neapolitano Campanoque agro. collibus qui vocantur Leucogaei. Ibi e cuniculis effossum, perficitur igni. Genera quatuor : vivum, quod Graeci apyron vocant, nascitur solidum. hoc est, gleba : quo solum ex omnibus generibus medici utuntur. Solum (cetera enim liquore constant, et conficiuntur oleo incocta:) vivum effoditur, translucetque, et viret. Alterum genus appellant glebam, fullonum tantum officinis familiare. Tertio quoque generi unus tantum est usus ad suffiendas lanas, quoniam candorem tantum mollitiemque confert. Egula vocatur hoc genus. Quarto autem ad ellychnia maxime conficienda. Cetero tanta vis est, ut morbos comitiales deprehendat nidore, impositum igni. Lusit et Anaxilaus eo, candens in calice novo prunaque subdita circumferens, exardescentis repercussu pallorem dirum, velut defunctorum, offundente conviviis. Natura eius calfacit, concoquit : sed et discutit collectiones corporum: ob hoc talibus emplastris malagmatisque miscetur. Renibus quoque et lumbis in dolore cum adipe, mire prodest impositum. Aufert et lichenas a facie cum terebinthi resina. et lepras. Harpacticon vocatur a celeritate avellendi: avelli enim subinde debet. Prodest et suspiriosis linctum. Purulenta quoque extussientibus: et contra scorpionum ictus. Vitiligines vivum nitro mixtum, atque ex aceto tritum et illitum tollit: item lendes in palpebris, aceto sandarachato admixto. Habet et in religionibus locum, ad expiandas suffitu domos. Sentitur vis eius et in aquis ferventibus. Neque alia res facilius accenditur: quo apparet ignium vim magnam etiam ci inesse. Fulmina et fulgura quoque sulphuris odorem habent: ac lux ipsa eorum sulphurea est.

LI. Et bituminis vicina est natura, alibi limus, alibi terra: limus e ludaeae lacu, ut diximus, emer-

gens: terra in Syria circa Sidonem oppidum maritimum. Spissantur haec utraque, et in densitatem coeunt. Est vero liquidum bitumen, sicut Zacyn thium, et quod a Babylone invehitur. Ibi quidem et candidum gignitur. Liquidum est et Apolloniati etum: quae omnia Graeci pissasphalton appellant, ex argumento picis et bituminis. Gignitur etiam pingue, liquorisque oleacei, in Sicilia Agragantino fonte inficiens rivum. Incolae id arundinum paniculis colligunt, citissime sic adhaeroscens. Utuntur eo ad lucernarum lumina olei vice: item ad scabiem iumentorum. Sunt qui et naphtham, de qua in secundo dixinus volumine, bituminis generi adscribant. Verum ardens eius vis ignium naturae co-

gnata, procul ab omni usu abest.

Bituminis probatio, ut quam maxime splendeat, sitque ponderosum ac grave: laeve autem modice, quoniam adulteratur pice. Vis, quae sulphuris: sistit, discutit, contrahit, glutinat. Serpentes nidore fugat accensum. Ad suffusiones oculorum et albugines Babylonium efficax traditur: item ad lepras, lichenas, pruritusque corporum. Illinitur et podagris. Omnia autem eius genera incommodos oculorum pilos replicant. Dentium doloribus medentur simul cum nitro illita. Tussim veterem et anhelitus cum vino potum emendat. Dysentericis etiam datur eodem modo, sistitque alvum. Cum aceto vero potum discutit concretum sanguinem, et detrahit. Mitigat lumborum dolores, item articulorum. Cum farina hordeacea impositum, emplastrum peculiare facit sui nominis. Sanguinem sistit. Vulnera colligat. Glutinat nervos. Utuntur etiam ad quartanas bituminis drachma, et hedyosmi pari pondere cum myrrhae obolo subacti. Comitiales morbos astum deprehendit. Vulvarum strangulationes ol-factum discutit cum vino et castoreo. Procidentes

suffitu reprimit. Purgationes feminarum in vino potum elicit. In relique usu aeramentis illinitur, firmatque ea contra ignes. Diximus et tingi solitas ex eo statuas, et illini. Calcis quoque usum praebuit, ita ferruminatis Babylonis muris. Placet et ferrariis fabrorum officinis tingendo ferro, clavorum-

que capitibus, et multis aliis usibus.

LIL. Nec minor aut ab eo dissimilis est aluminis opera, quod intelligitur salsugo terrae. Plura et eius genera. In Cypro candidum, et nigrum, exigua coloris differentia, cum sit usus magna: quoniam inficiendis claro colore lanis, candidum liquidumque utilissimum est: contraque fuscis aut obscuris, nigrum. Et aurum nigro purgatur. Fit autem omne ex aqua limoque, hoc est, terrae exsudantis natura. Corrivatum hieme, aestivis Solibus maturatur. Quod fuerit ex eo praecox, candidius fit. Gignitur autem in Hispania, Aegypto, Armenia, Macedonia, Ponto, Africa: insulis Sardinia, Melo, Lipara, Strongyle, Laudatissimum in Aegypto, proximum in Melo. Hu-ius quoque duae species, liquidum, spissumque. Liquidi probatio, ut sit limpidum, lacteunique, sine offensis fricantium, cum quodam igniculo caloris. Hoc phorimon vocant. An sit adulteratum, deprehenditur sueco Punici mali. Sincerum enim mixtura ea nigrescit. Alterum genus est pallidi et scabri, et quod inficiatur galla. Ideoque hoc vocant para-phoron. Vis liquidi aluminis adstringere, indurare, rodere. Melle admixto sanat oris hulcera, papulas, pruritusque. Haec curatio fit in balineis duabus mellis partibus, tertia aluminis. Virus alarum sudoresque sedat. Sumitur pilulis contra lienis vitia, pellendumque per urinam sanguinem. Emendat et scabiem nitro ac melanthio admixtis.

Concreti aluminis unum genus schiston appellant Graeci, in capillamenta quaedam cane centia dehiscens. Unde quidam trichitin potius appellavere. Hoc fit e lapide, ex quo et chalcitin vocant: ut sit sudor quidam eius lapidis in spumam coagulatus. Hoc genus aluminis minus sistit humorem inutilem corporibus. Sed auribus magnopere prodest infusum, vel illitum, vel oris hulceribus, dentibusque, si saliva cum eo contineatur. Et oculorum medicamentis inseritur apte, verendisque utriusque sexus.

Coquitur in patinis, donec liquari desinat.

Interioris est alterum generis, quod strongylen vocant. Duae eius species, fungosum atque omni humore dilui facile: quod in totum damnatur. Melius pumicosum, et foraminum fistulis spongiae simile, rotundumque natura, candido propius: cum quadam pinguitudine, sine arenis, friabile, nec infi ciens nigritia. Hoc coquitur per se carbonibus pu ris, donec cinis flat. Optimum ex omnibus quod Melinum vocant ab insula Melo, ut diximus. Nulli vis maior neque adstringendi, neque denigrandi, neque indurandi. Nullum spissius. Oculorum scabritias extenuat: combustum utilius epiphoris inhibendis. Sic et ad pruritus corporis. Sanguinem quoque sistit in totum, foris illitum. Vulsis pilis ex aceto illitum, renascentem mollit lanuginem summam. mnium generum vis in adstringendo: unde nomen Graecis. Ob id oculorum vitiis aptissima sunt. Sanguinis fluxiones inhibet cum adipe. Sic et infantium hulcera. Putrescentia hulcerum compescit cum adi-pe, et hydropicorum eruptiones siccat. Et aurium vitia cum succo Punici mali: et unguium scabritias, cicatricumque duritias, et pterygia, ac perniones. Phagedaenas hulcerum ex aceto, aut cum galla, pari pondere cremata: lepras cum succo olerum: cum salis vero duabus partibus, vitia quae serpunt: lendes et alia capillorum animalia, permixtum aquae. Sic et ambustis prodest, et furfuribus corporum cum sero picis. Infunditur et dysentericis. Uvam quoque in ore comprimit, ac tonsillas. Ad omnia, quae in ceteris generibus dixinius, efficacius intelligitur ex Melo advectum. Nam ad reliquos usus vitae in coriis lanisque perficiendis, quanti sit momenti, significatum est.

LIII. Ab his per se omnia ad medicinas pertinentia terrae genera tractabimus. Samiae duae sunt, quae collyrium, et quae aster appellantur. Prioris laus, ut recens sit et levis, linguaeque glutinosa. Altera glebosior, candida. Utraque uritur, ac lava-Sunt qui praeferant priorem. Prosunt sanguinem exspuentibus. Emplastrisque quae siccandi causa componuntur, oculorum quoque medicamentis miscentur.

LIV. Eretria totidem differentias habet. Namque et alba est, et cinerea, quae praefertur in medicina. Probatur mollitie: et quod si aere perducatur, violaceum reddit colorem. Vis et ratio eius in meden-

do dicta est inter pigmenta.

LV. Lavatur omnis terra (in hoc enim loco dicemus) perfusa aqua siccataque Solibus; iterum ex aqua trita ac reposita, donec considat, et digeri possit in pastillos. Coquitur in calicibus crebro con-

CHSSII.

LVI. Est in medicaminibus et Chia terra candicans, effectus eiusdem, qui Samiae. Usus ad mulierum maxime cutem. Idem et Selinusiae. Lactei coloris est haec, et aqua dilui celerrima. Eademque lacte diluta, et tectoriorum albaria interpolantur. Pnigitis Eretriae simillima est, grandioribus tantum glebis, et glutinosa: cui effectus idem qui Cimoliae, infirmior tamen. Bitumini simillima est ampelitis. Experimentum eius, si cerae modo accepto oleo liquescat, et si nigricans colos maneat tostae. Usus ad molliendum discutiendumque. Ad haec medicamentis additur, praecipueque in calliblepharis, et

inficiendis capillis.

LVII. Cretae plura genera. Ex iis Cimoliae duo ad medicos pertinentia, candidum, et ad purpuris-sum inclinans. Vis utrique ad discutiendos tumores, et sistendas fluxiones aceto assumto. Panos quoque et parotidas cohibet: et lichenas illita, pu-sulasque. Si vero aphronitrum et nitrum adiiciatur et acetum, et pedum tumores: ita ut in Sole curatio haec fiat, et post sex horas aqua salsa abluatur. Testium tumoribus Cypro et cera addita prodest. Et refrigerandi quoque natura cretae est: sudoresque immodicos sistit illita. Atque ita papulas cohibet ex vino assumta in balineis. Laudatur maxime Thessalica. Nascitur et in Lycia circa Bubonem. Est et alius Cimoliae usus in vestibus Nam Sarda. quae affertur e Sardinia, candidis tantum assumitur, inutilis versicoloribus: et est vilissima omnium Cimoliae generum: pretiosior Umbrica, et quam vocant saxum. Proprietas saxi, quod crescit in macerando: atque pondere emitur, illa mensura. Umbrica non nisi poliendis vestibus assumitur. Neque enim pigebit hanc quoque partem attingere, cum lex Metilia exstet fullonibus dicta, quam C. Flaminius, L. Aemilius censores dedere ad populum ferendam. Adeo omnia maioribus curae fuere. Ergo ordo hic est: primum abluitur vestis Sarda, dein sulphure suffitur: mox desquamatur Cimolia, quae est coloris veri. Fucatus enim deprehenditur, nigrescitque, et funditur sulphure. Veros autem et pretiosos colores emollit Cimolia, et quodam nitore exhilarat contristatos salphure. Candidis vestibus saxum utilius a sulphure, inimicum coloribus. Graecia pro Cimolia Tymphaico utitur gypso.

LVIII. Alia creta argentaria appellatur, nitorem argento reddens. Est et vilissima, qua Circum prae-

ducere ad victoriae notam, pedesque venalium trans mare advectorum denotare instituerunt majoren-Talemque Publium mimicae scenae conditorem, et astrologiae consobrinum eius Manilium Antlochum, item Grammaticae Staberium Erotem. eadem nave advectos videre proavi. Sed quid hos refero aliquo literarum honore commendatos! Talem in catasta videre Chrysogonum Sullae, Amphionem Q. Catuli. Heronem L. Luculli, Demetrium Pompeii, Augenque Demetrii, quanquam et ipsa Pompeii credita est : Hipparchum M. Antonii, Menam et Menecratem Sex. Pompeii, aliosque deinceps, quos enumerare iam non est, e sanguine Quiritium et proscriptionum licentia ditatos. Hoc est insigne venalitiis gregibus, opprobriumque insolentis fortunae: quod et nos adeo potiri rerum vidimus, ut praetoria quoque ornamenta decerni a Senatu iubente Agrippina Claudii Caesaris viderimus libertis: tantumque non cum laureatis fascibus remitti illo, unde cretatis pedibus advenissent.

LIX. Praeterea sunt genera terrae proprietatis suae, de quibus iam diximus: sed et hoc loco reddenda natura. Ex Galata insula, et circa Clupeam Africae scorpiones necat: Balearis et Ebusitana serpentes.

## C. PLINII SECUNDI NATURALIS HISTORIAE LIBER XXXVI.

I. LAPIDUM natura restat, hoc est, praecipua morum insania, etiam ut gemmae cum succinis, atque

crystallinis, murrhinisque sileantur. Omnia namque, quae usque ad hoc volumen tractavimus, hominum causa genita videri possunt. Montes natura sibi fecerat ad quasdam compages telluris visceribus densandas, simul ad impetus fluminum domandos, fluctusque frangendos, ac minime quietas partes coercendas durissima sui materia. Caedimus hos, trahimusque, nulla alia, quam deliciarum causa, quos transcendisse quoque mirum fuit. In portento prope maiores habuere Alpes ab Hannibale exsuperatas, et postea a Cimbris: nunc ipsae caeduntur in mille genera marmorum: promontoria aperiuntur mari, et rerum natura agitur in planum. Evehimus ea, quae separandis gentibus pro terminis constituta erant: navesque marmorum causa fiunt, ac per fluctus, saevissimam rerum naturae partem, huc illuc portantur juga, majore etiamnum venia, quam cum ad frigidos potus vas petitur in nubila, caeloque proximae rupes cavantur, ut bibatur glacie. Secum quisque cogitet, cum pretia horum audiat, cum vehí trahique moles videat, quam sine his multorum fuerit beatior vita: ista facere, immo verius pati mortales, quos ob usus, quasve ad voluptates alias, nisi ut inter maculas lapidum iaceant: ceu vero non tenebris noctium dimidiae parti vitae cuiusque gaudia haec auferentibus.

II. Ingens ista reputantem subit etiam antiquitatis rubor. Exstant censoriae leges, glandia in coenis, gliresque, et alia dictu minora apponi vetantes. Marmora invehi, et maria huius rei causa transiri, quac vetaret, lex nulla lata est. Dicat fortassis aliquis: non enim invehebantur. Id quidem falso. Trecentas LX columnas M. Scauri aedilitate ad scenam theatri temporarii, et vix uno mense futuri in usu, viderunt portari silentio legum. Sed publicis aimirum indulgentes voluptatibus. Id ipsum cur?

aut qua magis via irrepunt vitia, quam publica ! Quo enim alio modo in privatos usus illa venere, ebora, aurum, gemmae? aut quid omnino diis relinquimus? Verum esto, indulserint publicis voluptatibus: etiamne tacuerunt maximas earum, atque adeo duodequadragenum pedum, Lucullei marmoris, in atrio Scauri collocari? nec clam illud occulteque factum est. Satisdari sibi damni infecti coegit redemtor cloacarum, cum in Palatium extraherentur. Non ergo in tam malo exemplo moribus cavere utilius fuerat? Tacuere tantas moles in privatam domum trahi praeter fictilia deorum fastigia.

III. Nec potest videri Scaurus rudi et huius mali improvidae civitati obrepsisse quodam vitii rudimento. Iam L. Crassum oratorem illum, qui primus peregrini marmoris columnas habuit in eodem Palatio, Hymettias tamen nec plures sex, aut longiores duodenum pedum, M. Brutus in iurgiis oh id Venerem Palatinam appellaverat. Nimirum ista omisere moribus victis: frustraque interdicta quae vetuerant cernentes, nullas potius, quam irritas, es se leges maluerunt. Sed et qui sequentur, meliores esse nos probabunt. Quis enim tantarum hodie co-lumnarum atrium habet? Sed prius, quam de marmoribus dicamus, hominum in iis proferenda iudicemus pretia. Ante igitur artifices percensebimus.

IV. 1. Marmore scalpendo primi omnium inclaruerunt Dipoenus et Scyllis, geniti in Creta insula, etiamnum Medis imperantibus, priusque quam Cy-rus in Persis regnare inciperet, hoc est, Olympiade circiter L. li Sicyonem se contulere, quae diu fuit officinarum omnium metallorum patria. Deorum quorundam simulacra publice locaverant Sicyonii, quae prius quam absolverentur, artifices iniuriam questi abierunt in Aetolos. Protinus Sicyonem fames invasit ac sterilitas, moerorque dirus. Reme

**D** 2

dium petentibus Apollo Pythius affuturum respondit, si Dipoenus et Scyllis deorum simulacra perfecissent. Quod magnis mercedibus obsequiisque impetratum est. Fuerc autem simulacra ea Apollinis, Dianae, Herculis, Minervae, quod e coelo postea tactum est.

2. Cum ii essent, iam fuerant in Chio insula Malas sculptor, dein filius eius Micciades, ac deinde nepos Anthermus Chius, cuius filii Bupalus et Anthermus clarissimi in ea scientia fuere, Hipponactis poetae aetate, quem certum est LX Olympiade fuisse. Quod si quis horum familiam ad proavum usque retro agat, inveniet artis eius originem cum Olympiadum origine coepisse. Hipponacti notabilis foeditas vultus erat: quamobrem imaginem eius lascivia iocorum ii proposuere ridentium circulis. Hipponax indignatus, amaritudinem carminum distrinxit in tantum, ut credatur aliquibus ad laqueum eos compulisse: quod falsum est. Complura enim in finitimis insulis simulacra postea fecere, sicut in Delo, quibus subiecerunt carmen, non vitibus tantum censeri Chium, sed et operibus Anthermi filiorum. Ostendunt et lasii Dianam manibus eorum factam. Et in ipsa Chio narrata est operis corum Dianae facies in sublimi posita, cuius vultum intrantes tristem, exeuntes hilaratum putant. Romae signa corum sunt in Palatina arde, Apollinis in fastigio, et in omnibus fere quae Divus Augustus fecit. Patris quoque eorum et Deli fuere opera, et in Lesbo insula. Dipoeni quidem Ambracia, Argos, Cleonae, operibus refertae fuere. Omnes autem tantum candido marmore usi sunt e Paro insula, quem lapidem coepere lychniten appellare, quoniam ad lucernas in cuniculis caederetur, ut auctor est Varro, multis postea candidioribus repertis, nuper etiam in Lunensium lapicidinis. Sed in Pariorum mirabile proditur, gleba lapidis unius cuneis dividentium soluta,

imaginem Sileni exstitisse.

3. Non omittendum, hanc artem tanto vetustiorem fuisse, quam picturam, aut statuariam, quarum utraque cum Phidia coepit LXXXII Olympiade, post annos circiter trecentos triginta duos. Et ipsum Phidiam tradunt scalpsisse marmora, Veneremque eius esse Romae in Octaviae operibus eximiae pulchritudinis. Alcamenem Atheniensem (quod certum est) docuit in primis nobilem, cuius sunt opera Athenis complura in aedibus sacris, praeclaraque Venus extra muros, quae appellatur Aphrodite έν κήποις. Huic summam manum ipse Phidias imposuisse dicitur. Eiusdem discipulus fuit Agoracritus Parius, ei aetate gratus. Itaque e suis operibus pleraque nomini eius donasse fertur. Certavere autem inter se ambo discipuli in Venere facienda: vicitque Alcamenes non opere, sed civitatis suffragiis, contra peregrinum suo faventis. Quare Agoracritus ea lege signum suum vendidisse traditur, ne Athenis esset, et appellasse Nemesia. Id positum est Rhamnunte pago Atticae, quod M. Varro omnibus signis praetulit. Est et in Matris Magnae delubro in cadem civitate Agoracriti opus.

4. Phidiam clarissimum esse per omnes gentes, quae Iovis Olympii famam intelligunt, nemo dubitat: sed ut merito laudari sciant, etiam qui opera eius non viderunt, proferemus argumenta parva et ingenii tantum. Neque ad hoc Iovis Olympii pulchritudine utemur, non Minervae Athenis factae amplitudine, cum sit ea cubitorum viginti sex; ebore haec et auro constat: sed scuto eius, in quo Amazonum proelium caelavit intumescente ambitu parmae: eiusdem concava parte deorum et gigantum dimicae ciusdem: in soleis vero Lapitharum et Centaurorum: adeo momenta omnia capacia artis illi fuere. In

base autem quod caelatum est, Pandoras genesin appellavit: ibi dii sunt XX numero nascentes, Victoria praecipue mirabili. Periti mirantur et serpentem, ac sub ipsa cuspide aeream sphingem. Haec sunt obiter dicta de artifice nunquam satis laudato: simul ut noscatur illam magnificentiam aequalem fuisse et in parvis.

5. Praxitelis aetatem inter statuarios diximus, qui marmoris gloria superavit etiam semet. Opera eius sunt Athenis in Ceramico: sed ante omnia, et non solum Praxitelis, verum et in toto orbe terrarum, Venus, quam ut viderent multi, navigaverunt Gnidum. Duas fecerat, simulque vendebat, alteram velata specie, quam ob id quidenı praetulerunt, quorum conditio erat, Coi, cum alteram etiam eodem pretio detulisset, severum id ac pudicum arbitrantes: reiectam Gnidii emerunt, immensa differentia famae. Voluit eam postea a Gnidiis mercari rex Nicomedes, totum aes civitatis alienum, quod erat ingens, dissoluturum se promittens. Omnia perpeti maluere, nec immerito: illo enim signo Praxiteles nobilitavit Gnidum. Aedicula eius tota aperitur, ut conspici possit undique effigies deae, favente ipsa, ut credi-tur, facto. Nec minor ex quacunque parte admiratio est. Ferunt amore captum quendam, cum delituisset noctu, simulacro cohaesisse, eiusque cupiditatis esse indicem maculam. Sunt in Gnido et alia signa mar-morea illustrium artificum: Liber Pater Bryaxidis: et alter Scopae, et Minerva: nec maius aliud Veneris Praxiteliae specimen, quam quod inter haec sola memoratur. Eiusdem est et Cupido obiectus a Cicerone Verri, ille propter quem Thespiae visebantur, nunc in Octaviae scholis positus. Eiusdem et alter nudus in Pario colonia Propontidis, par Veneri Gni-diae nobilitate, et iniuria. Adamavit enim eum Alchidas Rhodius, atque in eo quoque simile amoris

vestigium reliquit. Romae Praxitelis opera sunt, Flora, Triptolemus, Ceres in hortis Servilii: Boni Eventus, et Bonae Fortunae simulacra in Capitolio: item et Maenades, et quas Thyadas vocant, et Caryatidas: et Sileni, in Pollionis Asinii monumentis, et Apollo et Neptunus.

6. Praxitelis filius Cephissodorus et artis heres fuit. Cuius laudatum est Pergami symplegma, signum nobile, digitis corpori verius, quam marmori, impressis. Romae eius opera sunt: Latona in Palatii delubro: Venus in Pollionis Asinii monumentis: et intra Octaviae porticus in lunonis aede Aesculapius,

ac Diana.

- 7. Scopae laus cum his certat. Is fecit Venerem, et Pothon, et Phaethontem, qui Samothrace sanctissimis cerimoniis coluntur. Item Apollinem Palatinum, Vestam sedentem laudatam in Servilianis hortis, duasque chametaeras circa eam, quarum pares in Asinii monumentis sunt, ubi et Canephoros eiusdem. Sed in maxima dignatione Cn. Domitii delubro in Circo Flaminio Neptunus ipse, et Thetis, atque Achilles. Nereides supra delphinos et cete et hippocampos sedentes. Item Tritones, chorusque Phorci, et pristes, ac multa alia marina, omnia eiusdem manus, praeclarum opus, etiam si totius vitae fuis-Nunc vero praeter supra dicta, quaeque nescimus, Mars est etiamnum sedens colosseus eiusdem, in templo Bruti Callaici apud Circum eundem. Praeterea Venus in eodem loco nuda Praxiteliam illam antecedens, et quemcunque alium locum nobilitatura.
- 8. Romae quidem magnitudo operum eam obliterat, ac magni officiorum negotiorum que acervi omnes a contemplatione talium abducunt, quoniam otiosorum et in magno loci silentio apta admiratio talis est. Qua de causa ignoratur artifex eius quoque Ve-

neris, quam Vespasianus Imperator in operibus Pacis suae dicavit, antiquorum dignam fama. Par haesitatio est in templo Apollinis Sosiani, Nioben cum liberis morientem, Scopas an Praxiteles fecerit: item lanus pater in suo templo dicatus ab Augusto, ex Aegypto advectus, utrius manus sit, iam quidem et auro occultatus. Similiter in Curia Octaviae quaeritur de Cupidine fulmen tenente. Id demum affirmatur, Alcibiadem esse principem forma in ea aetate.

Multa in eadem schola sine auctoribus placent. Satyri quatuor: ex quibus unus Liberum patrem palla velatum Veneris praesert: alter Liberam similiter: tertius ploratum infantis cohibet: quartus cratere alterius sitim sedat: duaeque Aurae velificantes sua veste. Nec minor quaestio est in Septis, Olympum et Pana, Chironemque cum Achille, qui secerint: praesertim cum capitali satisdatione sama iudicet

dignos.

9. Scopas habuit aemulos eadem aetate, Bryaxin, et Timotheum, et Leocharem, de quibus simul dicendum est, quoniam pariter caelavere, Mausoleum. Sepulcrum hoc est abuxore Artemisia factum Mausolo Cariae regulo, qui obiit Olympiadis centesimae sextae anno secundo. Opus id ut esset inter septem miracula, ii maxime artifices fecere. Patet ab austro et septemtrione sexagenos ternos pedes, brevius a frontibus, toto circuitu pedes quadringentos undecim: attollitur in altitudinem viginti quinque cubitis : cingitur columnis triginta sex. Pteron vocavere. Ab oriente caelavit Scopas, a septemtrione Bryaxis, a meridie Timotheus, ab occasu Leochares. Priusque quam peragerent, regina Artemisia, quae mariti memoriae id opus exstrui jusserat, obiit. Non tamen recessurant, nisi absoluto iam, id gloriae ipsorum artisque monumentum iudicantes: hodieque certant manus, Accessit et quintus artifex. Namque supra

pteron, pyramis altitudine inferiorem aequavit, viginti quatuor gradibus in metae cacumen se contrahens. In summo est quadriga marmorea, quam fecit Pythis. Haec adiecta sentum quadraginta pedum

altitudine totum opus includit.

10. Timothei manu Diana Romae est in Palatio, Apollinis delubro, cui signo caput reposuit Aulanius Evander. In magna admiratione est et Hercules Menestrati: et Hecate Ephesi in templo Dianae post aedem, in cuius contemplatione admonent aeditui parcere oculis, tanta marmoris radiatio est. Non postferuntur et Charites in propylaco Athenionsium, quas Socrates fecit, alius ille quam pictor, idem ut aliqui putant. Nam Myronis illius, qui in aere laudatur, anus ebria est Smyrnae in primis inclyta. Pollio Asinius, ut fuit acris vehementiae, sic quoque spectari monumenta sua voluit. In iis sunt Centauri Nymphas gerentes Archesitae, Thespiades Cleome-nis, Oceanus et lupiter Entochi, Hippiades Stephani, Hermerotes Taurisci, non caelatoris illius, sed Iupiter hospitalis Pamphili Praxitelis Tralliani. discipuli. Zethus et Amphion ac Dirce et taurus, vinculumque, ex eodem lapide, Rhodo advecta opera Apollonii et Taurisci. Parentum ii certamen de se fecere: Menecratem videri professi, sed esse natu-ralem Artemidorum. Eodem loco Liher pater Eutychidis laudatur. Ad Octaviae vero porticum Apollo Philisci Rhodii in delubro suo. Item Latona et Diana, et Musae novem, et alter Apollo nudus. Eum, qui citharam in eodem templo tenet. Timarchides fecit. Intra Octaviae vero porticus, in aede lunonis, ipsam deam Dionysius, et Polycles aliam: Venerem eodem loco Philiscus: cetera signa Praxiteles. Timarchidis filii lovem, qui est in proxima aede, fecerunt. Pana et Olympum luctantes, eodemloco Heliodorus, quod est alterum in terris symplegma nobile. Venerem lavantem sese: Daedalum stantem Polycharmus. Ex honore apparet in magna auctoritate habitum Lysiae opus, quod in Palatio super arcum Divus Augustus honori Octavii patris sui dicavit, in aedicula columnis adornata. Id est quadriga currusque, et Apollo ac Diana ex uno lapide. In hortis Servilianis reperio laudatos, Calamidis Apollinem illius caelatoris, Dercylidis pyctas, Amphistrati Callisthenem historiarum scriptorem.

11. Nec multo plurium fama est, quorundam claritati in operibus eximiis obstante numero artificum, quoniam nec unus occupat gloriam, nec plures pariter nuncupari possunt, sicut in Laocoonte, qui est in Titi Imperatoris domo, opus omnibus et picturae et statuariae artis praeponendum. Ex uno lapide eum et liberos draconumque mirabiles nexus de consilii sententia fecere summi artifices, Agesander et Polydorus et Athenodorus Rhodii. Similiter Palatinas domos Caesarum replevere probatissimis signis Craterus cum Pythodoro, Polydectes cum Hermolao, Pythodorus alius cum Artemone, et singularis Aphrodisius Trallianus. Agrippae Pantheum decoravit Diogenes Atheniensis: et Caryatides in columnis templi eius probantur inter pauca operum : sicut in fastigio posita signa, sed propter altitudinem loci minus celebrata.

12. Inhonorus est, nec in templo ullo Hercules, ad quem Poeni omnibus annis humana sacrificaverunt victima, humi stans, ante aditum porticus Ad Nationes. Sitae fuere et Thespiades ad aedem Felicitatis, quarum unam adamavit eques Romanus Iunius Pisciculus, ut tradit Varro: admiratur et Pasiteles, qui et quinque volumina scripsit nobilium operum in toto orbe. Natus hic in Graecia Italiae ora, et civitate Romana donatus cum iis oppidis, lovem fecit eboreum in Metelli aede, qua Campus petitur. Accidit

ei, cum in navalibus, ubi ferae Africanae erant, per caveam intuens leonem caelaret, ut ex alia cavea panthera erumperet, non levi periculo diligentissimi artificis. Fecisse opera complura dicitur: sed quae fecerit, nominatim non refertur.

13. Arcesilaum quoque magnificat Varro, cuius se marmoream habuisse leaenam tradit, aligerosque ludentes cum ea Cupidines, quorum alii religatam tenerent, alii e cornu cogerent bibere, alii calcearent soccis, omnes ex uno lapide. Idem et a Coponio XIV nationes, quae sunt circa Pompeii, factas auctor est.

14. Invenio et Canachum laudatum inter statuarios, fecisse marmorea. Nec Sauron atque Batrachum obliterari convenit, qui fecere templa Octaviae porticibus inclusa, natione ipsi Lacones. Quidam et opibus praepotentes fuisse eos putant, ac sua impensa construxisse, inscriptionem sperantes. Qua negata, hoc tamen alio loco et modo usurpasse. Sunt certe etiamnum in columnarum spiris inscalpta nominum eorum argumenta, lacerta atque rana. In lovis aede exstitisse picturam, cultusque reliquos omnes femineis argumentis constat. Etenim facta lunonis aede cum inferrentur signa, permutasse geruli traduntur: et id religione custoditum, velut ipsis dis sedem ita partitis. Ergo et in lunonis aede cultus est, qui lovis esse debuit.

15. Sunt et in parvis marmoreis famam consecuti, Myrmecides, cuius quadrigam cum agitatore cooperuit alis musca: et Callicrates, cuius formicarum pedes atque alia membra pervidere non est.

V. Haec sint dicta de marmorum scalptoribus, summaque claritate artificum: quo in tractatu subit mentem non fuisse tum auctoritatem maculoso marmori. Fecere e Thasio, Cycladum insularum, aeque te Lesbio: lividius hoc paulo. Versicolores quidem maculas, et in totum marmorum apparatum Menan

der etiam diligentissimus luxuriae interpres, primus et raro attigit. Columnis demum utebantur in templis, nec lautitiae causa (nondum enim ista intelligebantur) sed quia firmiorès aliter statui non poterant. Sic est inchoatum Athenis templum Iovis Olympii, ex quo Sulla Capitolinis aedibus advexerat columnas. Fuit tamen inter lapidem atque marmor differentia iam et apud Homerum. Dicit enim marmoreo saxo percussum: sed hactenus. Regias quoque domos cum laudatissime praeter aes, aurum, electrum, argentum, ebore tantum adornans. Primum (ut arbitror) versicolores istas maculas Chiorum lapicidinae ostenderunt, cum exstruerent muros, faceto in id M. Ciceronis sale: omnibus enim ostentabant, ut magnificum: Multo, inquit, magis mirarer, si Tiburtino lapide fecissetis. Et hercules, non fuisset picturae honos ullus, non modo tantus, in aliqua marmorum auctoritate.

VI. Secandi marmor in crustas nescio an Cariae fuerit inventum. Antiquissima, quod equidem inveniam, Halicarnassi Mausoli domus Proconnesio marmore exculta est, lateritiis parietibus. Is obiit Olympiadis C anno II, Urbis Romae anno CCCLXXV.

VII. Primum Romae parietes crusta marmoris operuisse totius domus suae in Caelio monte Cornelius Nepos tradidit Mamurram Formiis natum, equitem Romanum, praefectum fabrum C. Caesaris in Gallia. Neque indignatio sit, tali auctore inventa re. Hic namque est Mamurra, Catulli Veronensis carminibus proscissus, quem et res, et domus ipsius clarius, quam Catullus, dixit habere, quidquid habuisset Comata Gallia. Namque adiecit idem Nepos, eum primum totis aedibus nullam nisi e marmore columnam habuisse, omnes solidas e Carystio aut Lunensi.

VHI. M. Lopidus, Catuli in consulatu collega, pri-

mus omnium limina ex Numidico marmore in domo posuit magna reprehensione. Is fuit consul anno Urbis DCLXXVI. Hoc primum invecti Numidici marmoris vestigium invenio, non in columnis tamen crustisve, ut supra Carystii: sed in massa ac vilissimo liminum usu. Post hunc Lepidum ferme quadriennio L. Lucullus consul fuit, qui nomen (ut apparet ex re) Luculleo marmori dedit, admodum delectatus illo: primusque Romam invexit. atrum alioqui, cum cetera maculis aut coloribus commendentur. Nascitur autem in Nili insula, solumque paene horum marmorum ab amatore nomen accepit. Inter hos primum, ut arbitror, marmoreos parietes habuit scena M. Scauri, non facile dixerim sectos. an solidis glebis positos, sicuti est hodie Iovis Tonantis aedes in Capitolio. Nondum enim secti marmoris vestigia invenerat Italia.

IX. Sed quisquis primum invenit secare, luxuriamque dividere, importuni ingenii fuit. Arena hoc fit, et ferro videtur fieri, serra in praetenui linea promente arenas, versandoque, tractu ipso secante. Aethiopica ad haec maxime probatur. Nam id quoque accessit, ut ad Aethiopas usque peteretur, quod faceret marmora: immo vero in Indos, quo margaritas quoque peti severis moribus indignum erat. Haec proxime laudatur. Mollior tamen, quae Acthiopica. Illa nulla scabritie secat. Indica non aeque laevigat: sed ea combusta polientes marmora fricare iubentur. Simile et Naxiae vitium est, et Coptidi, quae vocatur Acgyptia. Haec fuere antiqua genera marmoribus secandis. Postea reperta est arena non minus probanda, ex quodam Adriatici maris vado, aestu nudante, observatione non facili. Iam quidem quacunque arena secare e fluviis omnibus fraus artificum ausa est: quod dispendium admodum pauci intelligunt. Crassior enim arena laxioribus

segmentis terit, et plus erodit marmoris, maiusque opus scabritia politurae relinquit. Ita sectac attenuantur crustae. Rursusque Thebaica polituris accommodatur, et quae fit e poro lapide, aut e pumice.

X. Signis e marmore poliendis, gemmisque etiam scalpendis, atque limandis, Naxium diu placuit ante alia: ita vocantur cotes in Cypro insula genitae. Vi-

cere postea ex Armenia vectue.

XI. Marmorum genera et colores non attinet dicere in tanta notitia: nec facile est enumerare in tanta multitudine. Quoto cuique enim loco non suum marmor invenitur? Et tamen celeberrimi generis dicta sunt in ambitu terrarum cum gentibus suis. Non omnia tamen in lapicidinis gignuntur, sed multa et sub terra sparsa. Pretiosissimi quaedam generis, sicuti Lacedaemonium viride, cunctisque hilarius. Sic et Augustum, ac deinde Tiberium, in Aegypto Augusti ac Tiberii primum principatu reperta. Differentiaque eorum est ab ophite, cum sit illud serpentium maculis simile, unde et nomen accepit: quod haec maculas diverso modo colligunt, Augustum undatim crispum in vertices, Tiberium sparsa, non convoluta canitie.

Neque ex ophite columnae, nisi parvae admodum, inveniuntur. Duo eius genera: molle candidum, nigricans durum. Dicuntur ambo capitis dolores sedare adalligati, et serpentium ictus. Quidam phreneticis ac lethargicis adalligari iubent candicantem. Contra serpentes autem a quibusdam laudatur praecipue ex his, quem tephriam appellant, a colore cineris. Vocatur et Memphites a loco, gemmantis naturae. Huius usus conteri, et iis, quae urenda sint aut secanda, ex aceto illini. Obstupescit ita corpus, nec sentit cruciatum.

Rubet porphyrites in eadem Aegypto: ex eo candidis intervenientibus punctis Leptopsephos vocatur. Quantislibet molibus caedendis sufficiunt lapicidinae. Statuas ex eo Claudio Caesari procurator eius in urbem ex Aegypto advexit Vitrasius Pollio, non admodum probata novitate. Nemo certe postea imitatus est. Invenit eadem Aegyptus in Aethiopia, quem vocant basalten, ferrei coloris atque duritiae. Unde et nomen ei dedit. Nunquam hic maior repertus est, quam in templo Pacis ab Imperatore Vespasiano Augusto dicatus: argumento Nili, XVI liberis circa ludentibus, per quos totidem cubita summi incrementi augentis se amnis intelliguntur. Non ab-

similis illi narratur in Thebis delubro Serapis, ut

putant Memnonis statuae dicatus: quem quotidiano Solis ortu contactum radiis crepare dicunt.

XII. Onychem etiam tum in Arabiae montibus. nec usquam aliubi, nasci putavere nostri veteres: Sudines in Germania. Potoriis primum vasis inde factis, dein pedibus lectorum sellisque: Nepos Cornelius tradit magno fuisse miraculo, cum P. Lentulus Spinter amphoras ex eo Chiorum magnitudine cadorum ostendisset: post quinquennium deinde tri-ginta duorum pedum longitudine columnas vidisse se. Variatum in hoc lapide postea est. Namque pro miraculo insigni, quatuor modicas in theatro suo Cornelius Balbus posuit. Nos ampliores triginta vidimus in coenatione, quam Callistus Caesaris Claudii libertorum potentia notus sibi exaedificaverat. Hunc aliqui lapidem alabastriten vocant, quem cavant ad vasa unguentaria, quoniam optime servare incorrupta dicitur. Idem exustus emplastris convenit. Nascitur circa Thebas Aegyptias, et Damascum Syriae. Hic ceteris candidior: probatissimus vero in Carmania, mox in India: iam quidem et in Syria Asiaque. Vilissimus autem et sine ullo nitore in Cappadocia. Probantur quam maxime mellei coloris, in vertices maculosi atque non translucidi. Vitia in iis, corneus color aut candidus, et quidquid simile vitro est.

XIII. Paulum distare ab eo in unguentorum fide multi existimant Lygdinos in Paro repertos: amplitudine, qua lances craterasque non excedant, antea ex Arabia tantum advehi solitos, candoris eximii.

Magnus et duobus contrariae inter se naturae honos: Coralitico in Asia reperto, mensurae non ultra bina cubita, candore proximo ebori, et quadam similitudine. E diverso niger est Alabandicus terrae suae nomine, quanquam et Mileti nascens, ad purpuram tamen magis aspectu declinante. Idemque liquatur igni, ac funditur ad usum vitri. Thebaicus interstinctus aureis guttis, invenitur in Africae parte Aegypto adscriptae, coticulis ad terenda collyria quadam utilitate naturali conveniens.

Circa Syenen vero Thebaidis Syenites, quem ante

pyropoecilon vocabant.

XIV. Trabes ex eo fecere reges quodam certamine, obeliscos vocantes, Solis numini sacratos. Radiorum eius argumentum in effigie est, et ita significatur nomine Aegyptio.

1. Primus omnium id instituit Mestres, qui in Solis urbe regnabat, somnio iussus: hoc ipsum inscriptum in eo: etenim scalpturae illae effigiesque, quas

videmus, Aegyptiae sunt literae.

2. Postea et alii regum in supra dicta urbe, Sothis quatuor numero, quadragenum octonum cubitorum longitudine: Ramises autem is, quo regnante Ilium captum est, quadraginta cubitorum. Idem digressus inde, ubi fuit Mnevidis regia, posuit alium, longitudine undecenis pedibus, per latera cubitis quatuor. Opus id fecisse dicuntur CXX M. hominum. Ipse rex, cum subrecturus esset, verereturque ne machinae ponderi non sufficerent, quo maius periculum curae artificum denuntiaret, filium suum

adalligavit cacumini, ut salus eius apud molientes prodesset et lapidi. Hac admiratione operis effectum est, ut cum oppidum id expugnaret Cambyses rex, ventumque esset incendio ad crepidines obelisci, exstingui ignem iuberet molis reverentia, qui urbis nullam habuerat.

3. Sunt et alii duo, unus a Smarre positus, alter ab Eraphio, sine notis, quadragenum octonum cubito-rum. Alexandriae statuit unum octoginta cubitorum Ptolemaeus Philadelphus, quem exciderat Nectabis rex purum: maiusque opus fuit in devehendo statuendove multo, quam in excidendo. A Satyro architecto aliqui devectum tradunt rate: Callisthenes a Phoenice, fossa perducta usque ad iacentem obeliscum e Nilo. Navesque duas in latitudinem patulas. pedalibus ex codem lapide ad rationem geminati per duplicem mensuram ponderis oneratas, ita ut subirent obeliscum pendentem extremitatibus suis in ripis utrinque: postea egestis laterculis allevatas naves excepisse onus statutum. Excisos autem sex tales in monte eodem, et artificem donatum talentis quinquaginta. Hic fuit in Arsinoëo positus a rege supra dicto, munus amoris in coniugem eandemque sororem. Arsinoën. Inde eum navalibus incommodum Maximus quidam praefectus Aegypti transtulit in forum, reciso cacumine, dum vult fastigium addere auratum, quod postea omisit.

4. Et alii duo sunt Alexandriae ad portum, in Caesaris templo, quos excidit Mestres rex quadragenum binum cubitorum. Super omnia accessit difficultas mari Romam devehendi, spectatis admodum navibus. Divus Augustus priorem advexerat, miraculique gratia Puteolis navalibus perpetuis dicaverat: sed incendio consumta est. Divus Claudius aliquot per annos asservatam, qua Caius Caesar importaverat, omnibus quae unquam in mari visae sunt, mira-

biliorem, turribus Puteolano ex pulvere exaedificatis, perductam Ostiam, portus gratia mersit: alia ex hoc cura navium, quae Tiberi subvehant. Quo experimento patuit, non minus aquarum huic amni es-

se, quam Nilo.
5. Is autem obeliscus, quem Divus Augustus in Circo magno statuit, excisus est a rege Semneserteo, quo regnante Pythagoras in Aegypto fuit, centum vigintiquinque pedum, et dodrantis, praeter basim eiusdem lapidis: is vero, qui est in Campo Martio, novem pedibus minor, a Sesostride. ambo rerum naturae interpretationem Aegyptiorum

philosophia continent.

XV. 6. Ei, qui est in Campo, Divus Augustus addidit mirabilem usum, ad deprehendendas Solis umbras, dierumque ac noctium ita magnitudines, strato lapide ad magnitudinem obelisci, cui par fieret umbra, brumae confectae die, sexta hora, paulatimque per regulas (quae sunt ex aere inclusae) singulis diebus decresceret, ac rursus augesceret: digna cognitu res et ingenio foecundo mathematici. Apici auratam pilam addidit, cuius umbra vertice colligeretur in se ipsa, alias enormiter jaculante apice, ratione (ut ferunt) a capite hominis intellecta. observatio triginta iam fere annis non congruit, sive Solis ipsius dissono cursu, et caeli aliqua rationo mutato, sive universa tellure aliquid a centro suo dimota, ut deprehendi et in aliis locis accipio: sive Urbis tremoribus, ibi tantum gnomone intorto, sive inundationibus Tiberis sedimento molis facto : quanquam ad altitudinem impositi oneris in terram quoque dicantur acta fundamenta.

7. Tertius Romae in Vaticano, Caji et Noronis principum Circo, ex omnibus unus omnino factus est imitatione eius, quem fecerat Sesestridis filius Nuncoreus. Eiusdem remanet et alius centum cubitoNATUR HIST. LIB. XXXVI. 15-17. 67

rom, quem post caecitatem visu reddito, ex oraculo Soli sucravit.

XVI. Dicantur obiter et pyramides in eadem Aegypta, regum pecuniae otiosa ac stulta estentatio. Quippe cum faciendi eas causa a plerisque tradatur, ne pecuniam successoribus aut aemulis insidiantibus praeberent, aut ne plebs esset otiosa. Multa circa hoc vanitas illorum hominum fuit, vestigiaque complurium inchoatarum exstant. Una est in Arsinoite nome, duae in Memphite, non procul labyrintho, de quo et ipso dicemus. Totidem, ubi fuit Moeridis lacus, hoc est, fossa grandis. Sed Aegyptus inter mira ac memoranda narrat harum cacumina extrema. quae eminere dicuntur. Reliquae tres, quae orbem terrarum implevere fama, sane conspicuae undique adnavigantibus, sitae sunt in parte Africae, monte saxes sterilique, inter Memphim oppidum, et quod appellari diximus Delta, a Nilo minus quatuor millia passuum, a Memphi VII. M. D. rice apposito, quem vocant Busirin, in quo sunt assueti scandere illae.

XVII. 2. Ante has est sphinx, vel magis narranda, quasi silvestre numen accolentium. Amasin regem putant in ea conditum, et volunt invectam videri. Est autem saxo naturali elaborata, et lubrica. Capitis monstrl ambitus per frontem centum duos pedas colligit, lougitudo pedum CXLIM est, altitudo a ventre ad summum apsidem in capite, LXII.

3. Pyramia amplissima ex Arabicio lapicidinis constat. Trecenta LXVI hominum millia annis XX eam construxisse produntur. Tres vero factae annis LXXVIII, et menaibus IV. Qui de iis scripserint, sunt Heredotus, Euhemerus, Duris Samius, Aristagoras, Dionysius, Artenidorus, Alexander Polyhistor, Ruterides, Antisthenes, Demetrius, Demoteles, Apion. Inter omnes eos man constat a

quibus factae sint, iustissimo casu obliteratis tantae vanitatis auctoribus. Aliqui ex his prodiderunt, in raphanos, et allium, ac caepas, mille sexcenta talenta erogata. Amplissima octo iugera obtinet soli, quatuor angulorum paribus intervallis, per octingentos octoginta tres pedes singulorum laterum, altitudo a cacumine, pedes XV, s. Alterius intervalla singula per quatuor angulos pares, DCCXXXVII, s. comprehendunt. Tertia minor quidem praedictis, sed multo spectatior, Aethiopicis lapidibus, assurgit CCCLXIII pedibus inter angulos. Vestigia aedificationum nulla exstant. Arena late pura circum, lentis similitudine, qualis in maiori parte Africae. Quaestionum summa est, quanam ratione in tantam altitudinem subvecta sint caementa. Alii enim nitro ac sale adaggeratis cum crescente opere, ac peracto fluminis irrigatione dilutis: alii lateribus e luto factis, in privatas domos distributis. Nilum enim non putant rigare potuisse, multo humiliorem. pyramide maxima est intus puteus octoginta sex cubitorum, flumen illo admissum arbitrantur. Mensuram altitudinis earum omniumque similium deprehendere invenit Thales Milesius, umbram metiendo, qua hora par esse corpori solet. Haec sunt pyramidum miracula: supremumque illud, ne quis regum opus, miretur minimam ex his, sed laudatissimam, a Rhodope meretricula factam. Aesopi, fabularum philosophi, conserva quondam et contubernalis haec fuit, maiore miraculo tantas opes meretricio esse conquisitas quaestu.

XVIII. 4. Magnificatur et alia turris a rege facta in insula Pharo, portum obtinente Alexandriae, quam constitisse octingentis talentis tradunt: magno animo, ne quid omittamus, Ptolemaei regis, quod in ea permiserit Sostrati Gnidii architecti structurae ipsius nomen inscribi. Usus cius, nocturno navium

cursu ignes ostendere, ad praenuntianda vada, portusque introitum: quales iam compluribus locis flagrant, ut Ostiae, ac Ravennae. Periculum in continuatione ignium, ne sidus existimetur, quoniam e longinquo similis flammarum aspectus est. Hic idem architectus primus omnium pensilem ambulationem Gnidi fecisse traditur.

XIX. Dicamus et labyrinthos, vel portentosissimum humani impendii opus, sed non, ut existimari

potest, falsum.

1. Durat etiam nunc in Aegypto Heracleopolite nomo, qui primus factus est ante annos, ut tradunt, quater mille sexcentos, a Petesucco rege, sive Tithoe. Quanquam Herodotus totum opus regum esse dicit, novissimique Psammetichi. Causam faciendi varie interpretantur. Demoteles regiam Motherudis fuisse, Lyceas sepulcrum Moeridis: plures Soli sacrum id exstructum, quod maxime creditur.

2. Hinc utique sumsisse Daedalum exemplar eius labyrinthi, quem fecit in Creta, non est dubium. sed centesimam tantum portionem eius imitatum, quae itinerum ambages occursusque ac recursus inexplicabiles continet: non (ut in pavimentis, puerorumve ludicris campestribus videmus) brevi lacinia millia passuum plura ambulationis continentem : sed crebris foribus inditis, ad fallendos occursus, redeundumque in errores eosdem. Secundus hic fuit ab Aegyptio labyrinthus: tertius in Lemno: quartus in Italia. Omnes lapide polito fornicibus tecti : Aegyptius (quod miror equidem) introitu lapide e Pario: columnis reliquis, e Syenite: molibus compositis, quas dissolvere ne secula quidem possint: adiuvantibus Heracleopolitis, qui id opus invisum mire infestavere. Positionem operis eius singulasque partes enarrare non est, cum sit in regiones divisum, atque in praefecturas (quas vocavi nomos) sedecim nominibus carum, totidem vastis domibus attributis: praeterea templa omnium Aegypti decrum contineat, superque Nemeses quindecim aediculis incluserit, pyramides complures quadragenarum ulnarum, senas radicum oras obtinentes. Fessi iam sundo perveniunt ad viarum illum inexplicabilem errorem. Quin et coenacula prius excelsa, porticusque ascenduntur nonagenis gradibus omnes: intus columnae de porphyrite lapide, deorum simulacra, regum statuae, monstriferae effigies. Quarundam autem domorum talis est situs, ut adaverientibus fores, tonitruum intus terribile exsistat. Maiore autem in parte transitus est per tenebras: aliaeque rursus extra murum labyrinthi aedificiorum moles, pteron appellant. Inde aliae perfossis cuniculis subterraneae domus. Refecit unus omnino pauca ibi Circummon spado Nectabis regis, ante Alexandrum Magnum annis quingentis. Id quoque traditur, fulsisse trabibus spinae oleo incoctae, dum fornices quadrati lapidis assurgerent. De Aegyptio et Cretico labyrinthis, satis dictum est.

3. Lemnius similis illis, columnis tantum centum quinquaginta mirabilior fuit: quarum in officina turbines ita librati pependerunt, ut puero circumagente tornarentur. Architecti illum fecere Zmilus et Rholus, et Theodorus indigena. Exstantque adhuc reliquiae eius, cum Cretici Italicique nulla vestigia

exstent.

4. Namque et Italicum dici convenit, quem fecit sibi Porsenna rex Etruriae sepulcri causa, simul ut externorum regum vanitas quoque ab Italis superetur. Sed cum excedat omnia fabulositas, utemur ipsius M. Varronis in expositione elus verbis: Sepultus est, inquit, sub urbe Clusio: in quo loco monumentum reliquit lapide quadrato: singula latera pedum lata tricenum, alta quinquagenum: inque ba-

si quadrata intus labyrinthum inextricabilem: quo si quis improperet sine glomere lini, exitum invenire nequeat. Supra id quadratum pyramides stant quinque, quatuor in angulis, in medio una: in imo latae pedum quinum septuagenum, altae centum quinquagendm: ita fastigatae, ut in summo orbis aeneus et petarus unus omnibus sit impositus, ex quo pendeant exapta catenis tintinnabula, quae vento agitata, longe sonitus referant, ut Dodonae olim factum, Supra quem orbem quatuor pyramides insuper, singulae exstant altae pedum centenûm. Supra quas uno solo quinque pyramides, quarum altitudinem Var-ronem puduit adiicere. Fabulae Etruscae tradunt eandem fuisse, quam totius operis: adeo vesana dementia quaesisse gloriam impendio nulli profuturo. Praeterea fatigasse regni vires, ut tamen laus major artificis esset.

XX. Legitur et pensilis hortus, immo vero totum oppidum Aegyptiae Thebae, exercitus armatos subter educere solitis regibus, nullo oppidanorum sentiente. Etiamnum hoc minus mirum, quam quod flumine medium oppidum interfluente. Quae si fuissent, non dubium est Homerum dicturum fuisse, eum tentum portas ibi praedicaret.

XXI. Magnisscentiae vera admiratio exstat templum Ephesiae Dianae ducentis viginti annis sactum a tota Asia. In solo id palustri secere, ne terrae motus sentiret, aut hiatus timeret. Rursus ne in lubrico atque instabili sundamenta tantae molis locarentur, calcatis ea substravere carbonibus, dein velleribus lanae. Universo templo longitudo est CCCCXXV pedum, latitudo ducentorum viginti, columnae centum viginti septem a singulis regibus factae, LX pedum altitudine: ex lis XXXVI caelatae, una a Scopa. Operi praesuit Chersiphron architectus. Summa miracula, epistylia tantae molis at-

tolli potuisse. Id consecutus est ille aeronibus arena plenis, molli clivo super capita columnarum exaggerato, paulatim exinaniens imos, ut sensim opus
in cubili sederet. Difficillime hoc contigit in limine
ipso, quod foribus imponebat. Etenim ca maxima
molcs fuit: nec sedit in cubili, anxio artifice, mortis destinatione suprema. Traduntque in ea cogitatione fessum nocturno tempore in quiete vidisse
praesentem Deam, cui templum fiebat, hortantem ut
viveret: se composuisse lapidem, atque ita postero
die apparuit, et pondere ipso correctus videbatur.
Cetera eius operis ornamenta plurium librorum instar obtinent, nihil ad speciem naturae pertinentia.

XXII. Durat et Cyzici delubrum, in quo filum aureum commissuris omnibus politi lapidis subiecit artifex, eboreum lovem dicaturus intus, coronante eum marmoreo Apolline. Translucet ergo pictura tenuissimis capillamentis, lenique afflatu simulacra refovente, praeter ingenium artificis, ipsa materia, quamvis occulta, in pretio operis intelligitur.

XXIII. Eodem in oppido est lapis, fugitivus appellatus: Argonautae eo pro ancora usi, ibi reliquerant. Hunc e Prytaneo (ita vocatur locus) saepe profugum vinxere plumbo. Eadem in urbe iuxta portam, quae Trachia vocatur, turres septem acceptas voces numerosiore repercussu multiplicant: nomenque huic miraculo Echo est a Graecis datum. Hoc quidem natura locorum evenit, et plerumque convallium: ibi casu accidit. Olympiae autem arte, mirabili modo, in porticu, quam ob id heptaphonon appellant, quoniam septies eadem vox redditur. Cyzici et buleuterion vocant aedificium amplum, sime ferreo clavo, ita disposita contignatione, ut eximantur trabes sine fulturis, ac reponantur. Quod item Romae in ponte Sublicio religiosum est, post-

eaquam Coclite Horatio defendente aegre revulsus est.

XXIV. Verum et ad urbis nostrae miracula transire conveniat, nongentorumque annorum dociles scrutari vires, et sic quoque terrarum orbem victum ostendere: quod accidisse toties paene, quot referentur miracula, apparebit: universitate vero acervata, et in quendam unum cumulum coniecta, non alia magnitudo exsurgit, quam si mundus alius quidam in uno loco parraretur.

1. Nam ut Circum maximum a Caesare dictatore exstructum longitudine stadiorum trium, latitudine unius, sed cum aedificiis iugerum quaternum, as sedem CCLX millium, inter magna opera dicamus: no une inter magnifica basilicam Pauli columnis e Phrygibus mirabilem, forumque Divi Augusti, et templum Pacis Vespasiani Imperatoris Augusti, pulcherrima operum, quae unquam: Pantheon lovi Ultori ab Agrippa factum, cum theatrum ante texerit Romae Valerius Ostiensis architectus ludis Libonis!

2. Pyramidas regum miramur, cum solum tantum foro exstruendo H-S. millies Caesar dictator emerit: et si quidem impensae movent captos avaritia animos, P. Clodius, quem Milo occidit, sestertidm centies et quadragies octies domo emta habitaverit: quod equidem non secus, ac regum insaniam, miror. Itaque et ipsum Milonem sestertidm septingenties aeris alieni debuisse, inter prodigia animi humani duco. Sed tunc senes aggeris vastum spatium, et substructiones insanas Capitolii mirabantur: praeterea cloacas: operum omnium dictu maximum, suffossis montibus, atque (ut paulo ante retulimus) urbe pensili, subterque navigata.

3. A M. Agrippa in aedilitate post consulatum, per meatus corrivati septem amnes, cursuque praecipiti torrentium modo rapere atque auferre omnia coacti, insuper mole imbrium concitati, vada ac latera qua-tiunt: aliquando Tiberis retro infusi recipiunt fluctus, pugnantque diversi aquarum impetus intus : et tamen obnixa firmitas resistit. Trahuntur moles internae tantae, non succumbentibus causis operis : pulsant ruinae sponte praecipites, aut impactae incendiis : quatitur solum terrae motibus : durant tamen a Tarquinio Prisco annis DCC prope inexpugnabiles: non omittendo memorabili exemplo, vel eo magis, quoniam celeberrimis rerum conditoribus omissum est: cum id opus Tarquinius Priscus plebis manibus faceret, essetque labor incertum longior an periculosior, passim conseita nece, Quiritibus taedium fugientibus, novum et inexcogitatum antea posteaque remedium invenit ille rex, ut omnium ita defunctorum figeret crucibus corpora spectanda civibus, simul et feris volucribusque laceranda. Quamobrem pudor Rom. nominis proprius, qui saepe res perditas servavit in proeliis, tunc quoque subvenit : sed illo tempore imposuit, iam erubescens, cum puderet vivos, tanquam puditurum esset exstinctos. Amplitudinem cavis eam fecisse proditur, ut vehem foeni large onustam transmitteret.

4. Parva sunt cuncta, quae diximus, et omnia uni comparanda miraculo, antequam nova attingam. M. Lepido, Q. Catulo Coss. ut constat inter diligentissimos auctores, domus pulchrior non fuit Romae quam Lepidi ipsius. At hercule intra annos XXXV eadem centesimum locum non obtinuit. Computet in hac aestimatione, qui volet, marmorum molem, opera pictorum, impendia regalia, et cum pulcherrima laudatissinaque certantes centum domos: posteaque eas ab innumerabilibus aliis in hunc diem victas. Profecto incendia puniunt luxum: nec tamen effici

potest, ut mores aliquidipso homine mortalius intel-

ligant

5. Sed eas onnes duae domus vicerunt. Bis vidimus urbem totam cingi domibus principum Caii et Neroais, et huius quidem (ne quid deesset) aurea. Nimirum sic habitarunt illi, qui hoc imperium feccre, tantas ad vincendas gentes triumphosque referendos ab aratro aut foco excuntes, quorum agri quoque minorem modum obtinuere, quam sellariae istorum.

6. Subit vero cogitatio, quota portio harum fuerint areae illae, quas invictis Imperatoribus decernebant publice ad aedificandas domos: summusque illarum honos erat, sicut ia P. Valerio Publicola, qui primus consul fuit cum L. Bruto, post tot merita, et fratre eius, qui bis in eedem magistratu Sabinos devicerat, adiici decreto, ut domus corum fores extra aperirentur, et ianua in publicum reiiceretur. Hoc erat clarissimum insigne inter trium-

phales quoque domos.

7. Non patiemur duos Caios, vel duos Nerones, ne hac quidem gloria famae frui: docehimusque ctiam insaniam eorum victam privatis operibus M. Scauri, cuius nescio an aedilitas maxime prostraverit mores civiles, mainsque sit Sullae malum, tanta privigni potentia, quam proscriptio tot millium. Hic fecit in aedilitate sua opus maximum omnium, quae unquam fuere humana manu facta, non temporaria mora, verum etiam aeternitatis destinatione. Theatrum hoc fuit. Scena ei triplex in altitudinem, CCCLX columnarum, in ea civitate, quae sex Hymettias non tulerat sine probro civis amplissimi. Ima pars scenae e marmore fuit: media e vitro, inaudito etiam postea genere luxuriae: summa, e tabulis inauratis. Columnae, ut diximus, imae duodequadragenum pedum. Signa aerea inter columnas,

ut indicavimus, fuerunt tria millia numero. Cavea ipsa cepit hominum LXXX millia: cum Pompeiani theatri toties multiplicata urbe, tantoque maiore populo, sufficiat large quadraginta millibus. Sed et reliquus apparatus, tantus Attalica veste, tabulis pictis, ceteroque choragio fuit, ut in Tusculanam villam reportatis quae superfluebant quotidiani usus deliciis, incensa villa ab iratis servis, concremaretur ad H-S. millies.

8. Aufert animum, et a destinato itinere digredi cogit contemplatio tam prodigae mentis, aliamque connecti maiorem insaniam e ligno. C. Curio, qui bello civili in Caesarianis partibus obiit, funebri pa-tris munere, cum opibus apparatuque non posset su-perare Scaurum, (unde enim illi vitricus Sulla, et Metella mater proscriptionum sectrix! unde M. Scaurus pater, toties princeps civitatis, et Marianis sodalitiis rapinarum provincialium sinus?) cum iam ne ipse quidem Scaurus comparari sibi posset, quando hoc certe incendii illius praemium habuit, convectis ex orbe terrarum rebus, ut nemo postea par esset insaniae illi. Ingenio ergo utendum fuit : operae pretium est scire quid invenerit, et gaudere moribus nostris, ac nostro modo nos vocare majores. Theatra duo iuxta fecit amplissima e ligno, cardinum singulorum versatili suspensa libramento, in quibus utrisque antemeridiano ludorum spectaculo edito inter sese aversis, ne invicem obstreperent scenae: repente circumactis ut contra starent, postremo iam die discedentibus tabulis, et cornibus in se coeuntibus faciebat amphitheatrum, et gladiatorum spectacula edebat, ipsum magis auctoratum populum Rom. circumferens. Quid enim miretur quisque in hoc primum ! inventorem, an inventum ! artificem, an auctorem? ausum aliquem hoc excogitare, an suscipere? parere, an iubere? Super omnia erit

populi furor, sedere ausi tam infida instabilique sede. En hic est ille terrarum victor, et totius domitor orbis, qui gentes et regna diribet, iura externis mittit, deorum quaedam immortalium generi humano portio, in machina pendens, et ad periculum suum plaudens. Quae vilitas animarum ista? aut quae querela de Cannis? quantum mali potuit accidere? Hauriri urbes terrae hiatibus, publicus mortalium dolor est. Ecce populus Romanus universus velut duobus navigiis impositus, binis cardinibus sustinetur, et se ipsum depugnantem spectat, periturus momento aliquo luxatis machinis: et per hoc quaeritur in tribuniciis concionibus gratia, ut pensiles tribus faceret. Qualis hic in Rostris? Quid non ausurus apud eos, quibus hoc persuaserit? Vera namque confitentibus populus Romanus funebri munere ad tumulum patris eius depugnavit universus. Variavit hanc suam magnificentiam fessis turbatisque cardinibus, et amphitheatri forma custodita, novissimo die duabus per medium scenis athletas edidit, raptisque e contrario repente pulpitis eodem die victores e gladiatoribus suis produxit. Nec fuit rex Curio, aut gentium imperator, non opibus insignis, ut qui nihil in censu habuerit, praeter discordiam principum.

9. Sed dicantur vera aestimatione invicta miracula, quae Q. Marcius rex fecit. Is iussus a Senatu
aquarum, Appiae, Anienis, Tepulae, ductus reficere,
novam a nomine suo appellatam cuniculis per montes actis intra praeturae suae tempus adduxit. Agrippa vero in aedilitate sua, adiecta Virgine aqua, ceteris corrivatis atque emendatis, lacus septingentos
fecit: praeterea salientes centum quinque: castella
centum triginta, complura etiam cultu magnifica:
operibus iis signa trecenta aerea aut marmorea imposuit, columnas ex marmore quadringeistas, eaque

omnia annua spatio. Addicit ipse in aedilitatis suae commemoratione, et ludos undesexaginta diebus factos, et gratuita praebita balinea centum septuaginta, quae nuae Romae ad infinitum auxere numerum.

- 10. Vicit antecedentes aquarum ductus novissimum impendium operis incheati a C. Caesare, et peracti a Claudio. Quippe a lapide quadragesimo ad eam excelaitatem, ut in omnes Urbis montes levarentur, influxere Curtius atque Caeruleus fontes Rrogatum in id opus sestertium quinquagies quimquies, et quingenties cent. mill. Quod si quis diffigentius aeatimaverit aquarum abundantiam in publico, balineis, piscinis, domibus, euripis, hortis, suburbanis, villis, spatioque advenientis exstructos arcus, montes perfossos, convalles aequatas, fatebitum nihi magis mirandum fuisse in toto orbe terrarum.
- 11. Riusdem Claudii inter maxime memoranda equidem duxerim, quamvia destitutum successoris adio, montem perfossum ad lacum Fucinum emittendum, inenarrabili profecte impendio, et operarum multitudine per tot annos: cum aut corrivatio aquarum, qua terrenus mons erat, egereretur in vertice machinis, aut silex caederctur, omniaque intus in tenebris fierent, quae neque concipi animo, nist ab iis qui videre, neque humano sermone enarrari possunt.
- 12. Nam portus Ostiensis opus praetereo: item vias inter montes excisas: mare Tyrrhenum a Lucrino melibus seclusum: tot pontes tantis impendiis factas. Et inter plurima alia Italiae miracula, ipsa marmora in lapicidinis crescere auctor est Papirius Fabianus, naturae verum peritissimus: exemtores quoque affirmant compleri sponte illa montium hulcera. Quae si vera sunt, spes est nunquam defuturam luxuriam.

XXV. A marmoribus digredientiad reliquorum lapidum insignes naturas, quia dubitet in primia magnetem occurrere? quid enim mirabilius? aut qua in parte naturae maior improbitas? Dederat vocem saxis, ut diximus, respondentem homini, immo vero et obloquentem. Quid lapidis rigore pigrius? Ecce sensus manusque tribuit illi. Quid ferri duritia pugnaciua? Sed cedit, et patitur mores: trahitur namque a magnete lapide, domitrixque illa rerum omnium materia ad inane nescio quid currit: atque ut propius venit, assistit, teneturque, complexaque haeret. Sideritin ob hoc alio nomine appellant, quidam Heraeleon. Mugnes anpellatus est ab inventore (ut auctor est Nicander) in Ida repertus. Namque et passim invenitur, ut in Hispania quoque. Invenisse autem fertur, clavis crepi larum et baculi cuspide haerentibus, cum arnienta pasceret. Quinque genera magnetis Sotacua demonstrat: Aethiopicum: e Magnesia Macedoniae contermina. Boebeida lacum petentibus dextra : tertium in Hyrietico Bogotiae: quartum circa Alexandriam Troadem: quintum in Magnesia Asiae. Differentia prima, mas sit an femina: proxima in colore. Nam qui in Magnesia Macedonica reperiuntur, rufi nigrique sunt. Rosotius vero rufi coloris plus ha-bet, quam nigri. Is qui in Troade invenitur, niger est et feminei sexus, ideoque sine viribus. Deterrimus autem in Magnesia Asiae, candidus, neque attrahens ferrum, similisque pumici. Compertum tanto meliores esse, quanto sunt magis caerulei. Aethiopico laus summa datur, pondusque argento rependitur. Invenitur bie in Aethiopiae Zimiri: ita vocatur regio arenosa. Ibi et haematites magnes sanguinei coloris, sanguinemque reddens, si tera-tur, sed et crosum. In attrahendo ferro non cadem haematitae natura, quae magneti. Aethiopici argumentum est, quod magnetem quoque alium ad se trahit. Omnes autem ii oculorum medicamentis prosunt, ad suam quisque portionem: maximeque epiphoras sistunt. Sanant et adusta cremati tritique. Alius rursus in eadem Aethiopia non procul mons gignit lapidem theameden, qui ferrum omne abigit, respuitque. De utraque natura saepius diximus.

XXVI. Lapidem e Scyro insula integrum fluctua

ri tradunt, eundem comminutum mergi.

XXVII. In Asso Troadis sarcophagus lapis fissili vena scinditur. Corpora defunctorum condita in eo, absumi constat intra XL diem, exceptis dentibus. Mucianus specula quoque, et strigiles, et vestes, et calciamenta illata mortuis lapidea fieri, auctor est. Eius generis et in Lycia saxa sunt, et in Oriente, quae viventibus quoque adalligata, erodunt corpora.

XXVIII. Mitior est autem servandis corporibus, nec absumendis chernites, ebori simillimus, in quo Darium conditum ferunt: Parioque similis candore et duritia, minus tamen ponderosus, qui porus vocatur. Theophrastus auctor est et translucidi lapidis in Aegypto, quem Chio similem ait: quod fortassis tunc fuerit, quoniam et ii desinunt, et novi reperiuntur. Assius gustu salsus podagras lenit, pedibus in vase ex eo cavato inditis. Praeterea omnia crurum vitia in iis lapicidinis sanantur, cum in metallis omnibus crura vitientur. Eiusdem lapidis flos appellatur, in farinam mollis, ad quaedam perinde efficax. autem similis pumici rufo. Admixtus aeri Cyprio mammarum vitia emendat: pici autem resinaeve, strumas et panos discutit. Prodest et phthisicis linctu. Cum melle vetera hulcera ad cicatricem perducit: excrescentia erodit. Et ad bestiarum morsus utilis. Repugnantia curationi, ac suppurata siccat. Fit et cataplasma ex eo podagricis, mixto fabae lomento.

XXIX. Idem Theophrastus et Mucianus, esse aliquos lapides qui pariant, credunt. Theophrastus auctor est, et ebur fossile, candido et nigro colore inveniri, et ossa e terra nasci, invenirique lapides osseos. Palmati circa Mundam in Hispania, ubi Caesar dictator Pompeium vicit, reperiuntur, idque quoties fregeris. Sunt et nigri, quorum auctoritas venit in marmora, sicut Taenarius. Varro nigros ex Africa firmiores esse tradit, quam in Italia. E diverso albos tornis duriores, quam Parios. Idem Lunensem silicem serra secari: at Tusculanum dissilire igni. Sabinum fuscum addito oleo etiam lucere. Item molas versatiles Volsiniis inventas, aliquas et sponte motas invenimus in prodigiis.

XXX. Nusquam hic utilior, quam in Italia, gignitur: lapisque, non saxum, est. In quibusdam vero provinciis omnino non invenitur. Sunt quidam in eo genere molliores, qui et cote laevigantur, ut procul intuentibus ophitae videri possint. Neque est alius firmior: quando et lapidis natura, ut lignum, similiter imbres Solesque aut hiemes non patitur, in aliis atque aliis generibus. Sunt qui et Lunam non tolerent, et qui vetustate rubiginem trahant, coloremve candidum oleo mutent.

Molarem quidam pyriten vocant, quoniam sit plurimus ignis illi: sed est alius etiamnum pyrites similitudine aeris. In Cypro eum reperiri volunt, et in metallis, quae sunt circa Acarnaniam, unum argenteo colore, alterum aureo. Coquuntur varie: ab aliis terum tertioque in melle, donec consumatur liquor: ab aliis pruna prius, dein melle, et postea lavantur, ut aes. Usus eorum in medicina excalfacere, siccare, discutere, humorem extenuare, duritias nimias mollire. Utuntur et crudis tusisque ad strumas atque furunculos. Pyritarum etiamnum aliqui genus unum faciunt, plurimum habens ignis, quos vivos appella-PLIM. Tom. V.

mus, et ponderosissimi sunt. Hi exploratoribus eastrorum maxime necessarii, qui clavo vel altero lapide percussi, scintillas edunt quae exceptae sulphure aut fungis aridis, vel foliia, dicto celerius ignem trahunt.

XXXI. Ostracitae similitudinem testae habent. Usus eurum pro pumice ad laevigandam cutem. Poti sanguinem sistunt: et illiti cum melle hulcera, dolo-resque mammarum sanant. Amiantus alumini similis, nihil igni deperdit. Hic veneficiis resistit omnibus, privatim Magorum.

XXXII. Geoden ex argumento appellant, quoniam complexus est terram, oculorum medicamentis uti-

lissimum: item mammarum ac testium vitiis.

XXXIII. Melitites lapis succum remittit dulcem mellitumque. Tusus et cerae mixtus, eruptionibus pituitae, maculisque corporis medetur, et faucium exhulcerationi. Epinyctidas tollit, et valvarum do-

lores impositus velleri.

XXXIV. Gagates lapis nomen habet loci et annis Gagis Lyciae. Aiunt et in Leucolla expelli mari, atque intra XII stadia colligi. Niger est, planus, pumicosus, non multum a ligno differens, levis, fragisis: odore, si teratur, gravis. Fictilia ex eo inscripta non delentur. Cum uritur, odorem sulphureum reddit. Mirumque, accenditur aqua, oleo restinguitur. Fugat serpentes ita, recreatque vulvae strangulationes. Deprehendit sonticum morbum, et virginitatem suffitus. Idem ex vino decoctus, dentibus medetur, strumisque cerae permixtus. Hoc dicuntur uti Magiin ea, quam vocant axinomantiam: et peruri negant, si eventurum sit, quod aliquis optet.

XXXV. Spongiae lapides inveniuntur in spongiia, et sunt nativi. Quidam eos tecolithos vocant, quonlam vesicae medentur: calculos rumpunt in vino poti.

XXXVI. Phrygius lapis gentis nomen habet. Est autem gleba pumicosa. Uritur ante vino perfusus, flaturque follibus, donec rubescat, ac rursus dulci vino exstinguitur, et hoc ternis vicibus, tingendis vestibus tantum utilis.

XXXVII. Schistos et haematites cognationem habent. Haematites invenitur in metallis: ustus minii colorem imitatur: uritur, ut Phrygius, sed non restinguitur vino. Adulteratum schisto haematiten disceraunt venae rubentes, et friabilis natura. Occulis cruore suffusis mire convenit. Sistit profluvium mulierum potus. Bibunt eum et qui sanguinem reiecerunt, cum succo Punici mali. Et in vesicae vitiis efficax. Bibitur et in vino contra serpentium ictus. Infirmior ad omnia haec eadem est, quem schiston appellant. Sed in iis commodior eroco similis, peculiarius splendet. Pruficit ocusorum lacrimis in lacte muliebri: procidentesque oculos praeclare cohibet. Haec est sententia eorum, qui nuperrime scripsere.

XXXVIII. Sotacus e vetustissimis auctoribus quinque genera hacmatitarum tradit, praeter magnetem. Principatum dat ex iis Aethiopico, oculorum medicamentis utilissimo, et iis quae panchresta appellant: item ambustis. Alterum androdamanta dicit vocari, colore nigro, pondere ac duritia insignem. et inde nomen traxisse, praecipueque in Africa repertum. Trabere autem in se argentum, aes, ferrum. Experimentum eius esse in cote ex lapide basanite. Reddere enim succum sanguineum, et esse ad incineris vitia praecipui remedii. Tertium genus Arabici facit, simili duritie, vix reddentis succum ad cotem aquariam, aliquando eroco similem. Quarti generis elatiten vocari, quamdin crudus sit: coctum vero miltiten, utilem ambustis, ad omnia utiliorem rubrica. Quinti generis schiston, haemor-

F 2

rhoidas reprimentem. In totum autem haematitas omnes tritos in oleo trium drachmarum pondere a iciunis sumendos, ad vitia sanguinis. Idem auctor schiston alterius generis quam haematiten tradit, quem vocant anthraciten. Nasci in Africa nigrum, attritum aquariis cotibus reddere ab ea parte, quae fuerit ab radice, nigrum colorem: ab altera, croci. Ipsum utilem esse oculorum medicamentis.

XXXIX. Aëtitae lapides ex argumento nominis magnam famam habent. Reperiuntur in nidis aquilarum, sicut in decimo volumine diximus. Aiunt binos inveniri, marem et feminam. Nec sine iis parere, quas diximus, aquilas: et ideo binos tantum. Genera eorum quatuor. In Africa nascentem pusillum ac mollem, intra se et velut in alvo habentem argillam suavem, candidam: ipsum friabilem, quem feminei sexus putant. Marem autem, qui in Arabia nascitur, durum, gallae similem, aut subrutilum, in alvo habentem durum lapidem. Tertius in Cypro invenitur. colore illis in Africa nascentibus similis, amplior tamen atque dilatatus: ceteris enim globosa facies. Habet in alvo arenam jucundam et lapillos: ipse tam mollis, ut etiam digitis frietur. Quarti generis Taphiusius appellatur, nascens iuxta Leucadem, ubi est mons Taphius, qui locatus est dextra navigantibus ad Leucadem. Invenitur in fluminibus candidus et rotundus. Huic est in alvo lapis, qui vocatur callimus, nec quidquam tenerius. Aëtitae omnes gravidis adalligati mulieribus, vel quadrupedibus, in pelliculis sacrificatorum animalium, continent partus, non nisi parturiant removendi: alioqui vulvae excidium fit. Sed nisi parturientibus auferantur, omnino non pariunt.

XL. Est lapis Samius in cadem insula, ubi terram laudavimus, poliendo auro utilis. Utilis et in medicina oculorum hulceribus cum lacte, quo supra dicrum est modo, contra veteres lacrimationes. Prodest et contra vitia stomachi potus: vertigines sedat: mentes commotas restituit. Quidam et morbis comitialibus utiliter dari putant, et ad urinae difficultates. Acopis etiam miscetur. Probatur gravitate et candore. Vulvas et partus contineri adalligato eo tradunt.

XLI. Arabus lapis ebori similis dentifriciis accommodatur crematus. Privatim haemorrhoidas sanat cum lanugine linteorum, linteolis insuper im-

positis.

XLII. Non praetermittenda est et pumicum na-Appellantur quidem ita et erosa saxa, in aedificiis, quae musea vocant, dependentia, ad imaginem specus arte reddendam : sed et ii pumices, qui sunt in usu corporum laevigandorum feminis, iam quidem et viris, atque (ut ait Catullus) libris, laudacissimi sunt in Melo, Nisyro, et Acoliis insulis. Probatio in candore minimoque pondere, et ut quam maxime spongiosi aridique sint, ac teri faciles, nec arenosi in fricando. Vis eorum in medicina, extenuare, siccare, tertia ustione, ita ut torreantur carbone puro, ac toties vino restinguantur albo. Lavantur deinde, ut cadmia, et siccati conduntur, quam minime uliginoso loco. Usus farinae eius oculorum maxime medicamentis: hulcera purgat eorum leniter, expletque cicatrices, et emendat. Quidam tertia ustione refrigeratos potius, quam restinctos, terere malunt ex vino. Adduntur etiam ad malagmata, capitum verendorumque hulceribus. Utilissima fiunt ex his dentifricia. Theophrastus auctor est, potores in certamine bibendi praesumere farinam eam, sed nisi immenso potu impleantur, periclitari: tantamque refrigerandi naturam esse, ut musta fervere iesinant pumice addito.

XLIII. Auctoribus curae fuere lapides mortario-

rum quoque, nec medicinalium tantum, aut ad pigmenta pertinentium. Etesium lapidem in iis praetulere ceteris, mox et Thebaicum, quem pyroposcilon appellavimus: aliqui psaronium vocant. Tertium ex chalazio chrysiten. Medici autem et basaniten. Hic enim lapis nihil ex sese remittit. Ii autem lapides, qui succum reddunt, oculorum medicamentis utiles existimantur: ideoque Aethiopici maxime ad ea probantur. Taenarium vero lapidem et Poenicum, et haematiten iis medicamentis prodesse tradunt, quae ex croco componantur: ex alio Taenario, qui niger est, et ex Pario lapide, non aeque medicis utilem: potiorem ex alabastrite Aegyptio, vel ex ophite albo. Est enim hoc genus ophitis, ex quo vasa etiam et cados faciunt.

XLIV. In Siphno lapis est, qui cavatur tornaturque in vasa coquendis cibis utilia, vel ad esculentorum usus: quod in Comensi Italiae lapide viridi accidere scimus. Sed in Siphnio singulare, quod excalfactus oleo nigrescit, durescitque, natura mollissimus. Tanta qualitatum differentia est. Nam mollitiae et trans Alpes praecipua sunt exempla. In Belgica provincia candidum lapidem serra, qua lignum, faciliusque etiam, secant, ad tegularum et imbricum vicem: vel si libeat, ad quae vocant pavonacoea tegendi genera: et hi quidem sectiles sunt.

XLV. Specularis vero (quoniam et hic lapis nomen obtinet) faciliore multo natura finditur in quamlibet tenues crustas. Hispania hunc olim citerior tantum dabat, nec tota, sed intra centum millia passuum circa Segobricam urbem: iam et Cypros, et Cappadocia, et Sicilia, et nuper inventum Africa: postferendos omnes tamen Hispaniae, et Cappadociae, mollissimis et amplissimae magnitudinis, sed obscuris. Sunt et in Bononiensi Italiae parte breves, maculosi, complexu silicis alligati, quorum ta-

men appareat natura similis eis, qui in Hispania puteis effodiuntur profunda altitudine. Nec non et saxo inclusus sub terra invenitur, extrahiturque, aut exciditur. Sed majori parte fossili natura, absolutus segmenti modo, nunquam adhuc quinque pedum longitudine amplior. Ifumorem hunc terrae quidam autumant crystalli modo glacieri. Et in lapidem concrescere manifesto apparet, quod, cum ferae decidere in puteos tales, medullae in ossibus earum post unam hiemem in eandem lapidis naturam figurantur. Invenitur et niger aliquando. Sed candido natura mira, cum sit mollitia nota, perpetiendi Soles rigoresque: nec senescit, si modo iniuria non arsit. cum hoc etiam in caementis multorum generum accidat. Invenere et alium usum in ramentis quoque, Circum maximum ludis Circensibus sternendi, ut sit in commendatione candor.

XLVI. Nerone principe in Cappadocia repertus est lapis duritia marmoris, candidus atque translucens, ctiam qua parte fulvae inciderant venae, ex argumento phengites appellatus. Hoc construxerat aedem Fortunae, quam Seiam appellant, a Servio rege sacratam, aurea domo complexus. Quare etiam foribus opertis interdiu claritas ibi diurna erat, alio quam specularium modo, tanquam inclusa luce, non transmissa. In Arabia quoque esse lapidem vitri modo translucidum, quo utuntur pro specularibus. luba auctor est.

XLVII. Nunc ad operarios lapides transisse conveniat, primumque cotes ferro acuendo. Multa earum genera: Creticae diu maximam laudem habuere: secundam Laconicae ex Taygeto monte, utraeque oleo indigentes. Inter aquarias Naxiae laus maxima fuit, mox Armeniacae, de quibus diximus. Ex oleo et aqua Ciliciae pollent, ex aqua Arsinoeticae. Repertae sunt et in Italia aqua trahentes aciem acerrimo effectu. Nec non et trans Alpes, quas passernices vocant. Quarta ratio est saliva hominis proficientium, in tonstrinarum officinis, inutilis fragili mollitia. Flaminitanae ex Hispania citeriore

in eo genere praecipuae.

XLVIII. E reliqua multitudine lapidum, tofus aedificiis inutilis est mortalitate mollitiae. Quaedam tamen loca non alium habent, sicut Carthago in Africa. Exercetur halitu maris, fricatur vento, et verberatur imbri. Sed cura tuentur picando parietes, quoniam et tectorii calce roditur. Sciteque dictum est, ad tecta eos pice, ad vinum calce uti, quoniam sic musta condiunt. Alia mollitia circa Romam Fidenati, et Albano. In Liguria quoque Umbria, et Venetia, albus lapis dentata serra secatur. Hi tractabiles in opere, laborem quoque tolerant, sub tecto dumtaxat. Aspergine et gelu pruinisque rumpuntur in testas: nec contra humores et auram maris robusti. Tiburtini ad reliqua fortes, vapore dissiliunt.

XLIX. Nigri silices optimi: quibusdam in locis et rubentes. Nonnusquam vero et albi, sicut in Tarquiniensi Anicianis lapicidinis circa lacum Volsiniensem. Et in Statoniensi sunt, quibus ne ignis quidem nocet. lidem et in monumentis scalpti, contra vetustatem quoque incorrupti permanent. Ex ils formae flunt, in quibus aera funduntur. Est et viridis silex, vehementer igni resistens, sed nusquam copiosus: et ubi invenitur, lapis, non saxum est. E reliquis pallidus in caemento raro utilis. Globosus, contra iniurias fortis, sed ad structuram infidelis, nisi multa suffrenatione devinctus. Nec certior fluviatilis, semper veluti madens.

L. Remedium est in lapide rubro, aestate eum eximere, nec ante biennium eum inserere tecto, domitum tempestatibus. Quae ex eo laesa fuerint, in

subterranea structura aptantur utilius. Quae restiterint, tutum est vel coelo committere.

LI. Graeci e lapide duro aut silice aequato construunt veluti lateritios parietes. Cum ita fecerint, isodomon vocant genus structurae. At cum inaequali crassitudine structa sunt, pseudisodomon. Tertium est emplecton, tantummodo frontibus politis: reliqua fortuito collocant. Alternas coagmentationes fieri, ut commissuras antecedentium medii lapides obtineant, necessarium est in medio quoque pariete, si res patitur: si minus, utique a lateribus. Medios parietes farcire fractis caementis, diamicton vocant. Reticulata structura, qua frequentissime Romae struunt, rimis opportuna est. Structuram ad normam et libellam fieri, et ad perpendiculum respondere oportet.

LII. Et cisternas arenae purae et asperae quinque partibus, calcis quam vehementissimae duabus construi convenit, fragmentis silicis non excedentibus libras. Ita ferratis vectibus calcari solum, parietesque similiter. Utilius geminas esse, ut in priore vitia considant aquae, acque per colum in proximam

transeat maxime pura aqua.

LIII. Calcem e vario lapide Cato Censorius improbat. Ex albo melior. Quae ex duro, structurae utilior: quae ex fistuloso, tectoriis. Ad utrumque damnatur ex silice. Utilior eadem ex effosso lapide, quam ex ripis fluminum collecto. Utilior e molari, quia est quaedam pinguior natura eius. Mirum, aliquid, postquam arserit, accendi aquis.

LIV. Arenae tria genera. Fossitia, cui quarta pars calcis addi debet: fluviatili aut marinue tertia. Si et testae tusae tertia pars addatur, melior materia erit. Ab Apennino ad Padum non invenitur

fossitia, nec trans maria.

LV. Ruinarum urbis ea maxime causa, quod furto

calcis sine ferrumine suo caementa componuntur. Intrita quoque quo vetustior, eo melior. In antiquarum aedium legibus invenitur, ne recentiore trima uteretur redenitor. Ideo nulla tectoria corum rimac foedavere. Tectorium quidem, nisi ter arenato et bis marmorato inductum est, non satis splendoris habet. Uliginosa, et ubi salsugo vitiat, testaceo sublini utilius. In Graecia tectoriis etiam arenarum quod inducturi sunt, prius in mortario ligneis vectibus subigunt. Experimentum marmorati est in subigendo, donec rutro non cohaereat. Contra in albario opere, ut macerata calx ceu glutinum haereat. Macerari non nisi ex gleba oportet. In Elide aedes est Minervae, in qua frater Phidiae Panaenus tectorium induxit lacte et croco subactum, ut ferunt: ideoque si teratur in ea hodieque saliva pollice, odorem croci saporemque reddit.

LVI. Columnae in aede densius positae crassiores videntur. Genera earum quatuor. Quae sextam partem altitudinis in crassitudine ima habent, Doricae vocantur: quae nonam, lonicae: quae septimam, Tuscanicae. Corinthiis eadem ratio, quae Ionicis. Et differentia, quoniam capitulis Corinthiarum eadem est altitudo, quae colligitur crassitudine ima : ideoque graciliores videntur: lonici enim capituli altitudo, tertia pars est crassitudinis. Antiqua ratio erat columnarum altitudinis, tertia pars latitudinum delubri. la Ephesiae Dianae aede, de qua prius fuit sermo, primum columnis spirae subditae, et capitula addita. Placuitque altitudinis octava pars in crassitudine, et ut spirae haberent crassitudinis dimidium, septimaeque partes detraherentur summarum crassitudini. Praeter has sunt, quae vocantur Atticae columnae, quaternis angulis, pari laterum intervallo.

LVII. Calcis et in medicina magnus usus. Eligi-

tur recens, nec aspersa aquis : urit, discutit, extrahit, incipientesque serpere hulcerum impetus coercet. Aceto et rosaceo temperata perducit ad cicatricem. Luxatis quoque cum adipe suillo, aut liqui-da resina ex melle medetur: eadem compositione et strumis.

LVIII. Maltha e calce fit recenti. Gleba vino restinguitur: mox tunditur cum adipe suillo et ficu, duplici linamento: quae res omnium tenacissima, et duritiam lapidis antecedens. Quod malthatur,

oleo perfricatur ante.

LIX. Cognata calci res gypsum est. Plura eius genera. Nam et e lapide coquitur, ut in Syria ac Thuris: et e terra foditur, ut in Cypro, ac Perrhaebis: e summa tellure et Tymphaicum est. Qui co-quitur lapis, non dissimilis alabastritae esse debet, aut marmoroso. In Syria durissimos ad id eligunt. coquuntque fimo bubulo, ut celerius urantur. Omnium autem optimum fieri compertum est e lapide speculari, squamamve talem habente. Gypso madido statim utendum est, quoniam celerrime coit ac siccatur: tamen rursus tundi et in farinam resolvi patitur. Usus gypsi in albariis, sigillis aedificiorum et coronis gratissimus. Exemplum illustre, C. Proculeium, Augusti Caesaris familiaritate subnixum. in maximo stomachi dolore gypso poto, conscivisse sibi mortem.

LX. Pavimenta originem apud Graecos habent elaborata arte, picturae ratione, donec lithostrota expulere eam. Celeberrimus fuit in hoc genere Sesus, qui Pergami stravit quem vocant asaroton oecon, quoniam purgamenta coenae in pavimento, quaeque everri solent, veluti relicta, fecerat parvis e testulis tinctisque in varios colores. Mirabilis ibi columba bibens, et aquam umbra capitis infuscans. Apricantur aliae scabentes sese in canthari labre.

LXI. Pavimenta credo primum facta, quae nunc vocamus barbarica, atque subtegulanea, in Italia fistucis pavita: hoc certe ex nomine ipso intelligi potest. Romae scalpturatum in lovis Capitolini aede primum factum est post tertium Punicum bellum initum. Frequentata vero pavimenta ante Cimbricum magna gratia animorum, indicio est Lucilianus ille versus:

Arte, pavimento atque emblemate vermiculato.

LXII. Subdialia Graeci invenere, talibus domos contegentes tractu tepente: sed fallax, ubicunque imbres gelant. Necessarium binas per diversum coassationes substerni, capita earum praefigi ne torqueantur, et ruderi novo tertiam partem testae tusae addi: deinde rudus, in quo duae quintae calcis misceantur, pedali crassitudine fistucari. Tunc nucleo crasso sex digitos induci, et ex tessera grandi non minus alta duos digitos atrui. Fastigium vero servari in pedes denos sesquuncem, ac diligenter cote despumare, quernisque axibus contabulare. Quae torquentur, inutilia putant: immo et filicem aut palenm substerni melius esse, quo minor vis calcis perveniat. Necessarium et globosum lapidem subiici. Similiter fiunt spicata testacea.

LXIII. Non negligendum est etiamnum unum genus Graecanici. Solo fistucato iniicitur rudus aut testaceum pavimentum: dein spisse calcatis carbonibus inducitur, sabulo, calce, ac favilla mixtis: materia crassitudine semipedali ad regulam et libellam exigitur, et est forma terrena. Si vero cote depolitum est, nigri pavimenti visum obtinet.

LXIV. Lithostrota acceptavere iam sub Sulla: parvulis certe crustis exstat hodieque, quod in Fortunae delubro Praeneste fecit. Pulsa deinde ex humo pavimenta in cameras transiere, e vitro: novitium et hoc inventum. Agrippa certe in Thermis

quas Romae fecit, figlinum opus encausto pinxit: in reliquis albaria adornavit; non dubie vitreas facturus cameras, si prius inventum id fuisset, aut a parietibus scenae, ut diximus, Scauri, pervenisset in cameras. Quamobrem et vitri natura indicanda est.

LXV. Pars est Syriae, quae Phoenice vocatur, finitima ludaeae, intra montis Carmeli radices paludem habens, quae vocatur Cendevia. Ex ea creditur nasci Belus amnis, quinque M. pass, spatio in mare perfluens, juxta Ptolemaidem coloniam. Lentus hic currit, insalubri potu, sed cerimoniis sacer, limosus, vado profundus. Non nisi refuso mari arenas fatetur: fluctibus enim volutatae nitescunt, detritis sordibus. Nunc et a marino creduntur adstringi morsu, non prius utiles. Quingentorum est passuum non amplius litoris spatium, idque tantum multa per secula gignendo fuit vitro. Fama est, appulsa nave mercatorum nitri, cum sparsi per litus epulas pararent, nec esset cortinis attollendis lapidum occasio, glebas nitri e nave subdidisse. Quibus accensis permixta arena litoris, translucentes novi liquoris fluxisse rivos, et hanc fuisse originem vitri.

LXVI. Mox. ut est astuta et ingeniosa solertia. non fuit contenta nitrum miscuisse: coeptus addı et magnes lapis: quoniam in se liquorem vitri quoque, ut ferrum, trahere creditur. Simili modo et calculi splendentes multifariam coepti uri: deinde conchae, et fossiles arenae. Auctores sunt, in India e crystallo fracta fieri, et ob id nullum comparari Indico. Levibus autem aridisque lignis coquitur, addito Cyprio, ac nitro, maxime Ophirio. Continuis fornacibus, ut aes, liquatur, massaeque fiunt colore pingui nigricantes. Acies tanta est quacunque, ut citra ullum sensum ad ossa consecet, quidquid afflaverit corporis. Ex massis rursus funditur officinis, tingiturque. Et aliud flatu figuratur,

aliud torno teritur, aliud argenti mode caelatur, Sidone quondam iis officinis nobili: siquidem etiam specula excogitaverat. Haec fuit antiqua ratio vitri. Iam vero et in Vulturno mari Italiae arena alba nascens, sex M. pass. litore, inter Cumas atque Liternum, quae mollissima est, pila molaque teritur. Dein miscetur tribus partibus nitri pondere vel mensura, ae liquata in alias fornaces transfunditur. Ibi fit massa, quae vocatur ammonitrum: atque haec recoquitur, et fit vitrum purum, ac massa vitri candidi. Iam vero per Gallias Hispaniasque simili modo arenae temperantur. Ferunt Tiberio principe excogitatum vitri temperamentum, ut flexibile esset: et totam officinam artificis eius abolitam, ne aeris, argenti, auri metallis pretia detraherentur: eaque fama crebrior diu, quam certior fuit. Sed quid refert, Neronis principatu reperta vitri arte, quae modicos calices duos, quos appellabant pterotos, H-S. sex millibus venderet?

LXVII. In genere vitri et Obsidiana numerantur, ad aimilitudinem lapidis, quem in Aethiopia invenit Obsidius, nigerrimi coloris, aliquando et translucidi, crassiore visu, atque in speculis parietum pro imagine umbras reddente. Gemmas multi ex eo faciunt: vidinusque et solidas imagines Divi Augusti, capti materiae huius crassitudine: dicavitque ipse pro miraculo in templo Concordiae Obsidianos quatuor elephantos. Remisit et Tiberius Caesar Heliopolitarum caerimoniis repertam ibi in hereditate eius qui praefuerat Aegypto, Obsidianam imaginem Menelai. Ex quo apparet antiquior materiae origo, nunc vitri similitudine interpolata. Xenocrates Obsidianum lapidem in India et in Samnio Italiae, et ad Oceanum in Hispania nasci tradit. Fit et tincturae genere Obsidianum, ad escaria vasa, et totum rubeus vitrum, atque non transluceus, haematinon

appellatum. Fit et album, et murrhinum, aut hyaciathos sapphirosque imitatum, et omnibus aliis coloribus. Nec est alia nunc materia sequacior, aut etiam picturae accommodatior. Maximus tamea-honos in candido translucentibus, quam proxima crystalli similitudine. Usus vero ad potandum argenti metalla et auri pepulit. Est autem caloris impatiens, ni praecedat frigidus liquor: cum addita aqua vitreae pilae Sole adverso in tantum excandescant, ut vestes exurant. Fragmenta teporata agglutinantur tantum: rursus tota fundi non queunt, praeterquam abrupta sibimet. Tingit ars, voluti cum calculi fiunt, quos quidam abaculos appellant, aliquos etiam pluribus modis versicolores. Vitrum sulphuri concectum ferruminatur in lapidem.

LXVIII. At peractis omnibus, quae constant inganio, artem natura faciente, succurrit mirari, nihil
paene non igne perfici. Ignis accipit arenas, ex quibus alibi vitrum, alibi argentum, alibi minium, alibi
plumbi genera, alibi pigmenta, alibi medicamenta
fundit. Igne lapides in aes solvuntur, igne ferrum
gignitur ac domatur, igne cremato lapide caementa
in tectis ligantur. Alia saepius uri prodest. Eademque materia aliud gignit primis ignibus, aliud secundis, aliud tertiis. Quando ipse carbo vires habere incipit restinctus, atque interiisse creditus
maioris fit virtutis. Immensa et improba rerum naturae portio: et is qua dubium sit, plura absumat
an pariat.

LXIX. Est et ipsis ignibus medica vis. Pestilentiae, quae Solis obscuratione contrahitur, ignis suffitu multiformiter auxiliari certum est. Empedocles et Hippocrates id demonstravere diversis locis. Ad convulsa viscera, aut contusa, ut M. Varro: ipsis emim verbis eius utar: Lix ciais est, inquit, fecilade enim cinis lixivius potus medetur: ut licet videre gladiatores, cum deluserunt, hac iuvari potione. Quin et carbunculum genus morbi, quo duos consulares nuper absumtos indicarimus, querneus carbo tritus cum melle sanat. Adeo in rebus damnatis quoque, ac iam nullis, sunt aliqua remedia, ut in carbone ecce et cinere.

LXX. Non praeteribo et unum foci exemplum, Romanis literis clarum. Tarquinio Prisco regnante tradunt repente in foco eius comparuisse genitale e cinere masculini sexus, camque, quae insederat ibi, Tanaquilis reginae ancillam Ocrisiam captivam, consurrexisse gravidam. Ita Servium Tullium natum, qui regno successit. Inde et in regia cubanti puero caput arsisse visum, creditumque Laris familiaris filium. Ob id Compitalia et ludos Laribus primum instituisse.

## C. PLINII SECUNDI NATURALIS HISTORIAE

## LIBER XXXVII.

I. Ur nihil instituto operi desit, gemmae supersunt, et in arctum coacta rerum naturae maiestas, multis nulla sui parte mirabilior. Tantum tribuunt varietati, coloribus, materiae, decori, violari etiam signis gemmas nefas ducentes: aliquas vero extra pretia ulla, taxationemque humanarum opum arbitrantes; ut plerisque ad summam absolutamque rerum naturae contemplationem satis sit una aliqua gemma Quae fuerit origo gemmarum, et quibus initiis in

tantum admiratio haec exarserit, diximus quadamtenus in mentione auri anulorumque. Fabulae primordium a rupe Caucasea tradunt: Promethei vinculorum interpretatione fatali: primumque saxi huius fragmentum inclusum ferro, ac digito circumdatum, hoc fuisse anulum, et hoc gemmam.

II. His initiis coepit auctoritas, in tantum amorem elata, ut Polycrati Samio severo insularum ac litorum tyranno, felicitatis suae, quam nimiam fatebatur etiam ipse, satis piamenti in unius gemmae voluntario damno videretur, si cum fortunae volubilitate paria faceret: planeque ab invidia eius abunde se redimi putaret, si hoc unum doluisset. Assiduo ergo gaudio lassus, provectus navigio in altum, anulum mersit. At illum piscis eximia magnitudine regi natus, escae vice raptum, ut faceret ostentum. in culinam domini rursus Fortunae insidiantis manu reddidit. Sardonychem eam genamam fuisse constat: ostenduntque Romae, si credimus, in Concordiae delubro, cornu aureo Augusti dono inclusam, et novissimum prope locum, tot praelatis, ob tinentem.

111. Post hunc anulum regia fama est gemmae Pyrrhi illius, qui adversus Romanos bellum gessit. Namque habuisse traditur achaten, in qua novem musae et Apollo citharam tenens spectarentur, non arte, sed sponte naturae ita discurrentibus maculis, ut Musis quoque singulis sua redderentur insignia. Nec deinde alia, quae tradatur, magnopere gemmarum claritas exstat apud auctores: praeterquam Ismeniam choraulem, multis fulgentibusque uti solitum, comitante fabula vanitatem eius, indicato in Cypro sex aureis denariis smaragdo, in quo fuerat sculpta Amymone, iussisse numerari: et cum duo relati eszent, imminuto pretio, male hercules curatum, dixisse: multum enim detractum gemmae dignitati. P.L.I.N. T.O.M. V.

Hic videtur instituisse, ut omnes musicae artis hac quoque ostentatione conserentur, veluti Dionysodorus aequalis eius et aemulus, ut sic quoque par videretur. Tartius, qui eodem tempore fuit inter musicos, Nicomachus, multas gemmas habuisse traditur, sed nulla peritia electas: sorte quadam his exemplis initio voluminis oblatis adversus istos, qui sibi hanc ostentationem arrogant, ut palam sit eos tibicinum gloria tumere.

IV. Polycratis gemma, quae demomstratur, illibata intactaque est. Ismeniae aetate multos post annos, apparet scalpi etiam smaragdos solitos. Confirmat hanc candem opinionem edictum Alexandri Magni, que vetuit in gemma se ab alio scalpi, quam a Pyrgotele, non dubie clarissimo artis eius. Post eum Apollonides et Cronius in gloria fuere : quique Divi Augusti imaginem similem expressit, qua postea principes signabant, Dioscorides. Sulla dictator traditione lugurthae semper signavit. Est apud auctores, et Intercatiensem illum, cuius patrem Scipio Aemilianus ex provocatione interfecerat, puenae eius effigie signasse: vulgato Stilonis Praecenini sale, quidnam fuisse facturum eum, si Scipio a patre eius interemtus esset. Divus Augustus inter initia Sphinge signavit. Duas in matris andlis iam indiscretae similitudinis invenerat. Altera per bella civilia, absente eo, amici signavere epistolas et edicta, quae ratio temporum nomine cius reddi postulabat, non infaceto lepore accipientium, aenigmata afferre eam sphingem. Quin etiam Maecenatis rana, per collationem pecuniarum in magno terrore crat. Augustus postea ad evitanda convicia sphingis. Alexandri Magni imagine signavit.

V. Gemmas plures, quod peregrino appellant nemine dactyliothecam, primus onnium habait Romae privignus Sullae Scaurus. Dinque mulla alia fuit.

# NATUR. HIST. LIB. XXXVII. 4-6.

donce Pompeius Magnus cam quae Mithridatis regis fuerat, inter dona in Capitolio dicaret, ut M. Varro aliique eiusdem actatis auctores confirmant, multum praelatam Scauri. Hoc exemplo Caesar dictator sex dactyliothecas in acde Veneris Genetricis consecravit: Marcellus Octavia genitus in Palatina Apollinis cella anam.

VI. Victoria tamen illa Pompeii primum ad margaritas gemmasque mores inclinavit: sicut L. Scipionis, et Cn. Manlii ad caelatum argentum, et vestes Attalicas, et triclinia aerata: sicut L. Mummii ad Corinthia et tabulas pietas. Id uti planius noscatur, verba ex ipsis Pompeii triumphorum actis subiiciam. Ergo tertio triumpho, quem de piratis, Asia, Ponto, gentibusque et regibus in septimo operis huius volumine indicatis, M. Pisone, M. Messala consulibus, pridie Kalend, Octob. die natalis sui egit, transtulit alveam cum tesseris lusorium e gemmis duabus latum pedes tres, longum pedes quatuor: (et ne quis de ea re dubitet, nulla gemmarum magnitudine hodie prope ad hanc amplitudinem accedente, in ea fuit Luna aurea pondo XXX) lectos triclimares tres: vasa ex auro et gemmis abacorum novem: signa aurea tria, Minervae, Martis et Apollinis: coronas ex margaritis triginta tres: montem aureum quadratum cum cervis et leonibus, et pomis omnis generis, circumdata vite aurea: Museum ex margaritis, in cuius fastigio horologium erat. Imago Cn. Pompeil e margaritis, illa regio honore gra-ta, illius probi oris venerandique per cunctas gentes, illa, inquam, ex margaritis, severitate victa. et veriore luxuriae triumpho. Profecto inter molles viros durasset cognomen Magni, si prima victoria sic triumphasses. E margaritis, Magne, tam prodiga re, et feminis reperta, quam gerere te fas non sit, hine fleri tuos vultus i sie te pretiosum videri! Non-

G 2

ne illa similior tui est imago, quam Pyrenaei iugis imposuisti! Grave profecto foedumque probrum erat, ni verius irae deorum ostentum credi oporteret, clareque intelligi posset, iam tum illud caput, Orientis opibus sine reliquo corpore ostentatum. Cetera triumphi eiusdem quam virilia! Reipublicae et quaestoribus, qui oram maris defendissent datum mille talentum: militibus singulis sena millia sestertium. Tolerabiliorem tamen fecit causam Caii principis, qui super omnia muliebria, socculos induebat e margaritis: et Neronis principis, qui sceptra et personas histrionum, et cubilia amatoria unionibus construebat. Quin immo etiam ius videmur perdidisse corripiendi gemmata potoria, et varia supellectilis genera, anulos transeuntes. Quae enim non luxuria innocentior existimari possit!

VII. Eadem victoria primum in Urbem murrhina invexit: primusque Pompeius lapides et pocula ex eo triumpho Capitolino lovi dicavit: quae protinus ad hominum usum transiere, abacis etiam escariisque vasis inde expetitis. Excrescitque in dies eius rei luxus, murrhino LXX talentis emto, capaci plane ad sextarios tres calice. Potavit ex eo ante hos annos consularis, ob amorem obroso eius margine. ut tamen iniuria illa pretium augeret: neque est hodie murrhini alterius praestantior indicatura. Idem in reliquis generis eius quantum voraverit, licet existimare ex multitudine, quae tanta fuit, ut auferente liberis eius Nerone Domitio, theatrum peculiare trans Tiberim hortis exposita occuparent: quod a populo impleri canente se, dum Pompeiano praeludit, etiam Neroni satis erat: qui vidit tunc annumerari unius scyphi fracta membra, quae in dolorem, credo, seculi, invidiamque fortunae, tanquam Alexandri Magni corpus, in conditorio servari, ut ostentarentur, placebat. T. Petronius consularis moritu-

### NATUR. HIST. LIB. XXXVII. 7-9. 101

rus, invidia Neronis principis, ut mensam eius exheredaret, trullam murrhinam trecentis talentis emtam fregit. Sed Nero, ut par erat principem, vicit omnes, trecentis talentis capidem unam parando. Memoranda res, tanti Imperatorem patremque patriae bibisse.

VIII. Oriens murrhina mittit. Inveniuntur enim ibi in pluribus locis, nec insignibus, maxime Parthici regni: praecipue tamen in Carmania. Humorem putant sub terra calore densari. Amplitudine nusquam parvos excedunt abacos: crassitudine raro, quanta dictum est vasi potorio. Splendor his sine viribus, nitorque verius, quant splendor. Sed in pretio varietas colorum subinde circumagentibus se maculis in purpuram candoremque, et tertium ex utroque ignescentem, veluti per transitum coloris, purpura, aut rubescente lacteo. Sunt qui maxime in iis laudent extremitates, et quosdam colorum repercussus, quales in caelesti arcu spectantur. His maculae pingues placent: translucere quidquam, aut pallere, vitium est. Item sales, verrucaeque non eminentes, sed ut in corpore etiam plerumque sessiles. Aliqua et in odore commendatio est.

IX. Contraria huic causa crystallum facit, gelu vehementiore concreto. Non aliubi certe reperitur, quam ubi maxime hibernae nives rigent: glaciemque esse certum est: unde et nomen Graeci dedere. Oriens et hanc mittit, quoniam Indicae nulla praefertur. Nascitur et in Asia, vilissima circa Alabanda, et Orthosiam, finitimisque montibus, item in Cypro. Sed laudata in Europae Alpium iugis. Iuba auctor est, et in quadam insula Rubri maris ante Arabiam sita nasci, quae Necron vocetur, et in ea, quae iuxta gemmam topazion ferat, cubitalemque effossam a Pythagora Ptolemaei regis praefecto. Cornelius Bocchus et in Lusitania nasci perquam miran-

di ponderis Ammaënsibus ingis, depressis ad libramentum aquae puteis. Mirum et quod Xenocrates tradit Ephesius, aratro in Asia et Cypro excitari. Non enim inveniri in terreno, nec nisi inter cantes creditum fuerat. Similius vero est, qued idem Xenocrates tradit, torrentibus saepe deportari. Sudines vero negat nisi ad meridiem spectantibus locis nasci: quod certum est: non enim reperitur in aquosis, quanquam in regione praegelida, vel si ad vada usque glacientur anines. Caelesti humore, parvaque nive id fieri necesse est: ideo caloris impatiens, non nisi frigido potui addicitur. Quare sexangulis nascatur lateribus, non facile ratio inveniri potest; co magis quod neque mucronibus cadem species est, et ita absolutus est laterum laevor, ut sulla id arte possit acquari.

X. Magnitudo amplissima adbue visa nobis erat. quam in Capitolio Livia Augusta dicaverat, librarum circiter quinquaginta. Xenoerates anctor est, vas amphorale visum: et aliqui, ex India crystallum sextariorum quatuor. Nos liquido affirmare possumus, in cantibus Alpium nasci, atque adeo inviis, ut plerumque fune pendentes eam extrahant. Peritis signa et indicia nota sunt. Infestantur plurimis vitiis: scabro forrumine, maculosa nube, occulta aliqua vomica, praeduro fragilique centre: item sale appellato. Est et rufa aliquibus rubigo: aliis capillamentum simae simile. Hoe artifices caelatura occultant. Quae vero sine vitio sunt, puras esse malunt, acenteta appellantes, nec spumae colore, sed limpidae aquae. Postremo auctoritas in ponde-re est. Invenio medicos, quae sunt orenda corporum, non aliter utilius id fieri putare, quam crystallina pila adversis posita Solis radiis. Alius hic furor, H - S. CL. M. trullam unam non ante multos annos mercutam a matrefamilias, nec divite. Idem

Nere amissatum rerum nuntio accepto, duos calicen crystallinos in auprema ira fregit illisos. Haec fuit ratio seculum suum punientis, ne quis alius ex him biberet. Fragmenta sarciri nullo modo queunt. Mire ad similitudinem accessere vitrea, sed prodigii modo, ut suum pretium auxerint crystalli, non diminuerint.

XI. I. Proximum locum in deliciis, feminarum tamen adhuc tantum, succina obtinent : eandemque omnia hare, quam gemmae, auctoritatem, sane maiorem aliquibus de causis erystallina et murrhina, rigidi potus utraque. In succinis causam ne deliciae quidem adhuc exengitaverunt. Occasio est vanitas Graecorum diligentiae. Legentes modo aeque perpetiantur me de ortu corum, cum hoc auoque intersit vitae, scire posteros quidquid illi prodidere mirandum. Phaethontis fulmine icti sorores fletu mutatas in arbores populos, lacrimis electrum omnibus annis fundere juxta Eridanum anmem, quem Padum vocamus: et electrum appellatum, quoniam Sol vocitatus sit Elector, plurimi poëtae dixere, primique, ut arbitror, Aeschylus, Philoxenus, Nicander, Euripides, Satyrus. Quod esse falsum, Italiae testimo-nio patet. Diligentiores carum, Electridas insulas in mari Adriatico esse dixerunt, ad quas dilaberetur Padus. Qua appellatione nullas unquam ibi fuisse, certum est: nec vero ullas ibi appositas esse, in quas quidquam cursu Padi devehi possit. Nam quod Acschylus in Iberia, hoc est, in Hispania, Eridanum esse dixit, eundenique appellari Rhudanum, Euripides rursus, et Apollonius in Adriatico liture confluere Rhodanum at Padum, faciliorem veniam facit ignorati succini, in tanta orbis ignerantia. Modestiores, sed aeque falsum, prodidere, in extremis Adriatici sinus rupibus inviis arbores stare, quae Canis ortu hoc effunderent gummi. Theophrastus

in Liguria effodi dixit. Chares vero Phaethontem in Aethiopia Hammonis obiisse: ob id delubrum ibi esse atque oraculum, electrumque gigni. Philemon fossile esse, et in Scythia erui duobus locis : candidum atque cerei coloris, quod vocaretur electrum: in alio loco fulvum, quod appellaretur sub-Demostratus lyncurion id vocat. et fieri ex urina lyncum bestiarum, e maribus fulvum et igneum, e feminis languidius atque candidum. Alii dixere langurium, et esse in Italia bestias langurias. Zenothemis langas vocat easdem, et circa Padum iis vitam assignat. Sudines arborem quae gignat in Liguria. In eadem sententia et Metrodorus fuit. Sotacus credidit in Britannia petris effluere, quas electridas vocat. Pytheas Guttonibus Germaniae genti accoli aestuarium Oceani, Mentonomon nomine, spatio stadiorum sex millium: ab hoc diei navigatione insulam abesse Abalum: illuc vere fluctibus advehi, et esse concreti maris purgamentum: incolas pro ligno ad ignem uti eo, proximisque Teutonis vendere. Huic et Timaeus credidit . sed insulam Basiliam vocavit. Philemon ait flammam ab electro reddi. Nicias Solis radiorum succum intelligi voluit. Hos circa occasum credit vehementiores in terram actos, pinguem sudorem in ea parte Oceani relinguere, deinde aestatibus in Germanorum litora eiici. Et in Aegypto nasci simili modo. et vocari Sacal: item in India, gratiusque thure esse Indis. In Syria quoque feminas verticillos inde facere: et vocare harpaga, quia folia et paleas vestiumque fimbrias rapiat. Theochrestus Oceano id exaestuante ad Pyrenaei promontoria eiici: quod et Xenocrates credidit, qui de ils nuperrime scripsit. Vivit adhue Asarubas, qui tradidit iuxta Atlanticum mare esse lacum Cephisiada, quem Mauri vocant Electrum. Hunc Sole excalfactum e limo dare electrum fluitans. Mnaseas Africae locum Sicyonem appellat, et Crathin amnem in Oceanum effluentem: e lacu, in quo aves, quas Meleagridas et Penelopas vocat: et vere ibi nasci, ratione eadem, qua supra dictum est de Electride lacu. Theomenes, iuxta Syrtim magnam hortum Hesperidum esse, ex quo in stagnum cadat, colligi vero a virginibus Hesperidum. Ctesias Indis flumen esse Hypobarum, quo vocabulo. significetur omnia in se ferre bona: fluere a Septemtrione in exortivum Oceanum iuxta montem silvestrem arboribus electrum ferentibus. Arbores eas siptachoras vocari, qua appellatione significetur praedulcis suavitas. Mithridates in Germaniae litoribus esse insulam, vocarique eam Oserictam, cedri genere silvosam: inde defluere in petras. Xenocrates non succinum tantum in Italia, verum etiam thyon vocari, a Scythis vero sacrium, quoniam et ibi nascatur. Alios putare in Numidia gigni. Super omnes est Sophocles tragicus poeta, quod equidem miror tanta gravitate cothurni, et praeterea vitae fama, alias principe loco genitus Athenis, rebus gestis. exercitu ducto. Hic ultra Indiam fieri dixit e lacrimis Meleagridum avium Meleagrum deflentium. Quod et credidisse eum, vel sperasse aliis persuaderi posse, quis non miretur? quamve pueritiam tam imperitam posse reperiri, quae avium ploratus an-nuos credat, lacrimasve tam grandes, avesque e Graccia, ubi Meleager periit, ploratum isse in Indos? Quid ergo? non multa aeque fabulosa produnt poetae! Sed hoc ea in re, quae quotidie inveniatur atque abundet, et hoc mendacium coarguat, serio quenquam dixisse, summa hominum contemtio est, et intoleranda mendaciorum impunitas,

2. Certum est gigni in insulis Septemtrionalis Oceani, et a Germanis appellari glessum: itaque et a nostris unam insularum ob id Glessariam appel-

latam, Germanico Caesare ibi classibus rem gerento. Austravian a barbaris dietam. Nascitur autom defluente medulla pinei generis arboribus, ut gummi in cerasis, resina pinis. Erumpit humoris abun-dautia: densatur rigore vel tepere autumnali. Cum intumescens aestus rapuit ex insulia, certe in litora expellitur, ita volubile, ut pendere videatur, atque considere in vado: quod arboris succum esse prisci nostri credidere, ob id succinum appellantes. Pineae autem arberis esse, indicio est pineus in attritu edor, et quod accensum tedae modo ac nidere flagret. Affirmatur a Germanis ideo maxime appetitam provinciam: et inde advectos primum, quos Graeci macates vocabant. Famam rei fecere pronimae Pannoniae, id accipientes circa mare Adriaticum. Pado vero annexae fabulae videtur causa, hodieque Transpadanorum agrestibus feminio, monilium vice succina gestantibus, maximo decoris gratia, sed et medicinae: quando tonsillis creditur re-sistere, et faucium vitiis, vario genere aquarum iuxta infestante guttura ae vicinas carnes. Sexcentis fere M. pass. a Carnunto Pannoniae abest litus id Germaniae, ex quo invehitur, percognitum nuper. Vidit enim comes Romenus, missus ad id comparandum a luliano curante gladiatorium munus Neronis principis, qui bace commercia et litura perugravit, tanta copia invecta, ut retin arcendis feris pedium protegentia succino nodarentur: arma vero, et libitina, totusque unius diei apparatus esset e succino, Maximum pondus is glebae attulit XIII librarum. Nasci et in India certum est. Archelaus, qui regnavit in Cappadoeia, illine pinen curtice inhacrenta tradit advehi rude, polirique adipe suis lactentis in-coctum. Liquidom primo destillare, argumento sunt quaedam intus translucentia, ut formiene aut colices, lacertaeque, quas adhaesisse musteo non est dubium, et inclusas indurescenti.

XII. Genera eius plura. Candida odoris praestantissimi. Sed nec his, nec cereis pretium. Fulvis maior auctoritas. Ex iis etiamuum amplior tranlucentibus, praeterquam si nimio ardore flagrent: imaginemque igneam inesse, non ignem, placet. Summa laus Falernis a vini colore dictis, malli fulgare perspicuis. Sunt et in quibus decocti mellis lenitas placeat. Verum hoc quoque notum fieri oportet, quecunque libeat, tingi, hoedorum sevo, et anchusae radice: quippe etiam conchylie inficiuntur. Ceterum attritu digitorum accepta caloris anima trahunt in se paleas ac folia arida, quae levia sunt: ac, ut magnes lapis, ferri ramenta quoque. Succina olco addita flagrant dilucidius diutiusque, quam lini medulla. Taxatio in deliciis tanta, ut hominis quamvis parva effigies, vivorum hominum vigentiumque pretia superet, prorsus ut castigatio una non sit satis. In Corinthiis aes placet auro argentoque mixtum, in caelatis ars et ingenia. Murrhinorum et crystallinorum diximus gratiam: uniones, quod capite circumferuntur, gemmae digitis: in emnibus denique aliis vitiis ostentatio aut usus placet: in succinis deliciarum tantum conscientia. Demitina Nero in ceteris vitae suae portentis, capillos quoque coniugis suae Poppaeae in hoc nomes adoptaverat, quadam etiam carmine succina appellando. Et quoniam nullis vitiis desunt pretiosa nomina, ex eo tertius quidam hic colos coepit expeti a matronis. Usus tamen succinorum invenitur aliquis in medicina: sed non ob hoc feminis placent. Infantibus adalligari amuleti ratione prodest. Callistratus et cuicunque actati contra lymphationes prodesse tradit, et urinae difficultatibus potum, adalligatumque. Hic et disferentiam novam attulit appellande chryselectrum.

quasi coloris aurei, et matutino gratissimi aspectus, rapacissimum ignium, et si iuxta fuerint, celerrime ardescens. Hoc collo adalligatum, mederi febribus et morbis: tritum cum melle ac rosaceo, aurium vitiis: et si cum melle Attico conteratur, oculorum quoque obscuritatibus. Stomachi etiam vitiis vel per se farina eius sumta, vel cum mastiche ex aqua pota. Succina etiam gemmis, quae sunt translucidae, adulterandis magnum habent locum, maxime amethystis, cum omni, ut diximus, colore tingantur.

XIII. De lyncurio proxime dici cogit auctorum pertinacia. Quippe etiam, si non electrum id esset, lyncurium tamen gemmam esse contendunt. Fieri autem ex urina quidem lyncis, sed egestam terra protinus bestia operiente eam, quoniam invideat hominum usui. Esse autem, qualem in igneis succinis, colorem, scalpique. Nec folia tantum aut stramenta ad se rapere, sed aeris etiam ac ferri laminas, quod Diocles quidem et Theophrastus credit. Ego falsum id totum arbitror, nec visam in aevo nostro gemmam ullam ea appellatione, et quod de medicina simul proditur, calculos vesicae eo poto elidi, et morbo regio occurri, si ex vino bibatur, aut si portetur etiam.

XIV. Nunc gemmarum confessa genera dicemus, a laudatissimis orsi. Nec vero id solum agemus, sed ad maiorem utilitatem vitae obiter coarguetur Magorum infanda vanitas, quando illi vel plurima prodidere de gemmis, medicinae ex his blanda specie prodigia transgressi.

XV. Maximum in rebus humanis, non solum inter gemmas, pretium habet adamas, diu non nisi regibus et iis admodum paucis cognitus, auri modo in metallis repertus, perquam raro: comes auri, nec nisi in auro nasci videbatur. Veteres eum in Aethiopum tantum metallis inveniri existimavere, inter delu-

## NATUR. HIST. LIB. XXXVII. 13-15. 109

brum Mercurii, atque insulam Meroen: dixeruntque non ampliorem cucumis semine, aut colore dissimilem inveniri. Nunc genera eius sex noscuntur: Indici, non in auro nascentis, sed quadam crystalli cognatione. Siquidem et colore translucido non differt, et laterum sexangulo laevore turbinatus in mucronem: aut duabus contrariis partibus, ut si duo turbines latissimis suis partibus iungantur: magnitudine vero etiam avellanae nuclei. Similis est huic quidem Arabicus, minor tantum, similiter et nascens: ceteris pallor argenti, et in auro non nisi excellentissimo, natales. Incudibus hi deprehenduntur, ita respuentes ictum, ut ferrum utrinque dissultet, incudesque etiam ipsae dissiliant. Quippe duritia inenarrabilis est, simulque ignium victrix natura, et nunquam incalescens. Unde et nomen indomita vis Graeca interpretatione accepit. Unum ex iis vocant cenchron, quod est milii magnitudine. Alterum Macedonicum in Philippico auro repertum: et hic est cucumis semini par. Post hos Cyprius vocatur in Cypro repertus, vergens in aereum colorem, sed in medicina, ut dicemus, efficacissimus. Post hunc est siderites ferrei splendoris, pondere ante ceteros, sed natura dissimilis. Nam et ictibus frangitur, et alio adamante perforari potest: quod et Cyprio evenit: breviterque, ut degeneres, nominis tantum auctoritatem habent. Idque, quod totis voluminibus his docere et mandare conati sumus, de discordia rerum concordiaque, quam antipathiam ac sympathiam appellavere Graeci, non aliter clarius intelligi potest. Siguidem illa invicta vis duarum violentissimarum naturae rerum ferri ignisque contemtrix, hircino rumpitur sanguine, neque aliter quam recenti calidoque macerata, et sic quoque multis ictibus: tune etiam, praeterquam eximias, incudes malleosque frangens. Cuius hoc ingenio inventum? quove casu reportum f aut quae fuit coniectura experiendi rem immensi secreti, et in foedissimo animalium? Numinum profecto muneris talis inventio omnis est. Nec quaerenda in ulla parte naturae ratio, sed voluntas. Et cum feliciter rumpere contigit, in tam parvas frangitur crustas, ut cerni vix possint. Expetuntur a scalptoribus, ferroque includuntur, nullam non duritiam ex facili cavantes. Adamas dissidet cum magnete lapide in tantum, ut iuxta positus ferrum non patiatur abstrahi : aut si admotus magnes apprehenderit, rapiat, atque auferat. Adamas et venena irrita facit, et lymphationes abigit, metusque vanos expellit a mente: et ob id quidam eum anachiten vocavere. Metrodorus Scepsius, in eadem Germania et Basilia insula nasci, in qua et succinum, quod equidem legerim, solus dicit: et praefert Arabicis: quod falsum esse quis dubitet?

XVI. Proximum apud nos Indicis Arabicisque margaritis pretium est, de quibus in nono diximus

volumine inter res marinas.

Tertia auctoritas smaragdis perhibetur pluribus de causis. Nullius coloris aspectus iucundior est Nam herbas quoque virentes frondesque avide spectamus: smaragdos vero tanto libentius, quoniam nihil omnino viridius comparatum illis viret. Praeterea soli gemmarum contuitu oculos implent, nec satiant. Quin et ab intentione afia obscurata, aspectu smaragdi recreatur acies. Scalpentibusque gemmas non alia gratior oculorum refectio est: ita viridi lenitate lassitudinem mulcent. Praeterea longinquo amplificantur visu, inficientes circa se repercussum aera: nen Sole mutati, non umbra, non lucernis, semperque sensim radiantes, et visum admittentes, ad crassitudinem sui facilitate translucida: quod stiam in aquis nos iuvat. Iidem plerumque et concavi, ut visum colligant. Quapropter decreto homiaum iis parcitur, scalpi vetitis. Quanquam Scythicorum Aegyptiorumque duritia tanta est, ut nequeant vulnerari. Quorum vero corpus extensum est, eadem, qua specula, ratione supini imagines rerum reddunt. Nero princeps gladiatorum pugnas specta-

bat smaragde.

XVII. Genera eorum duodecim: nobilissimi Scythici, ab ea gente, in qua reperiuntur, appellati. Nullis maior austeritas, nec minus vitii. Et quantum smaragdi a gemmis distant, tantum Scythici a ceteris smaragdis. Proximam laudem habeut, sicut et sedem, Bactriani, quos in commissuris saxorum colligere dicuntur Etesiis flantibus. Tunc enim tellure internitent, quia iis ventis maxime arenae moventur. Sed has minores multo Scythicis esse tradant. Tertium locum Aegyptii habent, qui eruutur circa Copton oppidum Thebaidis in collibus, ex cau-Reliqua genera in metallis aerariis inveniuntur. Quapropter principatum ex iis Cyprii obtinent. dosque corum est nec in colore liquido, nec diluto, verum ex humido pingui, quaque perspiciatur, imitante translucidum mare: pariterque translucentem colorem expellit, et aciem reficit. Ferunt in ea insula tumulo reguli Hermiae, iuxta cetarias, marmoreo leoni fuisse inditos oculos ex smaragdis, ita radiantibus etiam in gurgitem, ut territi refugerent thynni, diu mirantibus novitatem piscatoribus, donec mutavere oculis gemmas.

XVIII. Sed et vitia demonstrari oportet in tam proclivi erratu. Sunt quidem omnium eadem. Quasdam tamen nationum pecaliaria, sicut in homine. Ergo Cyprii varie glanci, magisque ac minus in eodem smaragdo aliis partibus tenorem illum Scythicae austeritatis non semper custodiunt. Ad hoc quibusdam intercurrit umbra, surdusque fit celos, qui improbatur, etiam dilutior. Hinc genera distinguuntur. Sunt

aliqui obscuri, quos vocant caecos: alii densi, nec e liquido translucidi: quidam varia nubecula improbati. Aliud est hoc, quam umbra, de qua diximus. Nubecula enim albicantis est vitium, cum viridis non pertransit aspectus, sed aut intus occurrit, aut excipit in fine visum candor. Haec coloris vitia: illa corporis, capillamentum, sal, plumbago. Ab iis Aethiopici laudantur a Copto dierum trium itinere, ut auctor est luba, acriter virides, sed non facile puri aut concolores. Democritus in hoc genere ponit Hermeos, et Persicos: illos extumescentes: Persicos vero non translucidos, sed iucundi tenoris, visum implere, quem non admittant, felium pantherarumque oculis similes: namque et illos radiare, nec perspici. Eosdem in Sole hebetari: in umbra refulgere, et longius, quam ceteros, nitere. Omnium horum etiamnum vitium, quod fellis colorem, aut aeris habet. In Sole dilucidi quidem ac liquidi, sed non virides. Haec vitia et Atticis maxime sentiuntur, in argentariis metallis repertis, in loco qui Thoricos vocatur, semper minus pingues, et e longinquo speciosiores. Frequens et iis plumbago, hoc est, ut in solo plumbei videantur. Illud peculiare, quod quidam ex iis senescunt, pau latim viriditate evanida, et Sole laeduntur. Post hoe Medici plurimum viriditatis habent, interdum et e sapphiro. Ii sunt fluctuosi, ac rerum imagines complexi, ut verbi gratia papaverum, aut avium, pinnarumque vel capillorum, aut similium. Qui non omnino virides nascuntur, vino et oleo meliores fiunt: neque est aliorum magnitudo amplior.

Calchedonii nescio an in totum exoleverint, postquam metalla aeris ibi defecerunt: et semper tamen viles fuere minimique. lidem fragiles, sed colore incerti, et virentium in caudis pavonum columbarumque collo plumis similes, ad inclinationem magis aut minus lucidi, venosi quidem squamosique. Peculiare erat in his vitium sarcion appellatum: hoc est, quaedam gemmae caro. Mons iuxta Calchedonem, in quo legebantur, Smaragdites vocatus est. Iuba est auctor, smaragdum, quem cholan vocant, in Arabia aedificiorum ornamentis includi, et lapidem, quem alabastriten Aegyptii vocant. Complures vero e proximo, Laconicos in Taygeto monte erui, Medicis similes, et alios in Sicilia.

XIX. Inscritur smaragdis et quae vocatur tanos, e Persis veniens gemma, ingrate viridis, atque intus sordida. Item chalcosmaragdos e Cypro, turbida aereis venis. Theophrastus tradit in Aegyptiorum commentariis reperiri, regi eorum a rege Babylonio missum smaragdum munere IV cubitorum longitudine, et trium latitudine. Et fuisse apud eos in lovis delubro obeliscum e IV smaragdis, XL cubitorum longitudine, latitudine vero in parte quatuor, in parte duorum. Se autem scribente, esse in Tyro Herculis templo stantem pilam e smaragdo, nisi potius pseudosmaragdus sit. Nam et hoc genus reperiri, et in Cypro inventum ex dimidia parte smaragdum, ex dimidia iaspidem, nondum humore in totum transfigurato. Apion cognominatus Plistonices, paulo ante scriptum reliquit, esse etiamnunc in labyrintho Aegypti colosseum Serapin e smaragdo novem cubitorum.

XX. Eandem multis naturam aut certe similem habere berylli videntur. India eos gignit, raro alibi repertos. Poliuntur omnes sexangula figura artificum ingeniis, quoniam hebescunt, ni color surdus repercussu angulorum excitetur. Aliter enim politi non habent fulgorem eundem. Probatissimi sunt ex iis, qui viriditatem puri maris imitantur. Proximi, qui vocantur chrysoberylli, et sunt paulo pallidiores, sed in aureum colorem exeunte fulgore. Vicinum genus huic est pallidius, et a quibusdam proprii Pilik. Tom. V.

genoris existimatur, vocaturque chrysoprasus. Quarto loco numerantur hyacinthizontes. Quinto, quos aeroides vocant. Post eos autem cerini: ac deinde oleagini, hoc est, colore olei. Postremi crystallis fere similes. Hi capillamenta habent, sordesque : alioqui evanidi: quae sunt omnium vitia. Indi mire gaudent longitudine eorum, solosque gemmarum esse praedicant, qui carere auro malint: ob id perforatos elephantorum setis religant. Aliis convenit non oportere perforari, quorum sit absoluta bonitas. umbilicis tantum ex auro capita comprehendentibus. ldeo cylindros ex jis facere malunt, quam gemmas, quoniam est summa commendatio in longitudine. Quidam et angulosos putant statim nasci, et perforatos gratiores fieri medulla candoris exemta, additoque auro repercussa, aut omnino castiguta, causa perspicuitatis, crassitudine. Vitia, praeter iam dieta, eadem fere, quae in smaragdis, et pterygia. au nostro orbe aliquando circa Pontum inveniri putantur. Indi et alias quidem gemmas crystallum tingendo adulterare repererunt, sed praecipue beryllos. XXI. Plurimum ab iis differunt opali, smaragdis

XXI. Plurimum ab iis differunt opali, smaragdis tamon cedentes. India sola et horum est mater. Atque in pretiosissimarum gemmarum gloria compositi, maxime inenarrabilem difficultatem dederunt. Est enim in iis carbunculi tenuior ignis, est amethysti fulgens purpura, est smaragdi virens mare, et euncta pariter incredibili mixtura lucentia. Alii summo fulgoris augmento, colores pigmentorum aequavere: alii sulphuris ardentem flammam, aut etiam ignis oleo accensi. Magnitudo nucem avellanam aequat, insigni apud nus historia. Siquidem exstat hodieque huius generis gemma, propter quam ab Antonio proscriptus Nonius senator est, filius Strumae Nonii eius, quem Q. Catullus poeta in sella curuli visum indigne tulit, avusque Servilii Noniani, quem

## NATUR. HIST. LIB. XXXVII. 21-23. 115

consulem vidimus: ille proscriptus fagiens, hunc e fortunis suis omnibus anulum abstulit secum, quem certum est sestertium riginti millibus aestimatum. Sed mira Antonii feritas atque luxuria, propter gemmam proscribentis: nec minor Nonii contumacia, proscriptionem suam amantis, cum etiam ferae abrosas partes corporis relinquant, propter quas se perielitari sciant.

XXII. Vitia opali, si color in florem herbae, quae vocatur heliotropium, exeat, aut crystallum, aut grandinem: si sal interveniat, aut scabritia, aut puncta oculis occursantia: nullosque magis India similitudine indiscreta vitro adulterat. Experimentum in Sole tantum. Falsis enim contra radios libratis, digito ac pollice, unus atque idem translucet colos in se consumtus. Veri fulgor subinde variat, et plus huc illucque spargit, et fulgor lucis in digitos funditur. Hanc gemmam propter eximiam gratiam ple-rique appellavere paederota. Sunt et qui privatum genus eius faciunt, sangenonque ab Indis vocari dicunt. Traduntur nasci et in Aegypto, et in Arabia, et vilissimi in Ponto. Item in Galatia, ac Thaso, et Cypro. Quippe opali gratiam habet: sed mollius ni tet, raro non scaber. Summa coloris ex aere et purpura constat: viriditas smaragdi deest. Constatque melior ille, cuius fulgor vini colore fuscatur, quant qui diluitur aqua.

XXIII. Hactenes de principatu convenit, mulierum maxime senatusconsulto. Minus certa sunt, de quibus et viri iudicant. Singulorum enim libido singulis pretia facit, et praecipue regum. Claudius Caesar smaragdos induebat, et sardonychas. Primus autem Romanorum sardonyche usus est prior Africanus, ut in historia tradit Demostratus, et inde Romanis hanc gemmam fuisse celeberrimam. Quamobrem proximum ei dabimus locum. Sardonyches

H 2

olim, ut ex nomine ipso apparet, intelligebantur candore in sarda, hoc est, velut carnibus ungue hominis imposito, et utroque translucido. Tales esse Indicas tradunt, Ismenias, Demostratus, Zenothemis, Sotacus: hi quidem duo reliquas omnes, quae non transluceant, caecas appellantes, quae nunc nomen abstulere. Nullo Sardarum vestigio Arabicae sunt: coeperuntque pluribus hae gemmae coloribus intelligi, radice nigra, aut caeruleum imitante, et ungue minium, incretum candido pingui, nec sine quadam spe purpurae candore in minium transeunte. Has Indis non habitas in honore Zenothemis scribit: tantae alias magnitudinis, ut inde capulos factitarent. Etenim constat ibi torrentibus detegi. Et placuisse in nostro orbe initio, quoniam solae prope gemma-rum scalptae ceram non auferrent. Persuasimus deinde et Indis, ut ipsi quoque iis gauderent. Utiturque perforatis utique vulgus, tantum in collo. est nunc Indicarum argumentum. Arabicae excellunt candore circuli praelucido atque non gracili, neque in recessu gemmae, aut in deiectu ridente, sed in ipsis umbonibus nitente, praeterea substrato nigerrimo colore. Et hoc in Indicis cereum aut corneum invenitur, etiam circuli albi: quaedam in iis caelestis arcus anhelatio est. Superficies vero locustarum maris crustis rubentior. lam melleae, aut faeculentae, (hoc enim nomen est vitio) improbantur: et si zona alba fundat se, non colligat. Simili modo, si ex alio colore in se admittat aliquid enormiter. Nihil enim in sua sede alieno interpellari placet. Sunt et Armeniacae, cetero probandae, sed pallida zona.

XXIV. Exponenda est et enychis ipsius natura, propter nominis societatem: hoc in gemmam transilit ex lapide Carmaniae. Sudines dicit in gemma esse candorem unguis humani similitudine: item chryso-

## NATUR. HIST, LIB. XXXVII, 24, 25, 117

lithi colorem, sardae, et iaspidis. Zenothemis Indicam onychem plures habere varietates, igneam, nigram, corneam, cingentibus candidis venis oculi modo, intervenientibus quarundam oculis obliquis ve-Sotacus et Arabicam onychem tradit: sed eam a ceteris distare, quod Indica igniculos habeat, albis cingentibus zonis singulis, pluribusve, aliter quam in sardonyche Indica. Illic enim momentum esse, hic circulum. Arabicas onychas nigras inveniri candidis zonis. Satyrus carnosas esse Indicas, parte carbunculi, parte chrysolithi, et amethysti, totum-que id genus abdicat. Veram autem onychem plurimas variasque cum lacteis zonis habere venas, omnium in transitu colore inenarrabili, et in unum redeunte concentum, suavitate grata. Nec sardae natura differenda est, dividuae ex eodem nomine : obiterque ardentium gemmarum indicanda.

XXV. Principatum habent carbunculi, a similitudine ignium appellati, cum ipsi non sentiant ignes, ob id a quibusdam acausti vocati. Horum genera, Indici, et Garamantici, quos et Carchedonios vocant, propter opulentiam Carthaginis magnae. Adiiciunt

Aethiopicos et Alabandicos, in Orthosia caute nascentes, sed qui perficiantur Alabandis. Praeterea in omni genere masculi appellati acrius, at feminae languidius refulgentes. In masculis quoque observant liquidioris alios flammae, nigrioris alios, et quosdam ex alio lucidos, ac magis ceteris in Sole flagrantes. Optimos vero amethystizontas, hoc est, quorum extremus igniculus in amethysti violam exeat: proximos illis, quos vocant sititas, innato fulgore radiantes. Inveniri autem ubicunque, maxime

gore radiantes. Inveniri autem ubicunque, maxime Solis repercussu. Satyrus Indicos non esse claros dicit, ac plerumque sordidos, ac semper fulgoris horridi: Aethiopicos pingues, lucemque non emittentes, aut fundentes, sed convoluto igne flagrare. Callistratus fulgorem carbunculi debere candidum esse positi, extremo visu nubilantem: si attollatur, exardescentem: ob id a plerisque hunc carbunculum candidum vocari. Qui languidius ac lividius ex Indicis lucent, lithizontas appellari. Carchedonios multo minores esse: Indicos etiam in sextarii unius mensuram cavari. Archelaus. Carchedonios nigrioris aspectus esse, sed igne, vel Sole, et inclinatione acrius, quam ceteros, excitari. Eosdem umbrante tecto purpureos videri, sub caelo flammeos, contra radios Solis et scintillare: ceras signantibus his liquescere, quamvis in opaco. Multi Indieos Carchedoniis candidiores esse, et e diverso inclinatione hebetari scripsere: etiamnum in Carchedoniis maribus stellas intus ardere, feminas fulgorem universum fundere extra se. Alabandicos ceteris nigriores esse scabrosque. Nascuntur et in Thracia coloris eiusdem, ignem minime sentientes. Theophrastus auctor est, et in Orchomeno Arcadiae inveniri, et in Chio. Illos nigriores, e quibus et specula fieri. Esse et Troezenios varios intervenientibus maculis albis: item Corinthios, et pallidiores, et candidos. Bocchus et in Olisiponensi erui scripsit, magno labore, ob argillam Sole adustis saltibus.

XXVI. Nec est aliud difficilius, quam discernere haec genera: tanta est in eis occasio artis, subditis per quae translucere cogantur. Aiunt ab Aethiopibus hebetiores in acrto maceratos quatuordecim diebus nitescere, totidem mensibus durante fulgore. Adulterantur vitro simillime, sed cote deprebenduntur, sicut aliae gemmae factitiae: mollior enim materia, et fragilis: et centrosa scobe deprehenduntur, et pondere, quod minus est vitreis: aliquando et pu-

stulis argenti modo relucentibus.

XXVII. Est et anthracitis appellata in Thesprotia fossilis, carbonibus similis. Falsum arbitror, quod

et in Liguria nasci tradiderunt, nisi forte tune nascebantur. Esse in iis et praecinctae candida vena traduntur: harum igneus color, ut superiorum est: peculiare quidem, quod iactatae in ignem velut intermortuae exstinguuntur, contra aquis perfusae exardescunt.

XXVIII. Cognata est huic sandaresus, quam aliqui Garamantiten vocant; nascitur in India, loco eiusdem nominis. Gignitur et in Arabia ad meridiem versa. Commendatio summa, quod velut in translucido ignis obtentus, celantesque se transfulgent aureae guttae, semper in corpore, nunquam in cute. Accedit religio narrata, a siderum cognetione, ab inspectoribus, quoniam fere stellarum Hyadum et numero et dispositione stellantur, ob id Chaldaeis in caerimoniis habitae. Et hic mares austeritas distinguit, quodam vigore apposita tingens. Indicae quidem etiam hebetare visus dicuntur. Blandior feminis flamma: alliciens magis, quam accendens. Sunt qui praeferant Arabicas Indicis, fumidoque chrysolitho illas similes dicant. Ismenias vero negat poliri sandareson, propter teneritatem: et ob id in magno errore sunt, qui sandaricas vocent. Inter omnes constat, quantum numero stellarum accedat, tantum et pretio accedere. Affert errorem aliquando similitudo nominis, sandasel, quod Nicander sandareseon vocat, alii sandareson. Quidam vero hanc sandastron, illam sandaresum: in India nascentem illam quoque, et loci nomen custodientem : mali colore, aut olei viridis, omnibus improbatam.

XXIX. Ex eodem genere ardentium, lychnis appellata a lucernarum accensu, tamen praecipuae gratiae. Nascitur circa Orthosiam, totaque Caria, ac vicinis locis: sed probatissima in Indis, quam quidam remissiorem carbunculum esse dixerunt Secunda bonitate similis est Ionia, appellata a praelatis floribus. Et inter has invenio differentiam unam quae purpura radiat: alteram quae cocco: a Sole excalfactas, aut digitorum attritu, paleas, et

chartarum folia ad se rapere.

XXX. Hoc idem et Carchedonius facere dicitur, quanquam multo vilior praedictis. Nascitur apud Nasamonas in montibus, ut incolae putant, imbre divino. Invenitur ad repercussum Lunae, maxime plenae. Carthaginem quondam deportabatur. Archelaus et in Aegypto circa Thebas nasci tradit, fragiles, venosas, morientibus carbonibus similes. Potoria vasa, et ex hoc lapide, et ex lychnite factitata invenio. Omnia autem haec genera scalpturae contumaciter resistunt, partemque cerae in signo tenent.

XXXI. E diverso ad hoc sarda utilissima, quae nomen cum sardonyche communicavit. Ipsa gemma vulgaris, et primum Sardibus reperta, sed laudatissima circa Babyloniam, cum lapicidinae quaedam aperirentur, haerens in saxo cordis modo. Hoc metallum apud Persas defecisse traditur. Sed inveniuntur compluribus aliis locis, sicut in Paro, et Asso. In India trium generum : rubrum, et quod dionum vocant a magnitudine: tertium quod argenteis bracteis sublinitur. Indicae perlucent : crassiores sunt Arabicae. Inveniuntur et circa Leucada Epiri, et circa Aegyptum, quae bractea aurea sublinuntur. Et in his autem mares excitatius fulgent : feminae pigriores sunt, et crassius nitent. Nec fuit alia gemma apud antiquos usu frequentior. certe apud Menandrum et Philemonem fabulae superbiunt. Nec ulla est translucentium, quae tardius suffuso humore hebetetur, oleoque magis, quam alio liquore. Damnantur ex iis melleae, et validius testaceae.

XXXII. Egregia etiamnunc topazio gloria est, suo virenti genere, et cum reperta est, praelatae omnibus. Id accidit in Arabiae insula, quae Cytis vocatur: in qua Troglodytae praedones, diutius fa-me et tempestate pressi, cum herbas radicesque effoderent, eruerunt topazion. Haec Archelai sententia est. luba Topazon insulam in Rubro mari a continente diei navigatione abesse tradit, nebulosam, et ideo quaesitam saepe navigantibus, ex ea causa nomeu accepisse. Topazin enim Troglodyta-rum lingua significationem habere quaerendi. Ex hac primum importatam Berenicae reginae, quae fuit mater sequentis Ptolemaei, a Philemone praefecto regis, ac mire placuisse, et inde factam statuam Arsinoae Ptolemaei Philadelphi uxori quatuor cubitorum, sacratam in delubro, quod aureum cognominabatur. Recentissimi auctores et circa Thebaidis Alabastrum oppidum nasci dicunt: et duo eius genera faciunt, prasoidem atque chrysopteron, simi-lem chrysopraso. Eius enim tota similitudo ad porri succum dirigitur. Est autem amplissima gemmarum. Eadem sola nobilium limam sentit: ceterae Naxio et cotibus poliuntur. Haec et usu atteritur.

XXXIII. Comitatur eam similitudine propior, quam auctoritate, callais, e viridi pallens. Nascitur post aversa Indiae, apud incolas Caucasi montis Phycaros, apud Sacas et Dahas, amplitudine conspicua, sed fistulosa ac sordium plena. Sincerior multo praestantiorque in Carmania. Utrobique autem in rupibus inviis et gelidis, oculi figura extuberans, leviterque adhaerens, nec ut agnata petris, sed ut apposita. Quamobrem scandere ad eam pigritia pedum equestres populos taedet, simul et periculum terret. Ergo fundis e longinquo incessunt, et cum toto musco excutiunt. Hoc vectigal, hoc est

gestamen in cervice ac digitis gratissimum. Hiccensus, haec gloria a pueritia deiectorum numerum praedicantium, in quo varia fortuna Quidam ictu primo cepere praeclaras, multi insectando nullas. Et venatus quidem callaidis talis. Sectura formantur, alias fragiles. Optimus color smaragdi: ut tamen apparet, ex alieno est quod placeant. Inclusae decorantur auro, aurumque nullae magis decent. Quae sunt earum pulchriores, oleo, unguento, et moro colorem deperdunt. Viliores constantius repraesentant: neque est imitabilior alia mendacio vitri. Sunt qui in Arabia inveniri eas dicant in nidis avium, quas melancoryphos vocant.

XXXIV. Viridantium et alia plura sunt genera. Vilioris est turbae prasius: cuius alterum genus sanguineis punctis obhorret: tertium est virgulis tribus distinctum candidis. Praefertur his chrysoprasius, porri succum et ipsa referens, sed haec paulum declinans a topazio in aurum. Huic et amplitudo ea est, ut cymbia etiam ex ea fiant: cylindri qui-

dem celerrime.

XXXV. India et has generat, et Nilion, fulgore hebeti ac brevi, et cum intueare, fallaci. Sudines dicit et in Syvero Atticae flumine nasci. Est autem color fumidae topazii, aut aliquando melleae. Iuba in Aethiopia gigni tradit, in litoribus amnis, quem Nilum vocamus, et inde nomen trahere.

XXXVI. Non translucet molochites, spissius virens, et crassius quam smaragdus, a colore malvae nomine accepto, reddendis laudata signis, et infantium custodia quadam, innato contra pericula ipso-

rum medicamine. Nascitur in Arabia.

XXXVII. Viret, et saepe translucet iaspis, etiamsi victa a multis, antiquitatis tamen gloriam retinens. Plurimae ferunt eam gentes: smaragdo similem Indi: Cypros duram glaucoque pingui: Per-

sae aeri similem: ob id vocatur aerizusa. Talis et Caspia est: caerulea, circa Thermodontem amnem: in Phrygia, purpurea: in Cappadocia, ex purpura caerulea, atque non refulgens. Amisos Indicae similem mittit . Calchedon turbidam. Sed minus refert nationes, quam bonitates, distinguere. Opti-ma ergo, quae purpurae quidquam habet: secunda, quae rosae: tertia, quae smaragdi. Singulis autem Graeci nomina ex argumento dedere. Quarta apud eos vocatur Borea, caelo autumnali matutino similis: et haec erit illa, quae vocatur aerizusa. Similis est et Sardae, imitata et violas. Non minus multae species reliquae, sed omnes in vitio caeruleae, aut crystallo similes, aut myxis. Item terebinthizusa, improprio (ut arbitror) cognomine, vel-ut e multis eiusdem generis composita gemmis. Quamobrem praestantiores funda clauduntur patentes, nec praeterquam margines auro amplectente. Vitium est et brevis in iis nitor, et longe splendens, et sal, et omnia quae in ceteris. Et vitro adulterantur: quod manifestum fit, cum extra fulgorem spargunt, atque non in se continent. Nec diversae, quas sphragidas vocant, publico gemmarum dominio iis tantum dato, quoniam optime signent. Totus vero Oriens pro amuletis traditur gestare eam, quae ex iis smaragdo similis est, et per transversum linea alba media praecingitur, et grammatias vocatur: quae pluribus, polygrammos. Libet obiter vanitatem Magicam hic quoque coarguere, quoniam hanc concio-nantibus utilem esse prodiderunt. Est et onychipuncta, quae iasponyx vocatur: et nubem comple-xa, et nives in summitate. Est et stellata rutilis punctis: est et salem imitata: et veluti fumo infecta, quae Capnias vocatur. Magnitudinem iaspidis quindecim unciarum vidimus: formatamque iade effigiem Neronis thoracatam.

XXXVIII. Reddetur et per se cyanos, accommodata gratia paulo ante nominato colore caeruleo. Optima Scythica, dein Cypria, postremo Aegyptia. Adulteratur maxime tinctura, idque in gloria regis Aegypti adscribitur, qui primus eam tinxit. Dividitur autem et haec in mares feminasque. Inest ei aliquando et aureus pulvis, non qualis in sapphirinis.

XXXIX. In sapphiris enim aurum punctis collucet caeruleis. Sapphirorum, quae cum purpura, optimae apud Medos: nusquam tamen perlucidae. Praeterea inutiles scalpturae, intervenientibus crystallinis centris. Quae sunt ex iis cyanei coloris, mares existimantur.

XL. Alius ex hoc ordo purpureis dabitur, et ab illis descendentibus. Principatum amethysti Indicae tenent. Sed in Arabiae quoque parte, quae finitima Syriae Petraea vocatur, et in Armenia minore, et in Aegypto, et in Galatia reperiuntur: sordidissimae autem vilissimaeque, in Thaso et Cypro. Causam nominis afferunt, quod usque ad vini colorem non accedunt: prius quam enim degustent, in vio-lam desinit fulgor. Aliqua siquidem in illis purpura, non ex toto in igneum, sed in vini colorem deficiens. Perlucent autem omnes violaceo colore, scalpturis faciles: Indicae absolutum felicis purpurae colorem habent: ad hancque tingentium officinae dirigunt vota. Fundunt autem eum aspectu leniter blandum: neque in oculos, ut carbunculi, vibrant. Alterum earum genus descendit ad hyacinthos. Hunc colorem Indi sacon vocant, talemque gemmam sacondion. Dilutior eadem et sapenos vocatur. Endem et Pharanitis in contermino Arabiac, gentis nomine. Quartum genus colorem vini habet. Quintum ad viciniam crystalli descendit, albicante purpurae defectu. Hoc et minime probatur, quando

praecellens debet esse in suspectu, velut ex carbunculo refulgens quidam in purpura leviter roseus nitor. Tales aliqui malunt paederotas vocari, alii anterotas, multi Veneris gemmam, quod maxime videtur decere et species et colos. Eas gemmas Magorum vanitas resistere ebrietati promittit, et inde appellatas. Praeterea si Lunae nomen aut Solis inseratur in iis, atque ita suspendantur collo e capillis cynocephali, vel plumis hirundinis, resistere veneficiis. Iam quoque adesse reges adituris. Grandinem avertere, et locustas, precatione addita, quam demonstrant. Nam smaragdis quoque similia promisere, si aquilae scalperentur, aut scarabaei: quae quidem scripsisse eos non sine contemtu et irrisu generis humani arbitror.

XLI. Multum ab ea distat hyacinthos, tamen e vicino descendens. Differentia haec, quod ille emicans in amethysto fulgor violaceus, dilutus est in hyacintho. Primo quoque aspectu gratus, evanescit antequam satiet, adeoque non implet oculos, ut paene non attingat, marcescens celerius nominis sui flore.

XLII. Hyacinthos Aethiopia mittit, et chrysolithos, aureo fulgore translucentes. Praeferuntur iis Indicae, et si variae non sint, Tibaranae. Deterrimae autem Arabicae, quoniam turbidae sunt et variae, et fulgentes interpellatae nubilo macularum, etiam quae limpidae contigere, veluti scobe sua refertae. Optimae vero sunt, quae in collatione aurum albicare quadam argenti facie cogunt. Funda includuntur perspicuae. Ceteris subiicitur aurichalcum.

XLIII. Iam etiam expertes gemmarum usu, appellantur aliqui et chryselectri, in colorem electri declinantes, matutino tantum aspectu iucundi. Ponticas deprehendit levitas. Quaedam in iis durae sunt rufaeque, quaedam molles et sordidae. Bocchus auctor est, et in Hispania repertas, que in loco crystallum dicit ad libramentum aquae puteis depressis erutam, chrysolithon XII pondo a se visam.

XLIV. Fiunt et leucochrysi, interveniente candida vena. Sunt in hoc genere capniae. Sunt et vitreis similes, veluti croco refulgentes. Vitrei vero ut visu discerni non possint, tactus deprehendit, tepidior in vitreis.

XI.V. In eodem genere sunt melichrysi, qui veluti per aurum sincero melle translucent. Has India mittit, quanquam in duritia fragiles. In eadem et xanthi, plebeia ibi gemma.

XLVI. Candidarum dux est paederos: quanquam potest quaeri, an in colore numerari debeat, toties iaetati per alienas pulchritudines nominis: adeo decoris praerogativa in vocabulo facta est. Est et suum genus exspectatione tanta dignum. intus translucida crystallus, viridis suo modo aer, simulque purpura, et quidam vini ac croci nitor, semper extremus in visu: sed purpura coronatus, et his pariter omnibus. Nec gemmarum ulla est liquidior, captis incunda vanitate oculis. Laudatissima est in Indis, apud quos sagenon vocatur. Prexima apud Aegyptios, ubi Tenites. Tertia in Arabia. verum scabra. Mollius radiat Pontica et Asiatica. Ipsae vero molliores sunt Galatica, et Thracia, et Cypria. Vitia earum languor, aut alienis turbari coloribus, et quae ceterarum.

XLVII. Proxima candicantium est Asteria, principatum habens proprietate naturae, quod inclusam lucem pupillae modo quandam continet, ac transfundit cum inclinatione, velut intus ambulantem ex alio atque alio loco reddens, eademque contraria Soli regerons candicantes radios, unde nomen inve-

NATUR. HIST. LIB. XXXVII. 44-52. 127

nit, difficilis ad caelandum. Indicae praefertur in Carmania nata.

XLVIII. Similiter candidu est, quae vocatur astrios, crystallo propinqua, in India nascens, et in Pallenes litoribus: intus a centro ceu stella lucet fulgore Lunae plenae. Quidam causam nominis reddunt, quod astris opposita fulgorem rapiat, ac regerat. Optimam in Carmania gigni, nullique obnoxiam vitio. Cerauniam enim vocari, quae sit deterior. Pessimam lucernarum lumini similem.

XLIX. Celebrant et astroiten, mirasque laudes eius in Magicis artibus Zoroastrem cecinisse, qui

circa eas diligentes sunt, produnt.

L. Astrobolon Sudines dicit oculis piscium simi-

lem esse, et radiare candido, in Sole.

LI. Est inter candidas et quae ceraunia vocatur, fulgorem siderum rapiens. Ipsa crystallina, splendoris caerulei, in Carmania nascens. Albam esse Zenothemis fatetur, sed habere intus stellam concursantem. Fieri et ceraunias, quas nitro et aceto per aliquot dies maceratas concipere stellam eam, quae post totidem menses relanguescat. Sotacus et alia duo genera fecit cerauniae, nigrae rubentisque, ac similes eas esse securibus: iis, quae nigrae sunt et rotundae, urbes expugnari et classes, easque betulos vocari: quae vero longae sunt, ceraunias. Faciunt et aliam raram admodum, et Parthorum Magis quaesitam, quoniam non aliubi inveniatur, quam in loco fulmine icto.

Lli. Proximum cerauniae nomen apud eos habet, quae appellatur iris. Effoditur in quadam insula Rubri maris, quae distat a Berenice urbe sexaginta millia pass. cetera sui parte crystallus. Itaque quidam radicem crystalli esse dixerunt. Vocatur ex argumento iris. Nam sub tecto percussa Sole, species et colores arcus caelestis in proximos parietes

eiaculatur, subinde mutans, magnaque varietate admirationem sui augens. Sexangulam esse, ut crystallum, constat. Sed esse aliquas scabris lateribus, et angulis inaequalibus dicunt, in Sole aperto proiectas, radios in se cadentes discutere: aliquas vero ante se proiecto nitore adiacentia illustrare. Colores vero non nisi ex opaco reddunt, nec ut ipsae habeant, sed ut repercussu parietum elidant: optimaque, quae maximos arcus facit, simillimosque caelestibus. Est et alia iris, cetero similis, at praedura: quam Horus crematam tusamque ad ichneumonum morsus remedio esse, nasci autem in Perside tradit. LIII. Similis est aspectu, sed non eiusdem effe-

LIII. Similis est aspectu, sed non eiusdem effectus, quae vocatur zeros, alba nigraque macula in

transversum distinguente crystallum.

LIV. Expositis per genera colorum principalium gemmis, reliquas literarum ordine explicabimus.

Achates in magna fuit auctoritate, nunc in nulla. Reperta primum in Sicilia iuxta flumen eiusdem nominis, postea plurimis locis, excedens amplitudine, varietatibus numerosa. Multa et cognomina eius. Vocatur enim iaspachates, cerachates, sardachates, haemachates, leucachates, dendrachates, velut arbuscula insignis: autachates, cum uritur, myrrham redolens: coralloachates guttis aureis sapphiri modo sparsa, qualis copiosissima in Creta, sacra appellata. Putant eam contra araneorum et scorpio-num ictus prodesse. Quod in Siculis utique crediderim, quoniam primum eius provinciae affatu scorpionum pestis exstinguitur. Et in India inventae contra eadem pollent, et aliis magnis miraculis. Reddunt enim species fluminum, nemorum, et iumentorum, etiam esseda, et staticula, et equorum ornamenta. Medici coticulas inde faciunt. Spectasse etiam prodest oculis. Sitim quoque sedant in os additae. Phrygiae viridia non habent. Thebis Aegyptiis re-

pertae carent rubentibus venis et albis. Et hae quoque contra scorpiones validae. Eadem auctoritas et Cypriis est. Sunt qui maxime probent vitream perspicuitatem in his. Reperiuntur et in Thracia, et circa Octam, et in Parnasso, et in Lesbo, ac Messene, similes limitum floribus, et in Rhodo. apud Magos differentiae. Leoninae pelli similes, potentiam habere contra scorpiones dicuntur. In Persis vero suffitu earum tempestates averti, et praeterea fulmina. Argumentum esse, si in ferventes cortinas additae refrigerent: sed ut prosint, leoninis iubis alligandas: nam hyaenae pelli similem abominantur, discordialem domibus. Eam vero, quae unius coloris sit, invictam athletis esse. tum eius, quod in olla plena olei cocta cum pigmentis, et intra duas horas subfervefacta, unum colorem ex omnibus faciat minii. Acopos nitro similis est, pumicosa, aureis guttis stellata. Cum hac oleum subfervefactum perunctis lassitudinem (si credamus) solvit. Alabastrites nascitur in Alabastro Aegypti, et in Syriae Damasco, candore interstincto variis coloribus. Haec cremata cum fossili sale ac trita. gravitates oris et dentium extenuare dicitur. Alectorias vocant in ventriculis gallinaceorum inventas, crystallina specie, magnitudine fabae: quibus Milonem Crotoniensem usum in certaminibus, invictum fuisse videri volunt. Androdamas argenti nitorem habet, ut adamas, quadrata, semperque tessellis similis. Magi putant nomen impositum ab eo, quod impetus hominum, et iracundias domet. Eadem sit, an alia, argyrodamas, auctores non explicant. Antipathes nigra non translucet. Experimentum eius, si coquatur in lacte: facit enim hoc myrrhae simile immissa. Eam contra effascinationes auxiliari Magi volunt. Arabica ebori simillima est. et hoc videretur, nisi abnueret duritia. Putant contra

PLIN. TON. V.

dolores nervorum prodesse habentibus. Aromatites et ipsa in Arabia traditur gigni, sed et in Aegypto circa Pyras, ubique lapidosa, et myrrhae coloris, et odoris, ob hoc reginis frequentata. Asbestos in Arcadiae montibus nascitur, coloris ferrei. Aspilaten Democritus in Arabia gigni tradit, ignei coloris. Eam oportere cameli pilo splenicis alligari: invenirique in nido Arabicarum alitum. Et aliam eodem nomine ibi in Leucopetra nasci argentei coloris, radiantem, contra lymphatum habendam. Atizoen in India et in Perside ac lda monte nasci tradit, argenteo nitore fulgentem, magnitudine trium digitorum. ad lenticulae figuram, odoris iucundi, necessariam Magis regem constituentibus. Augites multis alia videtur esse, quam quae callais. Amphitane alio nomine appellatur chrysocolla, in Indiae parte, ubi formicae eruunt aurum, in qua invenitur auro similis quadrata figura : affirmaturque natura eius, quae magnetis : nisi quod trahere quoque aurum traditur. Aphrodisiace ex candida rufa est. Apsyctos septenis diebus calorem tenet excalfacta igni, nigra ac ponderosa, distinguentibus eam venis rubentibus. Putant prodesse contra frigora. Aegyptillam lacchus intelligit, per alvum sarda, nigraque venis transeuntibus: vulgus autem in nigra radice caeruleam facit.

LV. Balanitae duo genera habent, subvirides, et Corinthii aeris similitudine. Illa Copto, haec ex Troglodytica veniens, medias secante flammea vena. Coptos et Batrachitas mittit: unam ranae similem colore: alteram ebeni: tertiam rubentis e nigro. Baptes, mollis alioqui, odore excellens. Beli oculus albicans pupillam cingit nigram, e medio aureo fulgore lucentem. Haec propter speciem sacratissimo Assyriorum deo dicatur. Aliam autem quam Belum vocant, in Arbelis nasci, Democritus tradit, nucis

#### NATUR. HIST. LIB. XXXVII. 55. 56. 131

iuglandis magnitudine, vitrea specie. Baroptenus, sive barippe, nigra, sanguineis et albis nodis: aliis sacra dicitur, velut portentosa. Botryites alia nigra est, alia pinea, incipienti uvae similis. Zoroastres crinibus mulierum similiorem Bostrychiten vocat. Bucardia bubulo cordi similis, Babylone tantum nascitur. Bronte e capitibus testudinum tonitribus cadit: putantque ea restingui fulmine ictum, si credimus. Boloe nimbo inveniuntur, glebae similitudine.

LVI. Cadmitis eadem esset, quam Ostracitin vocant: nisi quod hanc caeruleae interdum cingunt Callais sapphirum imitatur, candidior, et litoroso mari similis. Capnitis quibusdam videtur suum genus habere, plurimis spiris fumida, ut suo loco diximus. Cappadocia in Phrygia nascitur, ebori similis. Callainas vocant e turbido callaino. Ferunt plures simul inveniri coniunctas. Catochitis Corsicae lapis est, ceteris maior : mirabilis, si vera traduntur, impositam manum veluti gummi retinens, Catopyritis in Cappadocia provenit. Cepitis, sive cepolatitis, candida est, venarum nodis coeuntibus, candore imaginem regerens. Ceramites, testae colorem habet. Cinaediae inveniuntur in cerebro piscis eiusdem nominis, candidae et oblongae, eventuque mirandae, si modo est fides, praesagire eas habitum maris, nubilo colore aut tranquillitate. Ceritis cerae similis est: Circos accipitri: Corsoldes canitiei hominis: Coralloachates corallo aureis guttis distinctae. Corallis minio similis gignitur in India et Syene. Craterites inter chrysolithum et electrum colorem habet, praedurae naturae. Crocallis cerasum repraesentat. Cytis circa Copton nascitur candida, et videtur intus habere petram, quae sentiatur etiam strepitu. Chalcophonos nigra est, sed illisa aeris tinnitum reddit tragoedis, ut suadent.

12

gestanda. Chelidoniae duorum sunt generum: hirundinum colore: et altera parte purpureae nigris interpellantibus maculis. Chelonia oculus est Indicae testudinis, vel portentosissima Magorum mendaciis. Melle enim collutam, et linguae impositam futurorum scientiam praestare promittunt : quintadecima Luna, et silente, tota die: decrescente vero, ante Solis ortum : ceteris diebus, a prima in sextam horam. Sunt et chelonitides testudinum similes, ex quibus ad tempestates sedandas multa vaticinantur. La vero, quae sit aureis guttis, cum scarabaeo decocta, et deiecta in aquam ferventem, tempestates moveri. Chloritis herbacei coloris est, quam dicunt Magi inveniri in motacillae avis ventre, congenitam ei: ferroque includi iubent, ad quaedam prodigiosa moris sui. Choaspitis a flumine dicta est viridis, fulgoris aurei. Chrysolampis in Aethiopia nascitur, pallida die, et in nocte ignea. Chrysopis aurum videtur esse. Ceponides in Acolidis Atarne, nunc pago, quondam oppido, nascuntur, multis coloribus translucentes, alias vitreae, alias crystallinae, alias iaspideae. Sed et sordidis tantus est nitor, ut imagines reddant, ceu specula.

LVII. Daphniam Zoroastres morbis comitialibus demonstrat. Diadochos beryllo similis est. Diphyes duplex, candida ac nigra, mas ac femina, genitale utriusque sexus distinguente linea. Dionysias nigra ac dura mixtis rubentibus maculis: ex aqua trita saporem vini facit, et ebrietati resistere putatur. Draconites, sive dracontia, e cerebro fit draconum: sed nisi viventibus abscisso nunquam gemmescit, invidia animalis mori se sentientis. Igitur dormientibus amputant. Sotacus, qui visam eam gemmam sibi apud regem scripsit, bigis vehi quaerentes tradit: et viso dracone spargere somnifica medicamenta, atque ita praecidere. Esse autem

NATUR. HIST. LIB. XXXVII. 57-59. 133

candore translucido, nec postea poliri, aut artem admittere.

LVIII. Encardia cognominatur et ariste: una, in qua nigra effigies cordis eminet: altera, eodem nomine. viridi colore, cordis speciem repraesentat: tertia cor nigrum ostendit, reliqua sui parte candi-Enorchis candida est, divisaque fragmentis testium effigiem repraesentat. Exebenum Zoroastres speciosam et candidam tradit, qua aurifices aurum poliunt. Eristalis cum sit candida, ad inclinationes rubescere videtur. Erotylos, eadem amphicome, et hieromnemon, a Democrito laudatur in argumentis divinationum. Eumeces in Bactris nascitur, silici similis : sed capiti supposita visa nocturna oraculi modo reddit. Eumithren Beli gemmam, sanctissimi deorum sibi, Assyrii appellant, porracei coloris, superstitionibus gratam. Eupetalos quatuor colores habet, caeruleum, igneum, minii, mali. Euneos nucleo olivae similis est, striata concharum modo, non adeo candida. Eurotias situ videtur operire nigritiam. Eusebes ex eo lapide est, ex quo traditur Tyri in Herculis templo facta sedes, ex qua dii facile surgebant. Epimelas fit, cum in candida gemma superne nigricat colos.

LIX. Galaxiam aliqui galactiten vocant, similem proxime dictis, sed intercurrentibus sanguineis aut candidis venis. Galactitis ex Nilo, colore lactis est. Eandem dicunt leucogaeam, et leucographiam appellant, et synophiten, tritam lactis succo ac sapore notabilem. In educatione nutricibus lactis foecunditatem: infantium quoque alligata collo salivam facere dicitur, in ore autem liquescere. Eandem memoriam adimere dicunt. Mittit eam et Achelous amnis. Sunt qui smaragdum albis venis circumligatum galactiten vocent. Gallaica argyrodamanti similis est, paulo sordidior: inveniuntur au-

tem binae vel ternae. Gasidanem Medi mittunt, coloris orobini, veluti floribus sparsam. Nascitur et in Arbelis. Haec quoque gemma concipere dicitur, et intra se partum fateri concussa, concipere autem trimestri spatio. Glossopetra linguae similis humanae non in terra nasci dicitur, sed deficiente Luna coelo decidere, memoriae quoque necessaria. Quod ne credamus, promissi quoque vanitas facit: ventos enim ea comprimi narrant. Gorgonia nihil aliud est, quam corallium: nominis causa, quod in duritiam lapidis mutatur. Emollit maria. Fulminibus et typhoni resistere affirmant. Goniaeam eadem vanitate inimicorum poenas efficere promittunt.

LX. Heliotropium nascitur in Aethiopia, Africa, Cypro, porracei coloris, sanguineis venis distincta. Causa nominis, quoniam deiecta in vas aquae, ful-gorem Solis accendit sanguineo repercussu, maxime Aethiopica. Eadem extra aquam speculi modo So-lem accipit, deprehenditque defectus, subeuntem Lunam ostendens. Magorum impudentiae vel manifestissimum hoc quoque exemplum est, quoniam admixta herba heliotropio, quibusdam quoque additis praecantationibus, gerentem conspici negent Hephaestitis quoque speculi naturam habet in red-dendis imaginibus, quanquam rutilans. Experimen-tum est, si ferventem aquam addita statim refrigeret : aut si in Sole addita aridam materiam accendat. Nascitur in Coryco. Hormingdes, ex argumento viriditatis in candida gemma vel nigra, et aliquando pallida, ambiente circulo aurei coloris, appellatur. Hexecontalithos in parva magnitudine multicolor, hoc sibi nomen adoptavit. Reperitur in Troglodytica regione. Hieracitis alternat milvi-nis nigrisque veluti plumis. Hammitis ovis piscium similis est, et alia velut nitro composita, praedura alioqui. Hammonis cornu inter sacratissimas Aethiopiae gemmas, aureo colore, arietini cornus effigiem reddens, promittitur praedivina somnia repraesentare. Hormesion inter gratissimas aspicitur, ex igneo colore radians auro, portante secum in extremitatibus candidam lucem. Hyaeniae ex oculis hyaenae, et ob id invasae, inveniri dicuntur: et. si credimus, linguae hominis subditae futura praecinere. Haematites in Aethiopia quidem principalis, sed et in Arabia et Africa invenitur, sanguineo colore, non omittenda promissis ad coarguendas barbarorum insidias. Zachalias Babylonius in his libris quos scripsit ad regem Mithridatem, humana gemmis attribuit fata: hanc non contentus oculorum et jocinerum medicina decorasse, a rege etiam aliquid petituris dedit, et litibus judiciisque interposuit: in proeliis etiam ex ea ungi salutare pronuntiavit. Est et alia eiusdem generis, quae vocatur menui ab Indis, xanthos appellata Graecis, e fulvo candicans.

LXI. Idaei dactyli in Creta, ferreo colore pollicem humanum exprimunt. Icterias aliti lurido similis, ideo existimatur salubris contra regios morbos. Est et alia eodem nomine liquidior. Tertia folio viridi similis, latior prioribus, paene sine pondere, venis luridis. Quartum genus in eodem colore nigris venis discurrentibus. Iovis gemma candida est, non ponderosa, tenera. Indica gentium suarum habet nomen, subrufo colore, in attritu sudorem purpureum manat. Alia eodem nomine candida, pulvereo aspectu. Ion apud Indos violacea est,

sed raro saturo colore lucet.

LXII. Lepidotis squamas piscium variis coloribus imitatur. Lesbias Lesbi patriae nomen habens: invenitur et in India. Leucophthalmos rutila alias, oculi speciem candidam, nigramque continet. Leucopoecilos candorem lineis ex auro distinguit. Li-

banochrus thurissimilitudinem ostendit, sed succum meilis. Limoniatis eadem videtur, quae smaragdus. De lipare hoc tantum traditur, suffita ea omnes bestias evocari. Lysimachus Rhodio marmori similis est aureis venis: politur ex marmore, amplitudine in angustias coeunte, ut inutilia exterantur. Leucochrysos sicut crystallus albicat.

LXIII. Memnonia qualis sit, non traditur. Medea nigra est, a Medea illa fabulose inventa: habet venas aurei coloris: sudorem reddit croci, saporem autem vini. Meconites papaver exprinit. Mithrax a Persis accepta est, et Rubri maris montibus: multicolor, contra Solem varie refulgens. Morochites porracea, lacte sudat. Morio in India, quae nigerrimo colore translucet, vocatur Pramnion: in qua miscetur et carbunculi colos, Alexandrinum: ubi sardae, Cyprium. Nascitur et in Tyro, et in Galatia. Xenocrates et sub Alpibus nasci tradit. Hae sunt gemmae, quae ad ectypas scalpturas aptantur. Myrrhites myrrhae colorem habet, facie minima gemma: odorem attrita, etiam nardi. Myrmecias nigra habet eminentias similes verrucis. Myrsinites melleum colorem habet, myrti odorem. Mesoleucos est, mediam gemmam candida distinguente linea. Mesomelas, nigra vena quemlibet colorem secante per medium.

LXIV. Nasamonitis est sanguinea, nigris venis. Nebritis Libero patri sacra, nomen traxit a nebridum eius similitudine. Sunt et aliae nigrae generis eiusdem. Nympharena urbis et gentis Persicae nomen habet, similis hippopotami dentibus.

LXV. Olca barbari nominis, e nigro fulvoque, et candido placet. Ombria, quam aliqui notiam vocant, sicut ceraunia et brontia, cadere cum imbribus et fulminibus dicitur: eundemque effectum habere, quem brontia, narratur. Praeterea in aras addita ea, libamenta non amburi. Oritis globosa specie, a

quibusdam et sideritis vocatur, ignem non sentiens. Ostracias, sive Ostracitis, est testacea durior: altera achatae similis, nisi quod achates politura pinguescit: duriori tanta inest vis, ut aliae gemmae scalpantur fragmentis eius. Ostracitidi ostrea nomen et similitudinem dedere. Ophicardelon barbari vocant, nigrum colorem binis lineis albis includentibus. De Obsidiano lapide diximus superiore libro. Inveniuntur et gemmae eodem nomine ac colore, non solum in Aethiopia Indiaque, sed etam in Samnio, ut aliqui putant, et in litoribus Hispaniensis Oceani.

LXVI. Panchrus fere ex omnibus coloribus constat. Pangonius non longior digito, ne crystallus videatur, numero plurium angulorum cavet. Paneros qualis sit, a Metrodoro non dicitur: sed carmen Timaridis reginae in eadem dicatum Veneri non inelegans ponit, ex quo intelligitur additam ei foecunditatem. Quidam hanc pansebaston vocant. Ponticarum plura sunt genera. Est stellata nunc sanguineis, nunc auratis guttis, quae inter sacras habetur. Alia pro stellis eiusdem coloris lineas habet, alia montium convalliumque effigies. Phloginos. quem et chrysiten vocant, ochrae Atticae assimilata, invenitur in Aegypto. Phoenicitis ex balani similitudine appellatur. Phycitis, algae. Perileucos, fit ab ora gemmae ad radicem usque candido descendente. Paeantides, quas quidam gemonidas vocant, praegnantes fieri et parere dicuntur, mederique parturientibus. Nam tales in Macedonia iuxta monumentum Tiresiae inveniuntur, specie aquae glaciatae.

LXVII. Solis gemma candida est, et ad speciem sideris in orbem fulgentes spargit radios. Sagdam Chaldaei adhaerescentem navibus inveniunt, prasini coloris. Samothracia insula eiusdem nominis gemmam dat nigram, ac sine pondere, ligno similem. Sauritin in ventre viridis lacerti arundine dissecti

tradunt inveniri. Sarcitis bubulas carnes repraesentat. Selenitis ex candido translucet melleo fulgore, imaginem Lunae continens, redditque eam in dies singulos, crescentis minuentisque numeris: nascitur in Arabia. Sideritis ferro similis, litigio illata discordias facit: quaeque nascitur in Aethiopia Sideropoecilos, ex ea fit, variantibus guttis. Spongitis spongiae nomen repraesentat. Synodontitis e cerebro piscium est, equi synodontes vocantur. Syrtides in litore Syrtium, iam quidem et in Lucania inveniuntur, e melleo colore croco refulgentes: intus autem stellas continent languidas. Syringitisstipulae internodio similis, perpetua fistula cavatur.

LXVIII. Trichrus ex Africa nigra est, sed tres succos reddit, a radice nitrum, medio sanguinem, summo ochram. Telirrhizos cinerei coloris aut rufi, candidis radicibus spectatur. Telicardios colore cordis. Persas, apud quos gignitur, magnopere delectat: muchulam appellant. Thracia trium generum est, viridis, aut pallidior, tertia sanguineis guttis. Tephritis novae Lunae speciem habet curvatae in cornua, quamvis cinerei coloris. Tecolithos oleae nucleus videtur: neque est ei gemmae honos, sed ungentium calculos frangit pellitque.

LXIX. Veneris crinis nigerrimi nitoris continet speciem rufi crinis. Veientana Italica gemma est, Veiis reperta, nigram materiam distinguente limite albo.

LXX. Zanthenem in Media nasci Democritus tradit, electri colore, et si quis terat in vino palmeo, et croco, cerae modo lentescere, odore magnae suavitatis. Zmilampis in Euphrate nascitur, Proconnesio marmori similis, medio colore glauco. Zoranisceos in Indo fiumine nascitur: Magorum gemma esse narratur: neque aliud amplius de ea.

LXXI. Est etiamnum alia distinctio, quam equidem fecerim, subinde variata expositione. Siqui dem a membris corporum habent nomina: hepatitis a iocinere: sfeatitis singulorum animalium adipe numerosa. Adadunephros, eiusdem oculus ac digitus dei: et hic colitur a Syris. Triophthalmos cum onyche nascitur, tres hominis oculos simul exprimens.

LXXII. Ab animalibus cognominantur. carcinias marini cancri colore, echitis viperae, scorpitis scorpionis aut colore, aut effigie, scaritis scari piscis, triglitis mulli, aegophthalmos caprino oculo: item alia suillo: et a gruis collo geranitis, hieracitis accipitris. Aetitis a colore aquilae candicante cauda. Myrmecitis innatam repentis formicae effigiem habet, scarabaeorum cantharias. Lycophthalmos quatuor est colorum, ex rutilo sanguinea: in medio nigrum candido cingitur, ut luporum oculi, illis per omnia similis. Taos pavoni est similis, item aspidi, quam vocari chelidoniam invenio.

LXXIII. Arenarum similitudo est in hammochryso, velut auro arenis mixto. Cenchritis milii granis velut sparsis. Dryitis e truncis arborum : haec et ligni modo ardet. Cissitis in candido perlucet ederae foliis, quae totam tenent. Narcissitis venis et odore distincta. Cyamea nigra est, sed fracta ex se fabae similitudinem parit. Pyren ab olivae nucleo dicta est : huic aliquando inesse piscium spinae videntur. Chalazias grandinum et candorem et figuram habet, adamantinae duritine. Narrant etiam in ignem additae manere suum frigus. Pyritis nigra quidem, sed attritu digitos adurit. Polyzonos nigra multis zonis candicat. Astrapiae in nigro aut cyaneo, discurrunt e medio fulminis radii. In phlogitide intus ardere quaedam videtur flamma, quae non exeat. In anthracitide scintillae discurrere aliquando videntur. Enhydros semper rotunditatis absolutae, in candore est laevis, sed ad motum fluctuat intus in ca veluti in ovis liquor. Polytrichos

in viridi capillatur, sed defluvia comarum facere dicitur. Sunt et a leonis pelle et pantherae nominatae, leontios, pardalios. Colos appellavit chrysolithum aureus, chrysoprasum herbaceus, melleus melichrota: quamvis plura eius genera sint. Melichloros est geminus, parte flavus, parte melleus : Crocia croci. Polia canitiem quandam sparti indicat: eandem duriorem, nigra spartopolios. Rhoditis a rosa est. Melitis, mali coloris. Chalcitis, aeris. Sycitis, fici. Ratio nominum non est in Borsycite, in nigro ramosa, candidis aut sanguineis frondibus : nec gemite, velut in petra candidis manibus inter se complexis. Ananchitide in hydromantia dicunt evocari imagines deorum: Synochitide umbras inferorum evocatas teneri: Dendritide alba defossa sub arbore, quae caedatur, securis aciem non hebetari. Et sunt multo plures, magisque monstrificae, quibus barbari dedere nomina, confessi lapides esse. Nobis satis erit in his coarguisse dira mendacia.

LXXIV. Gemmae nascuntur et repente novae, ac sine nominibus: ut Lampasci in metallis aurariis una inventa, quae propter pulchritudinem Alexandro regi missa fuit, ut auctor est Theophrastus. Cochlides quoque nunc vulgatissimae, fiunt verius, quam nascuntur: in Arabia repertis ingentibus glebis, melle excoqui tradunt septenis diebus noctibusque sine intermissione: ita omni terreno vitiosoque decusso, purgatam puramque glebam, artificum ingenio varie distribui in venas, ductusque macularum, quam maxime vendibili ratione sectantium: quondamque tantae magnitudinis fecere, ut equis regum in Oriente frontalia, atque pro phaleris pensilia facerent. Et alias omnes gemmae mellis decoctu nitescunt, praecipue Corsici: in omni alio usu acrimoniam abhorrentes. Quae variae sunt, et ad novitatem accedere calliditate ingeniorum contigit,

ut nomen usitatum non habeant, physes appellant, velut ipsius naturae admirationem in iis venditantes, cum finis nominum non sit, quae persequi non equidem cogito, innumera ex Graeca vanitate conficta. Indicatis nobilibus gemmis, etiam plebeiis rariorum generum, dictu dignas distinxisse satis erat. Illud vero meminisse conveniet, increscentibus varie maculis ac verrucis, linearumque interveniente multiplici ductu et colore, mutata saepius nomina in eadem plerumque materia.

LXXV. Nunc communiter ad omnium gemmarum observationem pertinentia dicemus, opiniones secuti auctorum. Cavae aut extuberantes viliores videntur aequalibus. Figura oblonga maxime probatur : deinde quae vocatur lenticula : postea cvcloides et rotunda: angulosis autem minima gratia. Veras a falsis discernendi magna difficultas : quippe cum inventum sit, ex veris gemmis in alterius generis falsas traducere. Sardonyches e ternis glutinantur gemmis, ita ut deprehendi ars non possit: aliunde nigro, aliunde candido, aliunde minio, sumtis omnibus in suo genere probatissimis. Quin immo etiam exstant commentarii auctorum, quos non equidem demonstrarim, quibus modis ex crystallo tingantur smaragdi, aliaeque translucentes, sardonyx e sarda, item ceterae ex aliis. Neque est ulla fraus vitae lucrosior.

LXXVI. Nos contra rationem deprehendendi falsas demonstrabimus, (quando etiam luxuriam adversus fraudes muniri decet:) praeter illa, quae in principalibus quibusque generibus privatim diximus. Translucentes matutino probari censent: aut si necesse est, in quartam horam, postea vetant. Experimenta pluribus modis constant. Primum pondere, si graviores sentiuntur: post haec, corpore. Fictitiis pusulae in profundo apparent, scabritia in cute, in capillamento fulgoris inconstantia, et prius quam ad oculos perveniat, desinens nitor. Decussi fragmenti paulum, quod in lamina ferrea teratur, efficacissimum experimento, excusant mangones gemmarum. Recusant similiter et limae probationem. Obsidianae fragmenta veras gemmas non scarificant. Fictitiae, scarificationes candicantium fugiunt. Tantaque differentia est, ut aliae ferro scalpi non possint, aliae non nisi retuso, verum omnes adamante. Plurimum vero in his terebrarum proficit fervor. Gemmiferi amnes sunt Acesines et Ganges: terrarum autem omnium maxime India.

LXXVII. Et iam peractis omnibus naturae operibus, discrimen quoddam rerum ipsarum atque terrarum facere conveniat. Ergo in toto orbe et quacunque caeli convexitas vergit, pulcherrima est omnium, rebusque merito principatum naturae obtinens, Ítalia, rectrix parensque mundi altera, viris, feminis, ducibus, militibus, servitiis, artium praestantia, ingeniorum claritatibus, iam situ ac salubritate caeli atque temperie, accessu cunctarum gentium facili, litoribus portuosis, benigno ventorum afflatu, (etenim contingit procurrentis positio in partem utilissimam, et inter ortus occasusque mediam) aquarum copia, nemorum salubrita-te, montium articulis, ferorum animalium innocentia, soli fertilitate, pabuli ubertate. Quidquid est, quo carere vita non debeat, nusquam est praestantius: fruges, vinum, olea, vellera, lina, vestes, iuvenci. Ne equos quidem in trigariis prae-ferri ullos vernaculis animadverto. Metallis auri, argenti, aeris, ferri, quamdiu libuit exercere. nullis cessit: et iis nunc in se gravida pro omni dote varios succos, et frugum pomorumque sapores fundit. Ab ea, exceptis Indiae fabulosis, proxime qui-dem duxerim Hispaniam, quacunque ambitur mari.

## INDEX RERIIM

Numerus, qui antecedit comma, librum, qui sequitur, caput designat.

Abaculi 36, 67. Abdomen 11.84. abdomina suum

interdicta 8, 61.

Abellinae, nunc Avellanae 15,24. Abietis consideratio 16, 18 et 19. abies cachryn gignit 16,11. abietis cortex 16, 14. abies apta navigiis 16, 18. quae loca amet 16. 30. abieti folia non decidunt 16, 33. folia pectinum modo 16, 38. abietis germinatio 16. 41. flores et semen 16. 43. rami 16, 53 et 56. radices 16. 56. abies decisis cacuminibus Abstinentiae exempla 8, 18. 26. moritur ib. 53. abies antennis utilis *ib*. 76 § 1. abietes ubi outimae et pessimae ib. abies valide pondus sustinet ib. 81. abies quibus auta ib. 82. abietis umbra noxia satis 17, 18. Abies palma, uvae genus, 12,

Abortus e lucernarum odore 7,2. Abortum facientia 14, 22, 20, 4. ib. 84. 21, 84. 24, 11. ib. 92. 25, 67. 26, 90. 27, 55. ib. 86. 28, 23. 30, 43, 32, 3, 32, 46. Abortus remedia 20, 21.

Abronis Apellis pictura 34, 36 8 16.

Abrotonum herba 21, 34. ei. genera, sexus, natura, medicinae ib. 92. odos qualis ib. 18. Absentium sermones aurium tin-

nith praesentiuntur 28, 5.

Absides stellarum 2, 13.

Absinthii herbae consideratio. natura, genera, loca, usus, medicinae 27, 27. quod medicinae aptissimum 13, 2. contra vermes horterum et olerum 19, 58. in sacris Romanorum 27, 28. ei. medicinae ib. absinthium marinum ib. 42. 32. 31. absinthio Pontice vescentia, felle carent 11, 75.

Absinthites vinum 14, 19 & 5. Absyrtus Medeae frater 3, 30.

34, 36 & 20. Abstinentia optima medicina 28. 14.

Acaciae spinae medicinae 24.67. Acanthi herbae descr. 22, 34. Acanthi spinae medicinae 24.66. Acanthicae mastichae 21, 56. Acanthis avis 10. 83.

Acanthis eui inimica 10. 95. Acapnon mellis genus 11, 15.

Acarne piscis 32, 53. Acaron agrion herba 25, 100. Acaron frutex 15, 7.

Acca Laurentia 18, 1.

Accendi quae arbor nequit 12, 8. Actiaci belli mirum 32, 1.

Accipitrum genera, etc. 10, 9. ubi cum hominibus societas ib. 9 et 10. avium non equit corda ib. 10. accipitres ne aves capiant 23, 17. accipitrum gene.

ri contraria 28, 29. quo oculos Acilius Sthenelus 14, 5. suos sanant 20, 26. Accius poeta, 34, 23. Accii Navii statua, 34, 11. Accius Priscus picter, 35, 37. Acenteta quid 37, 10. Aceratae cochieae 30, 14 et 15. Aceris arboris genera 16,26. medicinae 24, 31. quando germinet 16, 41. que tempore semen efficiat ib. 43. Acesis, chrysocolla, 33, 29. Acetabulum mensura 21, 109. Acetaria 19, 19 § 3. Aceti consideratio 14, 25. 23, 27. cum melle mixtum, 14, 21. Acopis gemma 37, 54. quomodo ex aqua fiat 21, 48. eo saxa rumpi 23, 27. aceti scyllini natura 23,28. aceti faecis Acoron herba qualis 25, 100. eluitur 24, 1. margaritas resolvit 9.59. eius vis in muraenis 9, 39. Achaiae vinum abortum faciens 14, 22. A.victa Romanos corrupit 33, 53. Acanon herba 22, 10 Achates gemma 37, 54. lapis 37, [

Achaemenidum herba 24, 102. 26, 9. Achilles quam reperit herbam, qua vulnera sanabat 25, 19. 34, 42. Achillis hasta 16, 24. mulacrum a Sillanione factum 34, 19 & 21. a Scopa factum 36,4 § 7 et 8. pictura Parrhasii 34, 36 6 5. Athenionis 35, 40

politura pinguescit 37, 65.

Achillea herba 26,33.82. 25, 103. 26, 90.

Achilleum spongia 9, 69. Acidula pira 15, 16. Acidula aqua 31, 2,

Acilius M. consul 2, 29. 57. 7, 36. Acinos herba 21, 52. Acinorum consideratio 15, 28 Acipenser piscis 9, 23. 32, 53. Acceton mellis genus 11, 15. Aconiti quid 34, 40 § 32. Aconiti consideratio, 27,2, sumti remedia 22, 8. 26, 90. 23, 47. 28, 45. 32, 13. unde dictum 27, 2. pantheras perimit 8,41. 27, 2. Cerberi spumis ortum ib. quos occidit ib. scorpionum

ictus curat ib. Acontiae cometae genus 2, 22. Acopos herba qualis 27, 13. Acorna herba 21.56. natura 23, 31. aceto gummi Acori herbae medicinae 26. 15. 28. 58. 79. 85. 90. Acragis sculptor 33, 55. Acrocorion bulbi genus 19, 30. Actaeonis cornua fabulosa 11,45

Acte herba qualis 26, 73. Acteae herbae descriptio 27,26. Actia cerasa qualia 15, 30. Action siveArction qualis 27.15 3. a. et annulus Pyrrhi ibid. Actus terrae spatium 18, 3. Aculeata animalia quos non feriant 18, 73. 22, 29. 25, 106.

> Aculeatorum ictuum remedia 20. 90. 22, 30. 23, 23. 23, 63. 23, 61. 65. 66. Aculeorum insectorum conside.

> ratio 11. 33. Aculeos extrahentia 20,84.24,50. Acus piscis qualis 9, 75. Acylon arbor quae 16, 8.

> Adamantis lapidis consid. 37,14 venena irrita facit ib. 15. unde dictus ib. sanguine hirci frangitur 20, 1. 37, 15. a sculptoribus expetitur 37, 15. genera

sex, ib. duritia ib. magnitudo

37, 15. cum magnete discor- Adudunephros gemma 37, 71. dia ih. Adamante sculpuntur gemmae 37, 76. Adamantis herba 24, 102. Adarca arundinis aliquid 16,66. Adarca quid 32, 52. 20, 88. Addax animal 11, 45. Adelphides palmarum species 13. 9. Adeps in nuptiis 28, 37. 28, 38. Adipem minuentia 32, 31. Adipe quae animalia pinguescant 11, 86. Adiantum herba 22, 30. Adianto aeterna folia 21, 60. Aditiales coenae 10, 23, 29, 14. Adipsateon arbor 24, 69. Adipsos palmae genus 12, 47. Adipsos herba quae 22, 11. Adonis piscis 9, 31. Adonidis hortus 19, 19 & 1. Adonium berba qualis 21, 34. Adorationis mos 28, 5. Adoreum, ante far dicebatur 18, 19. ubi serendum 18, 46. Adorea quid, et unde dicta 18,3. Adrachne arbor qualis 13, 40. 16, 33, 17, 37 8 9. Adramyttium oppidum unguento oenanthino nobilitatum 13,1. Adriana vina optima 14,8 & 5. Advenis nocentia animalia 8.84. Adulterini filii quomodo a Psyllis deprchenduntur 6, 36. Adulteratio odorum 12, 14. 19. Adulterio nobilitati 29, 5. Adulterii evitandi exemplum 8, 5, 17, 10, 3, Adulteros foeminae ne diligant

42, 18.

PLIN. Ton. V.

Adustionis remedia 20, 27. 28. 22. 23. Quaere etiam Ambustorum. Adynamon, vini genus, 14, 19 & 1. Aedes qua arena construantur 36, 54. Adarca herba, et eius effectus Aedium construendarum leges 36, 55, Aedificia Romae quae nobilissima 36, 24. Aedificium sine ferreo clavo, 36, 23, Adipis consideratio, 11. 85. Aedilitas Caesaris mira 33, 16. Aedemon libertus 5, 1. Acgimii senectus 7, 49. Aegineta fictor 35, 40 § 41. Aegineticum acs 34. 3. 5. 6 Aegisthus, 35, 40 § 40. Aegle, Aescul. fil. 35, 40 & 31 Aegoceras herba, 24, 120. Aegocephalus avis, 11, 80. Aegophthalmos gemma, 37, 72. Aegylops herba 18, 44 § 2. Aegylops glandis genus 16.8.13. Aegylops bulbi genus 19, 30 Aegylopa herba, 25, 93. Aegylopis morbi remedia 20. 56, 21, 77, 23, 81, 25, 93, 27, 80, 29, 38, 35, 37, Aegyptus accommodatissima unguentis 13, 6. A. qualis Alexandri tempore 13,21. Aegypti vina qualia 14, 9. olivae quales 15, 4. factitium oleum 15. 7. non gerit cerasos 15, 30. Aegypti myrtus odoratissima 15. 37. arbores ubi folia nunquam amittant 16, 33. A. aestibus fertilis frugum fit 17. 3. 18, 21. A. legumina die tertio nascuntur 18, 10 § 2. fruges cito maturescunt 18, 10 8 6. amylum 18,17. A. similaginem qualem conficit 18, 20 8 4. ob K

Nili incrementum fortilitas Aegyptilla gemma 37, 54. 18, 47. Aegyptum septem die- Aegyra sacerdos 28, 41. re 21, 40. Aethiopiam quen- 74, 85, 87, 92, gyptus frugum fertilis 21, 45. subigit Romanis 6, 32. nitrum quale 31, 46 & 2. ova 7. 37, 4. 10, 75. ficus 13, 13. persicus Aelius Catus consul 33, 50. 13, 16. minum 20, 58. calami 16, 64. Aemilius L. consul 29. 6. Acgyptiam mulicrem Aemilia basilica 25.4. 13, 2, septenos uno partu preduxisse 7, 3. Aegyptii quo corpora Aelius Tabero 7, 53. defunctorum servent 16, 21. Aenese nutrix 3, 12. omni mense scrunt closs 17, Aeneae pictura 25, 26 8 5. quidam cur singula loolus quis 7. 57. milia annorum vixisse prodantur 7, 49. A. sacerdotum Aequinoctialis circulus 2, 75. lineae vestes quales 19, 2 & 3. Ae. raphanum celebrant 19, 26 & 1 et 4. cepas alliumque inter dees habent 19, 32. non edunt brassicam 20, 38. medici 26, 3. Aegyptiae spinae differentiae et medicinae 24, 67. literae 36, 14 § 2. argentum 33, 46. Acgyptii picturae inventores 35, 5. et Persarum praelium 35, 40 \$ 56. Ac. crocodili adipe acgrotos ungunt 28, 28. Ac. numinis vice Apim bevem colunt 8. 70. cadavera asservant 11, 10. quae invenorunt 7, 57, 58. quibus herbis utantur in cibis 21, 62. Ac. quis morbus peculiaris 26, 3. 5. regum ingentes pecuniae 13, 16, annus dierum triginta 7, 49.

bus a Sicilia navigatur 19, 1. Aegythus avis cui inimica 10,95. Acgypti linum 19, 2 & 1. A. ne- Acizoum herba 24, 105. 25, 95. bulosa 21, 18. flores sine ede- 102. 26, 28. 26, 79. 64. 66. 69. dam bello attrivit 6, 35. Ac- Aelius Gallus primus Arabiam colocasiam nobilissimam habet Aelius P. quo anno consul 18.46. ib. herbis nobilis 25, 5. Aeg. Aelius Stile scriptor 9, 59. 33, prunus 13, 19. spina Acmilii Lepidi interitus 7, 54. 13, 16. 19. coronae 21, 3. cu. Aemilius Lucius censor 35, 57. Acryptii unquentis delectati Aemilius M. consul 34, 14. 85,4, Aelii C. trib. pl. statua 34, 15. Acoli inventa ib. Aequinoctii ratio 2, 17. Aera frumenti genus 18, 44 & Aequinoctiorum dies 18.59. 15. 66 & 1. Aes ubi primum repertum 4, 21. 7, 57. 34, 1. a Servio rege prime signatum 18, 3. 33, 13. signatum nota pecudum ib. eqronarium quale 33, 46. 34, 20. alienum quod, et unde dictum 33. 47. Aes alienum invens 36, 24 § 2. aes ubi optimum 21, 44. Corinthium quale 34, 2. 3. regulare quod 34, 20. ubi nebile ib. aes trahentia ad se 36, 24 § 8. 37, 13. quo virus accipit 28, 23. massa mergitur, dilatatam fluitat 2, 106. aeris metalla 34. 1. 34.18. 34. 20. aeris offigies quae apud veteres 18, 3.

22. 13. ceris gravis poena 33. Aesopus philos, 26, 17. 13. inauratio quemodo 33,20. Aesopi histrionis patina ineffossio 34, 2. prima nobili- gentis pretii 10, 72. A. filius tas 34, 4. 34, 19 § 3. differentiae 34. 20. servandi ratio 34, mixturae 34, 20, usus 34, Aestatis tempestates 2, 39, squamae ib. aeris alieni co- Aestivi flores qui 21, 39. mitem esse miseriam 7, 32, ac- Aestus aquarum causae 2, 99. ris aeruginis faciendae ratio, ac eius usus 34, 26, 28, aeris metalla a Cynira reperta 7. 57. aera conflare et temperare, a quo repertum 7.57. aera militum 34, I. aere quae fiunt 34, 6. aere publicae constitutiones inciduntur 34, 21. Acrarium unde 21, 43. Aeraria fabrica reperta 7, 57. Aerariae officinae polline utuntur 18, 20 § 2. Aerarii tribuni 84, 1. Acroides gemmao 37, 29. Aerizusa gemma 37. 27. Aerugo quo compescitur 34, 48. Apraginis in medic, usus 25, 19. Aesalon accipitrum genus 10. 9. 95. Aeschines med. 28, 10. Aeschines de Demosthene 7. 30. Aeschinis exilium 7, 31. Aeschylus poeta 10, 3, 44, Aesculapius de vita hominum 7. 50. cur fulmine ictus 29, 1. Tvndaridam revocavit ad vitam ib. filiae plures 35, 40 \$ 21. ei. aedi theriacae compositio incisa 20, 100. A.simulaerum 34,19 & 12 et 19. A.pictura 25, 40 § 31. A. aedes cur extra urbem 29, 8, A. inventum 20, 22. A. et Dianae simulacrum 36, 4 & 6. Aesculapio cur di- Afranius C. consul 2, 67. mam advectus ib.

quis, et eius luxus ib. A. bistrionis luxus 35, 46. floris consideratio 34, 24. Aestates ubi binae anno 6, 21. 100. Actas in arboribus 16, 51. Actates longissimae 7, 47, 50. Actatis humanae ratio 11. 74. Aethiopia miraculis scatet 7, 2. quando cam Romana intravere arma 6, 35. Hispanos cam commercii causa petere 2,67 eius arbores 12, 48, eius gemmae 37, 25. 35. 42. 60. Aethiopicum siser optimum 20, 18. Acthiopica lina ex quibus 19, 2 & 3. Aethiopes non aliam frugem quam milii hordeique novere 18. 24. Acthiops Vulcani filius 6, 35. Aethiopis herba 27, 1, 3, 24, 102. vis eius 26, 9. lapidis consideratio. Aetitis natura, genera, locus 36, 39. eius in medicinis usus 30, 44 9.51. in acuilarum nidis reperitur 10, 4, 30, 44, 37, 58,72. Aëris elementi consideratio 2. aër purus ubi 2, 21. aër inani similis 2,38. aëre in ipsa quae fiant ib. aer sine sapore, odore, succo 15, 82. aëre selo pascitur Chamaeleen 8, 51. Affectuum hominis indicia maxime in oculis 11, 51, 54. eatur anguis 29,22. anguis Ro- Africa quomodo vina condit 14. 24. A. aestibus fertilis 17. 3.

A. unius diei navigatione a) Roma 19, 1. A. quomodo elephantes capit 8, 8. A. semper aliquid novi affert proverbium 8, 17. A. cervos non gignit 8, A. arbores 13, 29. 30. 31. ficus 15, 19. 20. campus apud Byzacium fertilissimus 17. 3. oleae maxime fertiles 17, 19. oleae quem locum ament 17, 30 § 2. triticum optimum 18, 12 & 1 et 2. arva ubi fertilissima 18, 51. tubera optima 19, 15. scorpiones 5, 7. animalia qualia 10, 94. noctes roscidae 2, 62. Africam praefatur qui in Africa aliquid destinat 28, 5. Africa tota subacta 7. 27. Reliqua quaere in indice geogr.

Africanum cuminum 20, 57. Africani maternus avus M. Va-

ler. 15, 38.

Africus ventus quem Graeci Liba dicunt 2, 46. 48. 18, 77 § 1. pecus facit concipere 18,77 § 2. Agamemnonis pictura 35, 36 § 5. Agamemnonis Delphica platanus 16, 88.

Agaricum fungi genus 16, 13 25, 57. eius medicinae 26, 18. 19. 21. 27. 40. 48. 58.68.69.76.85.90. Agatharchi pictura 35, 40 § 38. Agatharchides ser. 7, 2. Agelastus quis 7, 18. Agerati descriptio 27, 4. Ager quis optimus 17, 3. Ager qualis esse debat 18, 7 § 4. Aglosabenes 4, 22. Agogae fossae minerales 33, 21. Agri colendi ratio 18, 8 § 1.

agri prius culti quam vineae18,

5. imperatorum manibus co-

lebantur 18, 4. agri pinguis si-

gna 18, 6. agrum male colere, censorium probrum 18, 3. agrum optime colere non expedit 18, 7 § 4. agrorum limitatio 18, 76.

Agraria lex a quo promulgata. 8, 78. qualis et a quo sublata. 7, 31.

Agricolae quo die vocentur ad munia 18. 65 § 2. non adspiciunt stellas, sed signa habent alia 18, 66 § 2. milites fortissimi 18. 6. Agricolis quid foedissimum 17. 19. tempus vegetissimum 18. 65 § 2 et 3.

Agriculturae oracula 13, 8 § 1. laus abunde 18, 3. 6. agriculturae quae sint necessaria 18, 5. 6. agriculturae coelestium scientia necessaria an non 18, 56. agriculturae totius brevis replicatio 18, 60.

Agesander statuarius 36, 4 § 11. Aglaophon pictor 35, 36 § 1.

Aglaophotis herba 25, 5.
Aglaus felix ab Apolline iudicatus 7, 47.

Agnon arbos qualis 24, 38.
Agnos castrandi tempus 8, 75.
Agnonis Teii luxus 33, 14.

Agogae quid 33, 21.
Agoracriti sculptoris opera 35,
46.

Agria uvae genus, 23, 13. Agrion quid Graecis 19, 26 § 3. Agriopas 8, 34. 7, 57. Agrios Crethmos herba 25, 96.

Agrippa M. qualis 7,6. ei. filiae, ib. aceto pedes sanat 23, 27. ei temulentus Cicero F. scyphum impegit 14, 28. ab Augusto bello Siculo corona donatur 16, 3. Pantheum aedificat 34, 7. 36, 4 § 11. rusticitati

quam deliciis propior 35, 9.

picturis delectatus ib. cius Albanum vinum 14,4 §4. 14,8 §3. Thermae quales ib. et 34, 19 Albicerata ficus 15, 19. \$6. 35,9. 36, 64. ingentia opera 31, 24. 36, 24 § 1 et 3. Agrippae Menenii paupertas 33. 47. Agrippae unde dicti 7, 6. Agrippina Neronis mater, et eius maritus 7, 49. 16, 91. Agrippina uxor Tiberium boleto perimit 27, 2. Agrippina Claudii Imp. coniunx 1**0, 43. 59**. **35,** 58. Agrippinae Claudii paludamentum 33, 19. Agrippina quoties peperit 7,11. Agrippina Neronis mater 7, 11. 16. 91. Agrippinae duae 7. 6. Agrium nardi species 12, 26. Agrium nitri genus 31, 46 & 1. Aiacis cruore hyacinthus flos natus 21, 38. ei. picturam Caesar Veneri dicat 28, 46. 35, 36 § 1 et 5. 35, 40 § 30. Aigleuces vinum 14, 11. Aizoi herbae consideratio, nomina, natura, usus, medicinae 13, 30. Alabandica rosa 21, 10. Alabandicus lapis 36, 13. Alabandica gemma 37, 25. Alabastrum aptissimum unguentis servandis 16, 64, 36, 12, Alabastrites lapis 36, 12, 44, 37, 18. Alabastrites gemma 37, 54. Alabetae pisces 5, 10. Alarum odoris remedia 21, 83. 22, 43. 31, 46 § 4. 35, 52. Alaternus arbor nullum semen ant fructum fert 16, 45. Alauda avis 11, 44. Albae spinae medicinae 24, 66.

Albanae ficus unde 15, 21.

Albinus censor quando 7, 49. rex sacrorum 11, 71. Albinus Spurius Furium veneficii accusat 18, 8 § 2. Albo in hoc non eras, proverbium, protogo I. libri. Albuco herba qualis 21, 68. Albuelis uva 14, 4 & 5. Albuiae aquae 31, 6. Alcaeus 22, 43. Alcamenis statuarii opera 34,19. 36, 4 § 3. 34, 19 § 12. ei. et Agoracriti certamen 36, 463. Alce fera 8, 16. Alcea herba 27, 6. ei. medicinac 26, 12. 28. 80. 81. Alchidas Rhodius 36, 4 § 5. Alcibiades gloriam in bibendo meruit 14, 28. Alcibiadis statua Romae 34, 12. ei. simulacrum, et eius mater 34, 19 § 30. Alcibion herba quae 27, 22. Alcimachi pictoris opera 35, 40 § 32. Alcinoi hortus 19, 19 & 1. Alcisthene pictrix 35, 40 § 43. Alcippe elephantum peperit 7,3. Aleman pediculari morbo consumptus II. 40. Alcmenae statua 34, 19 § 12. Alectoria gemma 37, 54. Alectorolophos herba 27, 23. Alex piscis 31, 44. 32, 45. Alec Apicii 9, 30. Alexander ubi equitatu paene orbatus sit 12, 18. Darium ubi debellavit 6, 16. contra ludaeos 12,54. Darii castris expugnatis cepit scrinium unguentorum 13, 1. 7, 30. in Gedrosis 13, 9. persica arbore coronari victores voluit 15, 13. he-

dera exercitam exemplo Bae-Alexandri Paridis picture 34. chi coronat 16,62. tinctis ve-Priapum oppidum Hellespontum traiecit 4, 24. ubi plani- Alexandrina laurus 15, 39. 23. tiem intercidi jussit5.31. guosdam vetuit piscious vivere 6, 25. ubi inutiles milites reli-Thebas capit 34, quit 6, 31. 19 & 4. a quo servatus ib. 19 § 8. Campaspen amicam Apel. li dono dedit 35, 36 § 12. a quo in gemma sculpi voluit 7, 38. 37, 4. quo veneno obiit 30, 53. Lysimachum cum leone includit 8, 20. quem Neptuni sacerdotie praefecerit 9, 8. a quo tantum pingi voluit 7, 38. 35, Alienis magis quam nostris uti-36 § 12. quibus usus navibus 7, 57. ei. navigatio 2, 67. apud Arbelam victoria 2, 73. Homeri, Pindari, Aristotelis amator 12. Alexandri paedagogusLeonides 12, 32. Alexandri milites palmis strangulati 13, 9. milites quid de Indico mari 13, 51. seipsum vincere consuctus 35, 36 § 12. ei. crudelitas 8, 21. intemperantia arguitur 14, 7. ei. atavus Perseus fuit 15, 13. A. milites quid de Tylo insula 16, 80. A. apud Tyrum gesta 5, 17. pictura 35, 36 & 20 35, 37. cervi cum torquibus aureis 8, 50. equus mirus, et in eius honorem condita urbs 6, 23, 8, 64. A. classis thynnorum multitudine infestata 9, 2. A. simulacrum 34, 19 § 6 et 7 et 14. 35, 36 § 15. Alexandrum militia sordidum taedebat unguenti 7, 36. Alexander polyhistor 3, 21, 9, 56. 13, 39, 16, 6, 36, 17,

19 & 16. lis navium utehatur 19, 5. apud Alexandriam ex Sicilia septem diebus navigatur 19, 1.

> 80. vitis 14,4 & 9. pyra 15, 16. ficus 15, 19. vestes quales 8,

74. panis qualis 20, 58, Alexipharmacon ungwentum

quod 21, 84.

Alexis statuarius 34, 19. Algae herbae consideratio, natura, genera, usus, bonitas 9. 25. 27, 25. 82, 22. ei, medicinae 13, 48,

Algidensis raphanus 19, 26 & 3. Alica 18, 27 18, 29 6 2,

mur 29, 8.

Alienarum rerum kominibus summa cupiditas, satietas sua.

rum 12, 38. 7, 30. Alexandri terminus 12, Alimon visci genus auro inimi-

eum 17, 37 & 10. Alisma herba 25, 77.

Alites aves quae 10, 22. Allii consideratio 19,34, allium Aegyptii pro deo colunt 19, 32. coctum utilius crudo 20,23. semine etiam provenire 19, 34, quomodo diutius servari potest. ib. in arvis sponte nascens ib. allium et belleborum contraria 25, 21. a. quae animalia fugiunt 29, 25. a. medicamenta ruris plura 19. 34. ei. medicinae 20, 23. vitia ib. gonera 19, 34. foctor quomodo tollitur ib. satio et cura ib. decocti nullus foetor 18, 47. Alnus arbor nullum semen aut

fructum fert 16.45. alai utili. tas 16, 68. umbra 17. 18. alni aquosis gaudent 16, 30. alno folia crassissima 16, 38,

Alnes nature, usus, loca 27, 5, in vino 14, 8 & 5. Alopecuros herba qualis 24, 61. Alopecis uva 14, 489. Alopecias piscis 32, 53. Alopeciae medicinae 20, 20, 27. 50. 82. 99. 21, 74. 19, 24. 22, · 30. 32. 23, 42. 57. 17. 24, 7. 10. 23. 50. 74. 109. 25, 83. 109. 27, 111. 32, 22. 34, 45. 55. 28, 31.46. 29, 34. 32, 52. Alpini quomodo vina condant 14, 27, Alpium ferae quales 8, 79. 81. arbores optimae 16, 26.76. Alpes Annibal exsuperat 36, 1. Alsines herbas consideratio27.8. Alsiosis quae prosint 20, 51. 22, 51. Altani venti qui 2, 44. Altercum herba quae 25, 17. Althea malvae genus 20, 84. Althone medicinae 20, 54, 87. Alveariorum consideratio, situs, materia 21, 47, Alum, id est, allium sponte nascens 19, 34, 27, 24. Aluminis genera, usus, natura 25. 52. a. Melinum ib. Alutatio quid 33, 17. Alvinis utilla 21, 100. Alvum turbantia 22, 78. alvi materia qualis 11, 77, 79, alvus plurimum negotii exhibet 26. 26. alvum laxantia 19, 26 6 2. Alvi tumentis remedia 29,18,26. Alvum firmantia sistentiaque 20, 18, 22, 26, 31, 34, 48, 74, 84, 86. 92. 98. 21, 71. 89. 22, 21. 30. 38. 45. 53. 59. 61. 62. 63. 67. 23, 3. 7. 23, 20. 21. 23. 27. 38. **53.** 57. 59. 60. 63. 63. 69. 70. 73. 79. 81. 24, 2. 12. 19. 28, 86. 38. 47. 56. 70. 12. 73. 74. 88. 98.

68. 87. 88. 32. 31. 33. 13.51. 28. 21. 34. 27, 109. Alvum mollientia purgantiaque 14, 22. 19, 26 § 2. 19, 40. 20, 14, 23, 33, 38, 69, 83, 86, 87, 89, 21, 74, 83, 98, 101, 22, 15, 29, 31. 53. 54. 70. 72. 23, 14. 16. 23. 40. 50. 62. 63. 70. 71. 72. 78. 79.80. 24, 14, 15, 16, 29, 23, 33. 35. 36. 38. 47. 49. 35. 58. 70. 82. 89. 92. 25, 18. 22. 26, 34. 35. 36. 37. 39. 44. 27, 5. 7. 10. 20. 27, 60, 66, 91, 92, 93, 94, 28, 42, 33. 29, 25. 31, 42. 32, 21. 31. 31, 30. Alypon 27, 7.

61, 83, 90, 27, 20, 24, 43, 46, 60,

Alysson herba 24, 57.

Amara non sunt eadem omnibus
22, 51.

Amaraci consideratio, nomina,
satio 21, 35. 39. 93. ei. ndor

qualis 21, 18.

Amaracinum unguentum 13, 2.
oleum, et ex eo medicinae 21, 93.

A maranti floris consideratio
21, 22.

Amatorium, quaere Amor.

Ambraciotes vinum 14. 9.

Amasis Aegypti rex 36, 17 § 2. ci. thorax 19, 2 § 2. Amazonum praelii caelatura a quo 36, 4 § 4. simulaera ia Ephesiae Dianae tempho 34, 19. 34, 19 § 15. connubia unde 6, 7.

Ambrosiaca uva 14, 4 § 8.

Ambrosiac herbae descriptlo 27,
10 21.40.

ı

36, 25, 38, 28, 25, 37, 68, 29, 15, 25, 102, 27, 34, 27, 99, 28, 6. 28, 27, 30, 49. 11 (2). 31, 46 § 4. Amentia que invetur 20. 54. Ameriae coelestes acies in acre 35, 57. visae 2, 58. Amerimnon herba 25, 102. Amerina pyra 15, 16. Amerina poma qualia 15, 17. Amerina arbor 24, 37. Americae scopae quales 24, 36. Amethystus gemma 37, 40. Amethystus color 21, 22. Amothysti color qualis 9, 65. 21. 48. 37, 21. Amethystizontes gemmae 37,25. Amia viscis 9, 19. Amianti lapidis consideratio Amphimalla 8, 73. 20, 48. Amicae res inter se 7, 36. 10, 19. 52. 53. 16, 29. 19, 45. 20, 1.22, 29. 24, 1. 28, 81. 32, 15. Amicitiae summae exempla 7, § 10. 36. 35, 36 § 12. Amicitiae pietura 35, 36 & 19. amicitias conciliantia 25, 59. amicitiae et inimicitiae aquatilium 9. 88. Amiternina uva 14, 4 6 7. Ammium in theriaca 20, 100. 36. 43. Ammi cumini genus, et ex eo Amphistrati statuarii opera 36. medicinae 20, 58. 4 6 10. Amometus 6, 20. Amomi fruticis cons. 12, 28. eius uva, *ib*. Amomon herba 26, 19. Ammonitrum quid 36, 66. Amor corollas invenit 21, 3. 35, 46. amorem mitigantia tollentia- Amplitudo rerum damno interque 30, 53. 31, 17. concitantia 32, 18. inhibentia ib. amo- Ampullacea pyra 15, 16. res qua herba redeant 21, 102. Amuletum herba 25. 67.

Ampelitidis terrae medicinae Ampelodesmos herba 17,35 & 26. Ampeloprason herba, et ex ea medicinae 24, 80. Ampeloleuca uvae genus 23, 16. Ampelos 23, 14. Ampelos agria herba quae 27,27. Ampelos herba Chironia 25, 16 Ampliaraus 16, 88. Amphictyones 7, 37. 35, 36 & 2 Amphictyon somniorum interpretator 7, 57. Amphilochus 18, 43. Amphemerinos febris 28, 66. AmphionCatuli Q. libertus35.58 Amphion pictor 35, 36 8 10. Amphionis simulacrum 36. 4 Amphion quae invenerit 7, 57. Amphisbaena serpens 8.35. calcata abortum facit 30, 43. dolores nervorum tollit 30, 36, ei. morsus remedia 20, 82. 30, Amphitane gemma 37, 54, Amuhitheatrica charta 13, 22. Amphitus auriga 6, 5. Amphorae mirae Lentuli 36, 12. duae consecratae Erythris dum est 16, 81. Amabilis qua ratione quis fiat Amuletum remedii genus 27, 12, Amurcae olei cons. 15, 7. amur-Amatoria 25, 7. amatoria dis- ca olivae quid 15, 4, amurcae . solventia 28, 29. amatoriis ef- in arborum medicaminibus 17 ficacia 8, 34. 9, 41. 13, 52. 20, 47. amurcas medicinas 23, 33

sole opinio ib.

95. 28, 49. 30, 22.

Amyelano in sinu Cascuba vina | co praedictum 2, 59. ci. de interiere 14, 8 § 1. Anaxander pictor 35, 40 & 42. Amyens, Bebryeum rex ubi interfectus 16, 89. Anaxarchi patientia 7, 23. Amygdalarum medicinae 23, 75. Anaxilaus scriptor 19, 4. Amygdalus 15,24. primo floret facile fructum perdit Anaxilaus medicus 35,50. 32,52. 16, 42. 16, 46. 17, 2. quando serenda Anaximander primus de coelo 17, 30 & 4. amygdalae amarae anomodo dulces fiant 17, 43. amygdalina quae dicantur 15, 20. amygdal.oleum15,7. 23,37. Amylon et ex eo medicinae 22, **67.** 18, 16, 19, 18, 14, Amymones scuiptura 37, 3. Amynasa uva 14, 4 & 1 et 2. 14, 4 6 8. 14, 5. Anabasis herba 26, 19. 20. Anacampserotis herba 24, 102. Anachites, id est, adamas 37,15. Anacreontis poetae mors 7,5.49. Anadvomeno Vonus a quo picta 35, 36 § 12 et 15. Anaitidis dene templum 33, 24. Anagallidum herbarum medicinac 26, 19, 25, 49, 67, 68, Anagallis berba 25, 92. Anagyros herba 27, 8. Anagiypta vasa 33, 49. Anagnia capta Romanus populus stipendio liberatur 34, 11. Anachitis gemma 37, 73. Anapauomenos ob mortem fratris moriens 35, 36 & 19 et 20. Ansphorae quae 7, 50. Anarrhinos herba 25, 80. Anataria aquilarum genus 10, 3. Anatum incubatio mira 10, 76. volatus qualis 10, 54. a. quo seso purgant 8, 41. ex gallina natae, mox aquam repetunt 10, 76. futura praesagiunt 18,87. Ponticas veneno vivunt 25,6 a. in medicinis usus 29,33.36.38. ei. medicinae 21, 94. unde di-Anaxagoras quando, et quid ab! eta ib.

scripsit 2, 6. 78. que tempere vixerit ib. 4, 20. 7, 57. 18, 57. terrae motum praedixit 2, 81. Anaximenes gnomonicen invenit 2, 78. Ancaei pictura Apellis 35,36 §16. Ancora a quo reperta 7, 57. Anchusa herba 22, 22. 27, 37. 13, 2. 21, 49, 59. Anconae vinum quale 14, 8 & 5. Ancus rex aquam in urbem ducit 31, 24, quot salis modia populo dedit 31, 41. Andrachne herbal3.40. agria ib. Andreas medicus 20, 76. 22,49. 32, 27. Androbii pictoris opera 35, 40 **§ 32.** Androbulus sculptor 34, 19 6 26. Androcydes pictor 35, 36 § 3. Androcydis ad Alexandrum epistola de vino 14, 7. idem contra ebrietatem 17, 37 8 10. Androdamas gemma36,38. 37,54 Androgyni 7, 2, 3. Andromedae pictura 35, 40 5 28. pater uhi regnavit 6, 35. beluae obiecta 5, 34. 9, 4. Andromeda liberta Iuliae Augustae 7, 16. Androsacia herbae consideratio 27, 2. 9. Androsaemi herbae consideratio 27, 10, 20, Anemone herba 21,38.59. 27.85. Anothum cullais et medicis nascitur 19.52. in theriaca20.100. ei, natura medicinacque 20,74. Angeronae deae historia 3, 9. Anginac remedia 20, 2, 21, 23. 51, 73, 90, 92, 21, 76, 22, 49. 50, 23, 29, 32, 77, 24, 23, 24, 73, 111, 113, 25, 6, 20, 26,11. 93, 27, 28, 91, 104, 28, 10, 26, 51. 20, 12. 32, 18. 28. 33, 28. 34, 31,

Anguillarum consideratie 9, 38. 83. 10, 87. binae iis pinaae 9, 37. a. manu vescentes 32. 7. ear. procreatio 9, 74. a. mirae magnitudinis 9, 2. Anguium consideratio, natura,

medicinae 29, 22, 30, 12. Anguis quando sine veneno 29,

Aesculapio dicatus ib. quando membranam exuunt, et quomada 8, 54, 49. 83, 4. ex spina hominis gigni 10, 85. ubi non noceant a. 8,84. a. pascitur in aedibus Romae 29, 22. a. genus pulcherrimum ib. a. insunt multa remedia ib. a. qua herba oculis succurrat 8. 41. a. et mustelae et sues dissident 10, 95.

Anguinae vernationis membranae medicina 30,8, anguinum ovum quid 29, 12 (2). anguini eucumeria consideratio 19. 29. anguini dentis remedium 30, 8.

Anhelatorum remedia 22, 49. Animal nuclo cibo vivena 28, 29. darissime omnium cerneus 28. 32. per diem tantum vivens-11.43 quis primus occidit 7, 57. carens sexus differentia 10, 87. quodlibet uhi absumatur 6, 26. nullum odoratum

que mitigetur 26, 102. quas quam materiam non attingant 16, 24, 28, 62, 17, 47, 18, 22, 36. 23, 41. 24, 113. solertia 8, 12, 10, 48, 29, 51, sapientissima quae 22,57. omnia noscunt sibi salutaria practer hominem 27, 2, a. deus eur fecerit 27, 120. a. peregrinorum in medicina usus 28, 24. sq. pavidissimum chamaeleon 28, 29. fore emnium in medicinis usus 28, 42. 30, 7 et 8. inimicitiae amicitiacque 8. 12. 9.88. 10.52. 95. miracula 30,53. terrestrium consideratio, libro 8. animalium anima index 8, 19. view homines necentia 8.32. quasque commoda, adversaque natura norunt 8, 38. animalium prognostice 8, 42, 58, 18,87. prodigia 8, 63. quae victimae aptissima 8, 70, quae stultissima 8, 75, 77, semiforae quas 8, 79. sq. media inter placida feraque 8, 82. 11, 11. quae quibus in locis nen sint 8, 83. advenis nocentia, indigenia innoxia 8, 84. quae minima et quae maxima 9, 1, 2, 4, sq. putrefactione genita 10, 4. 87. quae nibil discunt 10, 62, sq. ia pedes nasci contra naturam 7,6. 10,74. diversus cocundi modus 10, 83, se. quae singulos gignunt ib. caccos footus parientia ib. varia generatio 10. 84. in utero situs ib. 84. sq. astus ac solertia 8, 12. 36. 37. 50. 54. 57. 61. 59. 9, 45. 51. 52. 55. 67. 10, 49. 51. 52. 32.8. querundam stoliditas & 84. 9, 74. sensus 10,88,94. a. ternisi pantherae 19, 25. feritas re viventia 10, 92. in igne viventia 11, 42. - quorundam ci-| Anitianae lapicidinae 38. 49. dissident conveniuntque inter 10.97. quibus cibi exitus non est 11,10. membrorum omnium descriptio 11.44. animalium pilis differentia 7, 4, sq. mammas differentia 11, 95. omuja a dextris partibus incodunt, sinistris incubant 11,105. animalium ex membris medicinae 28. 1. a. perfectiora eacteris mundi partibus 7, 1. caetera cur in suo genere similia 7, 10,

Anima carens nihil vivit 12, 1. animae post mortem consideratio secundum Plinium 7, 56. so. a, cum corpore interire secundum Plinium ib. manas partem caeli secundum Hipparchum 2, 24. a. quorundam relicto corpore errasse diu 7. 53.

Animantia caetera homine feliciora, ac corum cura qualis 2, 5. 7, 1.

Animi impetus cibo mollitur 22. 29. tristitia quomodo tallitur 24, 15. pictura a que primum 25, 36 & 19. maxima indicia in oculis 11.54. animus in oculis inhabitat ib. in corde 11, subtilitas in sanguine 11, 69. -92. sollicitudo quo propitiatur 11, 22. animos mitigantia 22, 51.

Anisi natura, usus, medicinae 20, 72. ubi laudatissimum 20. in theriaca 20, 100. aniso panis conditur 20, 7° Anistii velocitas 7, 20. Anitiana pira 15, 16.

bus et potus 10, 93. ubi tota Anitius Q. sedilis curulis 33, 6. aestate non bibunt 10,94. quae Annales 2, 54. 8, 54. 78. 82. 10. 17. 25. 30, 52, 34, 11. 8, 5, so 10, 95. a. somni descriptio Annaeus Serenus fungis peremtus 22, 47.

Annibal Alpes exsuperat 36, 1. M. Sergium in catenis habuit 7, 29. captivos inter se dimicare coegit 8, 7. captivum elephanto chiecitib. quo anno superatus, prodigia visa sunt 18.46. ei. castra ad 3 lap. ab Urbe 15, 20. Dianae temple pepercit 16, 79. sepultus 5. 43. bastam intra muros Romae eiaculavit 34, 15. ei, in Hispania fodinae 33, 21. Romae statuae tres 34, 15. amor meretricius 3, 16.

Annii Plocami libertus 6, 24. Annii Fecialis statua 34, 13. Annonae caritas unde 18, 68 § 3. Annorum differentiae apud varios 7, 49. anni diem primum lactis precationibus invicem faustum ominamur 28, 5. anni observatio ratioque 2.6. 7.49. a. quot diebus constet 18, 57. anni intercalares 2. 6. 18. 57. anni partes quatuor, et carum initia 18, 57, menses quot 2. annorum effectus 24, 93. Annulorum consideratio 33. 3. annulus a quo repertus fuerit ignoratur 33, 4, cur sinistra manu gestatur sb. antok ungulum dicebatur ib. tis pretii 37, 21. ferrei usus 33, 4 (2). 37, i. ex personarum conditione distincti 33. 7.

annulis quidam venena cladunt 33, 6. annulis qui literas signant ib. gemmae variae ib. anaulorum aucteritati forma

quando constituta ib. 8. an- | Anthericon herba 22, 82. nulorum Romanorum trimodia ib. 6. a. maior pars gentium non habet 33, 6. Anonymos herba qualis 27, 14. Anonis herbae descriptio 27, 12. Auserum consideratio 10, 26.79. a. quo sese purgant 8, 41. eura ob Capitolium defensum 10, 26, 29, 14, a. cibaria censores locant 10, 26. a. cum puero puellaque amor ib. a. iecoris bonitas ib. 27. a. in Germania optimi ib. anserum abscessus 10, 32. volantium figura ib. pullis urtica mortifera 10, 79. ingens aviditas ib. a. futura praesagiunt 18. 87. adipis medicinae 20, 8. 20. quam herbam expavescant 21, 36. ovorum utilitates 29, 13. quo maxime aegrotant tempore propter Gallos pulsos a Romanis honor 10, 24 (2). a. in medicinis usus 29. 13. 32. 33. 36. 38. 39. 30, 22 (2). Antacus med. 28, 2. Antaei et Herculis certamen ubi · 5. 1. Antandri balnese 16, 81. portentum in platano 16, 57. Antelucanis agendum avid 18, 64. Antennae navium ex abiete 16, - 16 § 1. Antennae repertor 7, 57.

Anthalii herbas medicinas 21, · 103. Anthedon mespilorum genus 15, 18 & 4.

Anterotes gemmae 37, 40.

Anthalium herba 21, 52.

Anthemis herba 21, 59. 63. 22, 26, 55,

Anthers medicamentum 24, 42,

Anthermus scalptor 36, 4 & 2. Antheus statuarius 34, 19. Antiae piscis consider. 9, 85. Anthologicon libri 21, 9. Anthracitis lapis 36, 38.

sq. 37, 73. Anthriscum herba21,52. Anthropographus quis 35, 37.

Anthropophagi 6, 35. 7, 2. Anthus avis 10, 57. Anthyllis herba quae 26, 51. Anthyllion herba ib.

Anthvilum herba 21, 163. Antichthones 6, 24.

Anticlides 4, 22. 7, 57. Anticyrae elleborum 25, 21. Anticyricon quid 22, 64.

Antidotum Mithridaticum 23,77. 25, 3. 29, 8.

Antidotum ingredientia 23, 77. 23, 81. 25, 28. 26, 15. 27, 95. 104. 28, 30. 29, 8. 38. 32,13.

32, 16. 33, 9. 35, 15. Antidoti pictoris praeceptor ac

opera 35, 40 § 27. Antigenes tibicen 16, 66. Antigonus scriptor 35, 36 & 5.

34, 19 § 23. 26. Antigonus rex ad quid usus pa-

pyro 13, 22. Antigonus statuarius 34, 19 § 24. Antigoni regis pictura 35.36 & 17.

Antimachus sculptor 34, 19 826. Antiochiae lilium 21. 22. Antiochus rex Artemoni plebe-

jo similis 7, 10. ei. uxor ib. Antiochi dux quis 6, 18, 21. eo perempto quid Landicea regina egerit 7, 10. quo usus contra venena 20, 99. quintus regum Syriae 6, 31. ei. gesta in India 6, 21. a quo, et quo

pretio sanatus 29, 4. ei. elephantes 8, 5. interzitus 8, 64.

euo urbis anne victus 13,5. ei. mater Apamia 6, 31. A. ab Octavio antequam circulum egrederetur respondere cogitur 34, 11. A. a Cleombroto servatus 7, 37.

Antiochus Manlius astrologus 35, 58.

Antipater sculptor 33, 55. Antipater ser. 2,67. 3,23. 31,18.

Antipater scr. 8, 5.

Antipater poeta 7, 52. Antipater Alexandrum veneno necat 30, 53.

Antipathes gemma 37, 54. Antipathia quid 32, 12. 37, 15.

ferri temperatura 34, 43. Antiphilus pictor 35, 37. Antipodum consideratio 2, 65.

67. 6, 24. Antiquorum mira diligentia 23,

6. 25,5 sq. 27,1.

Antirrhinon herba qualis 25,80.

26, 90. Antiscorodon allii genus 19, 34.

Antispodii consideratio 34, 35. Antisthenes scr. 36, 17.

Antistius Caius quando consul

Antoniam Drusi nunquam spuisse 7, 18. ei. erga muraenam

amor 9, 81.

Antonius M. Ciceronem interfecit 14, 28. librum edidit de sua ebrietate ib. velo purpureo usus 19.5. denario ferrum miscuit 33.46. Nonium senatorem cur proscripsit 37, 21. quando consul 2, 31. 8,7. iugo primus leones subdidit 8. 21. ei. cum Cleopatra epulae 9, 58 sq. ei. de pueris similibus emptis historia 7, 10. ei. navis Actiaco bello echeneide Aper hedera seipsum curat 8,

bello quae signa facta 2, 30. Cleopatrae vegenum timentis historia 21, 9. luxus 33, 14. 37, 21.

Antonius Caius in consulatu Ciceronis collega 8, 79.

ludi, 33, 16.

Antonius Musa Augusti medicus 29, 5. 30, 39.

Antonii Castoris laus et historia, 25, 5. 20, 66.

Antorides pictor 35, 37. Antyllides ad quid 26, 90.

Anubis in argento ab Aegyptiis pingitur 33, 46.

Annulare color 35, 27, 30.

Apamia Antiochi mater 6, 31. Apamenum vinum 14, 9. Aparctias ventus 2, 46.

Aparine herba qualis 27, 15. Apathes qui dicantur 7, 18.

Apeliotes ventus 2, 46. 15, 77

Apelles med. 35, 36.

Apelles pictor que usus colore 25, 25, 32. magno pretio didicit 35, 36 & 8. quando, et cius excellentia ib. § 10. quid erga Protogenem egerit ib. et § 11. die quolibet lineam ducebat 35, 36 & 12. pinxit quae pingi non possunt ib. § 17. aemulos benignus ib. § 13. ei. praeceptor quis ib. § 7 et 35, 40. ei. nulla in tectoriis pictura 35, 37. ei. mors Venere inexpleta 35, 36 § 15. 40 § 41. ei tantum permissum Alexandrum pingere ib. 7,38. 35, 36 & 12. ei Campaspe Alexandri amica dono data ib.

Apenninus mons optimas babet

arbores 16, 30.

pisciculo retenta est 32, 1. oi. 41. a quo in epulis solidus

positus 8, 17. Indicis dentes! cubitales 8, 78. apri in medicinis usus 28, 42. 48. 58. 71. apri ubi non sint 8, 83. mutill, 112. apris fel non esse 11. 74. apri contra serpentes 28, 42. apro sua urina gravissima est 28, 60. aprorum sapor commendatur myrto 15, 85.

Apes quibus herbis gaudeant 13, 47. 20, 100. ques flores non attingunt 16. 31. 21. 41. apum consideratio 11. 4 - 23. quos non pungant 20, 43. quibus herbis delectentur 21, 41 sq. apes praecipui quaestus ib. oleae flores non attingunt ib. aegrotae quibus inventur ib. 42. ne fugiant 21, 73. 86. aun flore maxime gandent 21, 86. prepolin ex que faciunt 24, 32. a. crabronesque quos non feriunt 28, 6. fugantur 28, 23, ne quempiam attingant 30, 53. sparsae quomodo in alvearia revertantur ib. apes praccipane inter insecta 11, 4. hominum causa genitae ib. 4. rempublicam, concilia, duces, ac mores habent ib. 4 so. sanguinem habent ib. quando conduntur ib. ib. 5. nullis fructibus nocent ib. 8. quot passus operantur ib. praedivinant futura ib. 10. castra imitantur ib. quae ode- Aphrodes herba 27, 93. runt ib. 15. quomodo foetus Aphrodisiace gemma 37, 54. bus peragant foetus ib. mor- Aphrodite Venus appellata 36. sus remedia 20, 14.51. 21, 86. apur cibus, cum mel deficit Aphron herba 20, 79. 4. 5. apum operis vecabula ib. § 3.

5. apum amatores ib. 9. im opere ratio curaque ib. 5. prudentia ib. reges imperatoresque ib. 12. 16. cellac omnes sexangulae ib. 12. somnus quando ib. 15. coitus visus est nunquam ib. incubatio foetusque primus ib. abortus quis ib. apum mirum 21, 43. apibus qui nocui vermes 21, 47. apes furto detractae male fructificant 19. 37. apum regis descriptio 11, 16. 17. apum estentum 11, 18. apum uva dependens ib. apes in ore Platonis infantis ib. 18. sine rege esse non possunt ib. apum inter se pugna ib. genera plura ib. 19. rusticae urbanaeque ib. quae optimae ib. ubi albae ib. cur datus. aculeus ib. apihus inimica ib. et 21. 21, 41 sq. apum morbi 11. 20. apes defunctas aliac sepeliunt ib. apum continendarum ratio 11, 22. 21, 86. apibus auditum inesse 21, 85. aeris tinnitugaudent ib. apum quae vita longissima ib. 85. qua arte reviviscant et reparentur 11, 22, 23 sq. nullum cadaver attingunt 11,24. apum lingua qualis 11, 65. 8. unde melliginem sumant Apex quibus inest animalibas 11. 44 sq. Aphace herba qualis 21 . 52. 59. 60. 65. 27, 15. 21. progenerent ib. 16. quot die- Aphrodisius statuarius 36,4 §11.

21, 48. exercitia operaque 11, Aphronitri consideratio 31, 46

4 6 3.

iphronitri usus 35, 5? Aphye piscis, 31, 44. .82, 53. Apiaria quam partem spectare debeant 18, 77 & 3. Apiala brassica 19, 41 § 1. Apianae uvae 14, 4 § 3. 14, 11. Apiastri descriptio et medicinae 20, 45. 21, 29. ubi venenatam 21, 27. apiastro apes delectantur 21, 41. Apiatae mensae citreae 13, 30. Apicae quid 8, 75, Apicii Marei luxuria 9, 30. inventum 8, 77, 9, 30, 10, 68, Apilateude aurum 33, 21. Apios ischas herba quae 26, 46. Apis bos 8, 71 sq. Apion grammations 1, prol. 30, 6. 31, 18. 32, 9. 35, 36 § 14. ApionPlistonices scriptor 37,19. Apii herbae consideratio et me-

dicinae 19, 46. 20, 44. mirum ib. tardissime nascitur 19, 35. el. semine vinum conficitur 14, 1964. oi. usus, et natura 19, 63. satio, cura, etc. 19, 46 sq. corona coronantur victores Nemeae 19, 47. de eo magna controversia apud erudites 20, ei. summa autoritas iò. se xuum differentia ib. mensis feralibus defunctorum dedicatum ib. nocumenta ib. cur inter mefastos frutices ib. in theriaca 20, 100. Apollodorus pictor 35,36 § 1 et 2.

Apocyni frutex 24, 59. 20, 23. Apodum avium consideratio 10, · 55 sq. 11, 107.

Apographon pictura Pamphili Apollodori in grammatica ex-35, 40,

Apolectas piscis 32, 53. Apollinaris herba 25, 17. 26, 87. ei. medicinae ib.

Apollinis simulacrum ah Anto- Apollonius medicus 29. 38.

nio Ephosiis andlatum, et ab Augusto restitutum 34, 19 § 3 et 14 et 17. 36, 4 6 2 et 10. Apollini laurus sacra 12, 2. 15, 40. A. templum Uticae ex qua materia 16, 79. A. cum Marsya certamen 16, 89. hyacinthus dilectus 21, 38. et Neptuni simulacrum 36, 4 § 6. A. et Dianae simulacrum 36. 4 & 10. A. Archilochi poetae interfectores arguit 7, 30. A. Delphici cortinae 34, 8. A. Delius ubi praecipue colitur 4, A. Capitoliaum M. Lucullus unde Roman advenit ib. 27. A. Palatini templua 34, 8. A. Citharnedi serpentemque perimentis simulacrum 34, 19 § 4. · A. marmoreum simulacrum a quo Sicyoniis positum 36, 4 § 1. A. Palatini aedes 36, 4 § 3. 37, 5. A. filia Phemonoe 10, 3. A. filius Arabus 7, 57. . A. colossus unde Lucullo translatus Romam 34, 18. A. fous, et in eo mirum 32, 8. A. oraculo

Socrates praelatus cunctis 7, 31. 34. A. oraculum 7, 47 sq. A. eboreus ubi 7, 54. Apolloniatarum pix fossilis I& Apollo Curius qui 32, 8. Apollodorus medicus 22, 29. Apollodorus sculptor 32, 42.

Apollodori medici duo 20, 13. 34. cellentia 7. 37.

Apollonides gemmarum sculptor 37. 4.

Apollonius Mus 13, 2. 28, 2.

Apollonii pictoris opera 36, 4 § 10. Apollophanes medicus 22, 29. Apostematum remedia 30, 12. 16. 31. 47. Aposcopon quid 35, 40 § 32. A. Posthumus dictator apud Regillum lacum Latinos devicit 33, 11. Apothecae vinariae 14, 16. Apoxyomenos quid 34, 19 & 6. Appendix spina qualis 24, 70. Appetentiam ciborum excitantia 20, 65. 72. 21, 90. 22, 74. 23, 7, 22, 75. 24, 64. 97. restinguentia 22, 53. Appiana cotonea 15, 15. Appianum coloris genus 35, 29. 31. Apiae aquae cur dictae 36,24 & 9. Appius Iunius consul 8, 61. Appius Claudius Caeci nepos quando consul 15, 1. Applauda 18, 24. Apronia herba, et eius medicinae 23, 17. Aproniana cerasa 9. 56. Apronius Lucius 11, 85. Aproxis herba 24, 101. Apersyctes gemma 37, 54. Aprugnus lumbus 8, 78, Apua piscis 9, 74. 31, 44. Apuleia M. Lepidi uxor 7, 36. Apuscorus magus 30, 2. Apyrinon Punicum 23, 57. ei. species 13, 34. 23, 57. Apyron unguentum 21, 38. Apyron sulphur 35, 50. Apyroti carbunculi 37, 25. acausti. Aqua quo mox refrigeratur, nec fervet postea 32, 18. quo fervere videatur ib. aquae proprietates 2, 63. aquam rotundam esse 2, 65, aquarum mo-

tus causam solem et lunam esse 2, 99., aquarum miracula 2. 106. 31, 21. colores mutantes 2, 106 sq. 31, 21. aqua inebrians ubi 2, 106. potae perimentes ubi aquam ex ventre pellentia 21. 90. aquae potus saluberrimus 14, 28. ei. potu cuncta utuntur animalia praeter hominem ib. ei. nullus sapor, succusque, autodor 15, 82. aquas quae arbores odere 16. 31. quae arbores ament ib. suffossa quae ligna diu durent 16, 79. 81. aqua quae ligna cito marcescant 16, 79. quomodo ex vino extrahi possit 16.63. aquarum differentiac 18, 51. 31, 2 sq. praesagia 18, 85. aquas omnes non omnibus licet bibere 31. 8. quae optimae ad sata irriganda 30, 21. insalubres potu quo purgantur 20,54. quomodo addensetur atque lutescat 20, 84 sq. aqua in qua nibil morgitur 5, 15. 6, 31. 31, 18. aqua pluvia tantum utentes 6, 35 (2). aqua pondus sustinens omne 6. 31. 31, 18. quam reges Parthorum bibunt 6, 31. 31, 21. amarae quomodo dulces fiant 24, 1. quo glacietur 24, 72. 99. aquae mulsae consideratio et medicinae 22, 51. aqua den tes decidere faciens 25, 6. aquae inveniendae signum 26, 16. aqua quae accenduntur 36, 34. 37, 27. 33, 30. aquarum impetus quo sistitur 28, 29. vis maxima 31, 1. boneficia ib. a. hominibus salubres ib. 2 sq. a. medicinae ib. aquao vini usum adimentes, quaeque

ebriotatem inducunt 31, 13. quae ntilissimae 31, 20. aquarum levitas ib. 21. quae salubres, vel contra ib. aquarum toto orbe saluberrima quae 31, 24. Aqua Virgo Romae ib. 25. aquas quaerendi ratio ib. 26. subterranearum signa ib. 27. nascentium aut deficientium tempus ib. 28. quando dulcior ib. 29. aquae tales, quales terrae per quas fluunt ib. aquarum mira mutatio ib. 30. calidarum usus et medicinae 31,1.2. ma-

rinae in medic. 31, 32 sq. Aquae ductus consideratio, ad eosque instrumenta31,31 sq. a. Romae a quo 36,24 & 9. ex quibus lignis 16, 81.

Aquatica quaeque frigidissima

16, 77,

Aquaticorum fruticum et calamorum consideratio 16, 64 sq. Aquatilium consideratio, libro 9. tegmenta plura 9, 14, sensus 9, 68. inter initia visu carent ib. 77. inimicitiae et amicitiae ib. 88. pauca pulmonem habent 11, 72.

Aquatilium medicinae libro 32. Aquifolii arboris baccae 15, 29. non decidunt folia 16, 38. folia

aculeata 16. 38.

Aquifolia quando germinet ib. 41. medicinae 24, 72. aquifolia arbor quae 27, 40.

Aquilarum consideratio, natura, genera 10, 3-6. aquilae mirum 10, 6. 15, 40. in nidis actites lapis reperitur 10, 4. 36, 39. non parere sine actite lapide ib. pullos ad contuendum solem cogit 10, 3. 29, 38. medicinis usus ib. foetus suos non alunt, sed fugant 10, 3. 4. Arabus lapis qualis 36, 41.

ubi nidificent, quotve ova pariant ib. pennae mixtas reliquarum avium pennas devorant ib. cur lovis armiger credita 2, 60. 10. 2. lovi sacra 10. 6. in Romanis legionibus ib.5. praclia cum quibus ib. cum dracone pugna ib. cum virgine mirum ib. 6 sq. ova quae avis frangit ib. 3. in Rhodo nulla 10, 40. incubatio, quotque pariant 10,79. a. et trochilus inimici 10, 95. a. et oloris inimitiae ib.

Aquilae pisces 9, 40.

Aquilae signi ortus 18,67 § 3. ib. 69 § 2. occasus 8, 72. 18,68 § 2. Aquileges 26, 16.

Aquilii C. equitis Romani ac iu-

risperiti domus 17, 1.

Aquilio duci capto aurum in 08 Mithridates infundit 33, 14. Aguilo ventus 2, 46, 47, 48. Etc.

sias vocatur 18,77 & 1. salubris 17.2. 2.48. flante quae agenda, et quae non 18, 77 & 1. Aquilone quae gaudent 17, 2. 18, 77 § 1. Aquilonem vites et arbo-

res spectare debent ib.

Arabiam Romanorum quis primus subegit 6, 32. 35. 12, 31. ab Alexandro victa 12, 32. felix cur dicta 12,41. peculiaria 12, 37, 38. suibus caret 8, 78. Arabiae gemmae 37, 22. 23. 24. 28, 33, 40 (2), 42, 46, 54 (2), 60. 74.

Arabica resina qualis 14, 25. gemma ebori similis 36, 41. 37, 54. arbores ex quibus vestes fiunt 12, 22. spinae medicinae adamas 37, 15. 24, 65 ex quibus 19, 2 § 3. maris fertilitas lapidum 12, 41. alites quae 37, 54.

PLIN. TOM. V.

Arabus Rabylonis et Apellinis fil. 7, 57.

Arachidna herba 21. 52. Aracos herba ib.

Arachnes mulieris inventa 7,57.

Aranea vitium peculiare olivis vitibusque 17, 37 & 7.

Araneorum consideratio, natura, genera 11, 28 sq. in texendis telis fertilitas ib. muscarii in medicinis usus 29, 38(2). arancus aedium ruinas praesentit 8,42. serpentibus inimicus 10, 95 pedes quales 11.108, telae mirum artificium 11, 28. lacertis pugna ib. futuri praecognitio ib. partus qualis ib. 29. Lycos 30, 17. 30. Phalangius parentes consumit 11, 29. aranci morsus remedia 20, 46. 51. 67. 71. 21, 71. 83. 86. 22, 30. 23, 70, 80, 24, 38, 42, 73, 32, 14, 17.

Araneus piscis mari peculiaris 9, 72. 32, 53.

Arandi tempus quod 17, 3, 18,65 §2. 49 §1. disciplina 18,46 sq. Arandum quantum uno iugo boum die una 18, 49 § 2.

Arandus qua observatione ager

sit 18, 49 & 1.

Arare minus quam verrere, censoria castigatio 18, 7 & 1. Arationis instrumenta 18, 48.

Arator incurvus arare debet ib. 49 & 2.

Aratrare et artrare quid ib. § 4. Aratrum a quo repertum 7, 57. Arbela celebris Alexandri victoria 2, 72.

Arbores pisces 9, 3. 32, 53. Arborum ramis antiqui coronabantur in sacris 21, 1.

Arbores inter se amicae 16, 29. summum munus homini datam,

olim creditum 12, 1. usms varius ib. sq. arbores numinum templa12.2. numinibus dicatac ib. deorum simulacza ib. primum hominum alimentum ib. 5 et 2. arbor vinum potat ib. 5. arhorum abortus ib. magnitu... do mira ib. 7 et 11. 13, 19. 16. 2.24. Indicae quales 7,2. 12,8. arber quae incendi nequit 12,9. 13, 40. lanificae uhi 12, 21. folia ubi non decidunt 12. 28. arboribus sexum incese 13. 7. 16. 46. arbor auspicata eusnymos 13.38. arbor pestem denuncians, et animalibus letalis ib. arbores neque aqua ne que igne corruptibiles 13, 46, arbores in mari 13, 48. indociles quae dicantur 14, 1. arborum liquores qui praecipui 14. 29. frugiferarum natura 15. I fructus vix numerabiles 15, 9 parvae post autumnum fimo conteguntur, et quare 15, 19 arborum succi consideratio 15. 22. pomiferac quales 16.1. ubi nullacib. fertilitas fere alternat 16, 7. boletos ferentes 16. 11. panos ferentes ib.13. quarum cortices sint in usu ib. 14. «... cur a natura genitae 16, 24. arb. tuber 16, 26. arbores quae loca ament 16,30. divisio ib.31. quarum folia decidant, et qua rum non ib. ct 38. svivestres urbanaeque ib. 32. non germinans ante mediam aestatem ib. 23. ubi nunguam decidunt folia 16, 34. foliorum consideratio ib. sq. conceptus, partus, educatio 16, 39 sq. arborum gaudium flos est ib. 40. quaedam non florent ib. cito tardeque germinantes ib. 41. quo

tempore fructus ferant ib. 43. semper fructum habentes 44. quae nullum semen aut fructum ferant 45. quae et quare infelices dicantur ib. et 24, 41. quae religione damnatae 16, 45. novellae quam diu fructum non ferunt ib. 46. quae facillime fructum perdant ib. infructuosae interdum loci vitio ib. 47. arborum rami varii 16,55. arb. biferae triferaeque16.50 sq. 18, 51. aliae aliis partibus fertiliores 16.50. quae maturius ferant 16,51. arb. corticis consideratio 16, 55, arb. radicum consideratio ib. arb. prodigiosae ib. 57 sq. arb. collapsas sua sponte resurrexisse ib. arb. quibus nascantur modis 58. arb. partes similes partibus animalium 16,72. arb. morbi communes 17, 37 & 2. arb. caedendarum tempus 16,74 sq. altissimae larix, abiesque 16, 76. robustae et deteriores quibus locis ib. quas et cur teredines non attingant 16, 80. arb.centra, id est durîties clavo similis, inimica serris 16, 76 § 1. arb. amplissima ubi visa ib. § 2. spissae, graves, leves ib. § 3. non fluitantes in aquis ib. duriores ib. calidissimae, et ex quibus ignis excutiatur 16, 77. siccae ib. molles fragilesqueib. aeternae quae cariem vel vetustatem non sentiunt ib. 78 sq. arbores infestantium genera quatuor 16, 80. arbor arbore integitur luxus causa 2. 100. arb, actates, et quae minime durent 2,102. arb.quarundam vita immensa ib. arborum miraculum 2, 104. 2, 85. 16, 88. arb.

vitae brevissimae 16, 90. quac in terra gigni non possuat ib. arb, pretia mirabilia 16, 91. arborum leges 16, 95, arbores coelum naturaliter affectare 7. arborum cum coelo et terra societas ib. quibus modis proveniunt 17,9. quibus modis serantur 17, 10. qualiter disponendae sint 17,15. scrobes qualiter faciendae 17.16. transferendarum consideratio 17, 14 qua actate transferendae 17.16 translatae eundem quem ante habebant situm servent ib. quae umbrae noxiae, et quae utiles17,17. plantandarum ratio et inter se distantia atque intervalla ib. sq. quae tarde quaeque celeriter crescant 17. 20. sationis consideratio17.22. arbor una in alia ib. inoculatio quemedo reperta 17,23. insitio quomodo reperta 17, 24, arbor omni genere pomorum onusta 17, 26. serendarum tempora tria 17, 30 § 5. quae societate gaudent 17,30 § 7. morbi 17,37 § 2 sq. quibus et quando prosunt frigora 17, 37 & 6. 17, 2. quae vermibus infestantur 17, 37 & 3. arboribus infesta 17,37 § 5. quae cortice detracto moriantur, et quae non 17, 37 § 9. arborum ultima venena ib. \$10 in Arabia mira altitudo 15, 28. arborum prodigia 2, 85. 17, 38. arbores speciem mutantes, seseque in alias vertentes ib. arbores loquutae interdum ib. arborum morbi remedia 17, 42. steriles quomodo fructiferae fiant 17, 43. arborum medicamenta ib. religiosae quomodo succidanturib. quo caedendae

L 2

6, 37. 7, 2. potum ferentes 6, 37. arborum utilitas 23.1. fruetus primus cibus hominum ib. annosas difficilius caedi, celerius tamen arescere 24, 1.

Arbustorum consideratio, et eorum ratio 17, 35 & 21 et 22. putatio quando et qualiter ib. arbustis convenientes arbores ib.

Arbutus id est unedo, arbor 15,

28. 23, 79. Arca uva (l. emarcum) 14.455. Arcadia non gignit thymum 21, Arcadiae vinum mirum 14, 22,

Arcadum anni trimestres 2, 64, Arcebion herba 22, 25.

Arcesilaus statuarius 36, 4 & 13.

Archelaus Cappadociae rex 37, 11 § 2. 8, 76. 81. circa agros colendos intentus 18, 5.

Archelai pictura 35, 36 & 17. Archelai de capris sententia 8,

76.

Archelaus pictor 35, 39. Archesitae simulacrum 36.4 810. Archezostis 23, 16. herba 26,

70. 93. Archibellion herba quae arcebion 22, 25. Archibius scriptor 18, 70.

Archigalli pictura 35, 36 & 5. Archilochi poetae interfectores

Apollo arguit 7, 30. Archimedis laus interitusque

7, 38. Architecti materiae idoneae 16.

Arcion persolata et personata

herba 25, 56, 66,

Arction herbs qualis 27, 16.

tempore 18, 75, mira altitudo: Arcturi exertes 2, 47, occasne quando 8, 72. 18, 67 6 3. 68 & 2. 18. 74. exortu tempestates fieri 18, 69 & 1. sidus procellosum 2, 39.

Arcturum herba qualis 27, 16. Arcus caelestis consideratio 2. 60. circa solem visus aliquando 2, 29. quando aliquid portendit, et quando non 2, 60. ubi quotidie apparet ib. 62. arcu caelesti tacta terra halitum mirum emittit 17.4. an noctu generare possit, et quando 2, 63. duplex pluviam signat 18,80. mirum in fruticibus 12. arcus caelestis vis 24, 69.

pertus 7,57. ex genitalibus camelorum abi 11, 109. 40 § 42. Lucullo familiaris Ardentia semper loca 2, 110 sq. Ardea futura praesagit 18, 88. Ardeolae consideratio 10, 79 sq.

Arcus sagittariorum a quo re-

95. 11, 52. quando optimum augurium ib. amica cornici 10. 96. ardeolae in medicinis usus

30, 48, Ardices.pictor 25, 5. Areae dispositio qualiter 18, 71, Areae amurca subiguntur 15, 8. Arellius pictor 35, 37. Arenasea creta 17, 5.

Arenae consideratio et usus 36. 51. Aethiopica et ei. usus 37,9. Arenae renum morbi remedia 22. 40. Quaere Calculorum re-

media. Areopagitarum sculptura 33, 55.

Arescon ex foemina mas 7. 3. Arescusa mulier in marem versa 7, 3. Aretii oppidi murus lateritius

35, 50. uva qualis 14,46% Aretia yasa 35, 46.

Arganthonii senectus 7. 49 (3).

Argemon Minervae herha 24,116. Argiritis quid 33, 35 sq. Argemonia herba 25, 56 sq. ei. Argyrodamas gemma 37, 54. 59. medicinae 26, 11. 48. 59. 64. Argius statuarius 34, 19. 69. 81. 87. 89.

Argenti consideratio 33, 31. a

latores primi et celebres qui34, gonautarum simulacra 34, 19 § 19 § 25. copia ubi 6,22. 33,31. 17. pictura 35, 40 § 26. lapis quando primum signatum Ro- Cyzici relictus 36, 23. mae 33.13 (2). argento a quo et Ariadnes pictura 35, 36 § 19. quando aes immixtum ib. ubi Ariana gens, et in ea lachrymamaxime reperitur 33, 31. ne rum spina 12, 18. quis haberet in castris suis Arianis herba qualis 24, 102. Spartacus prohibuit 33, 14. Ariciae vitis maxima 14, 3. semper in auro reperiri 33, 23. Aricinae valles 19, 41 & 3. quod optimum 33, 44. argento Aries quomodo foeminas vel mamigrae fiunt lineae 33, 32. argenti spumae consideratio ib. 35. quomodo inauretur 33, 41.

quale 33.45. argentum in quibus ornamentis 33,54. argenti caelaudi ars 33, 55, argentum quid 34,47. argentum in se tra- Arietis piscis consideratio 9, 4. hentia 37, 54, caelatum a quo 9, 66, 33, 29,

differentiae duae ib. 44. boni-

Romae 37, 6. Argenti vivi consideratio 33, 30 sg. Omnium rerum venenum

33, 32. Argentaria creta qualis 17, 4. 35, 58.

Argentea corona a quo primum 21, 4. nummus quando Romae Aristagoras scr. 26, 17. 33, I3. donarii nota quae ib. Aristander scr. 17, 38. tum librarum ib. 52. statuarum usus ib. 53. currus ib. 54. Aristarete pictrix 35, 40 § 43. foominarum compedes ib.

Argentosum aurum quale 33, 29. Aristeas 7, 53. Argillae albae consideratio 34, Aristeus primus mel cum vino

Argematis morbi remedia 20,78. cia 14.25. vinai condit Grae-

Argo navis ex cone arbore facta

13, 39,

quo repertum primo 7,57, cae- Argonautae in Italia 3, 22. ar-

res generet 8, 72. 30, 53. arietis ferocia quo cohibetur 8, 72, cornua defossa asparagum gignunt 19,42. in medicinis usus 30,22.27. arieti naturale agnas tas ib. probatio ib. Aegyptium fastidire 8, 72. arietum optimorum forma ib.

Aries machina bellica 7, 57.

Arinca frumenti genus in Gallia 18,12§3. ex ea medicinae22,57. Arion citharoedus a delphino pervectus in Taenarium littus

9, 8, Aris herbae descriptio, et ex ea medicinae 24, 94.

vasorum luxuria 33,49 sq. mu- Aristaltea malvae genus 20, 84. lierum lecti 33,51. lances cen- Aristandri de ostentis liber 17, 38.

Ariste 37, 58.

miscuit 14, 6. Aristei anima! visa 7, 53. Aristidia herba qualis 27, 64. Aristides statuarius 34, 19. ei. opera 34, 19 § 12. Aristidis pictoris opera 35, 36 § 22. ei. Iris imperfecta 35, 40 § 41. inventum 35, 39. praeceptor 34,19 § 12. tabula ingenti empta pretie 7, 39. Aristides ser. 4, 23. Aristippus Glaucionis F. 35, 10. Aristobulus pictor 85, 40 § 42, Aristocles pictor 35, 36 § 22. Aristocreon scr. 5, 10. 6, 35. Aristocritus ser. 5, 37. Aristodemus statuarius 34, 19 & Aristodemus pictor 35, 36 § 22. Aristogiton medicus 27, 14. Aristogiton tyrannicida 7, 23. 34, 9, 34, 19 & 10 et 12. Aristolaus pictor 35, 40 & 31. Aristolochiae herbae consideratio 25.54.55, 27,118. ei. medicinae 26,18. 27. 48. 69. 72.79.90. Aristomachus apum amator 11,9. Aristomachus scriptor 13, 47. 14, 24. 19, 26 & 4. Aristomenis fartitudo 11, 70 cor hirsutum ib. Ariston sculptor 33, 55. 34, 19 & 25. Ariston pictor 35, 36 & 20. Aristonidas statuarius 34, 40. Aristonides pictor 35, 40 § 42. Aristophanes poeta 21, 16. Euripidi quid obiecit 22, 38. Aristophanis Grammatici amica Aristophontis Ancaeus ab apro vulneratus 35, 40 & 32. Aristotelis laus et eius quinquaginta de animalibus libri 8, 17 sq. eum imitatus Plinius ib. ei. patria ab Alexandro restitu-

mortis 30. 53. vir mirae subtilitatis 18, 77 § 1. Aristotelis mater 35,36 § 20. haeres 25.46. filia 29, 3. Ar. commemoratur 2, 23, 60, 101, 4, 22, 5, 37, 7, 2, 30. 57. 8, 10. 17. 44. 84. 9, 6. 39. 40. 10, 15.85. 11, 112. 114. 18, 77, 28, 14, 21, 29, 3, 30, 2, 53. 35, 36 § 20. 46. Aristratus tyrannus 35, 36 & 22. Ariusum vinum 14, 9. Armeniaca pruna quae 15, 12. arbor quando floret 16, 39. Armenium color 35, 12. 28. Armillae quibus dabantur 33, 10. foeminarum 33, 12. Armoge quae 35, 11. Armon, id est Armoratia herba 19, 26 & 3. medicinae 20, 12. Armorum crepitus quando e coe... lo auditus 2,58. plurium gene. ra,ac corundem repertores 7,57. Aromacites vinum 14, 19 & 5. Aromatites gemma 31, 47. Aron bulbi genus 19, 30. Aro herba et cius medicinae & 50. 24, 91. Arretina vasa qualia 35, 46. Arrogantiae exemplum35,36 \$5. Arrugiae quid 32, 21 (2). Arruntius 29, 5. Arsen mandragorae semen25,94. Arsenogonon herba 26, 91 (2). Arsinoe regina 36, 14 § 3. Artemidorus 2, 112. 4, 24. 87. 5, 6. 9. 10. 35. Artes immortalitatem efficiunt 14,1. unde liberales dictae ib. artes desidia perdidit 35,2. artium laus et inventio 14, 1. iaventores dii habiti 17,6. artium una medicina imperatoribus imperat 24,1. artium plurima. rum exempla 7, 37.

ta 7, 30. conscius Alexandri

Artificum mira opera 7, 39. 34,: 16. 18 sq.

Artenisia uxor Mausoli regis 36, 4 § 9. 25, 36.

Artemaia herba qualis 25, 36. ei. medicinae 25, 81. 26, 12. 13. 49. 89. 90.

Artemon medicus 28, 2. Artemon pictor 35, 40 & 32.

Artemon supposititius Antiochus 7, 15.

Artemonis simulacrum 34,19 §2. 36, 4 6 11.

Arteriae fistalae 11, 66. inter vesicam et alvum 11, 83. arteriarum consideratio 11,88. arteriarum morbi remedium 20.3. 19. 22. 52. 69. 83. 22, 15. 48. 58. 67. 23, 12. 71. 27, 105.

Arteriace medicamentum 23, 71. Articularis morbi remedia 20.33. 78. 21.86.89. 22,15.54.75. 23, 8. 12. 37. 41. 81. 24, 12. 45. 67. 92. 120. 25, 22. 49. 26, 66 (3). 81. 28, 33, 62, 20, 23, 40, 22, 14. 27. 35, 51.

Articulorum consideratio 11,85. Articulorum remedia 20, 40. 97. 26,-66.

Artepta panis genus 18, 28. Artrare quid 20, 22,

Arulae quid 17, 15.

Aruncus caprarum 8, 76.

Arundinum consideratio 16, 64. 17,33. varius usus 16,64. arundines in deliciis gratae ib. arundinibus domus ubi teguntur ib. ar. Indiae maximae 6. 35. 16. 65. in sexu differentia 16.65. navigiorum ubi vices praesient 7.2. 16.65. ar. natura et medicinae 24, 38. quando serendae 18, 78. radix qualis Asclepiadis medici aetas astus-16,65. genera plura 16,66. 24,

in humidis agris serenda 16, 67. aptae ligaminibus 16, 69, caedendarum tempus 17, 33. contrariae filici 18,8 §3. arundinis stirps filicis ope ex corpore trahitur, et vice versa 24, 50. arundo adorata ubi ib. arundinis Cypriae medicina ib. arundinetum 17.33. arundo exstructoriam vim habet 24, 50. folia longa 16, 38. ubi maximae 7,2. 16, 65 (2). quamvis in palude, non tamen sine pluvia adolescunt 9, 23.

Arva alternis annis cessare cupiunt ; quod si ruris spatia non patiantur, quid agendum 18, 50. arva ubi fertilissima 18.51 sq. arvis stipulae incensae prosunt 18, 74. arvorum stercorandorum ratio 18, 74.

Arvales sacerdotes a Romulo instituti 18. 2.

Arvernorum statua 34, 18. Asaron herba quae et unde dicta 21, 16, 17, nardi vim habet 12, 27. eius medicinae 21, 78.

Asarota quid 36, 60. Asbestinum linum 19, 4,

Asbestos gemma 37, 54. Ascalabotes color 29, 28 Ascalia herba 21, 57.

Ascaloniae cepae 19, 32. unde dictae ib. quando serendae ib. Ascia a quo reperta 7, 57.

Ascia, id est loca umbra carentia 2, 75.

Asclepias herba 27, 18.

Asclepiadis laus, excellentia, interitus 7, 37, 14,9, 20,20, 22, 26. 61. 23, 19. 29. 25, 3. 26, 7.

29, 5,

que 26, 7 sq. 80. usus ad vineas 16,67, 17,33. Asclepiodorus sculptor 34,19526. Asclepiodorus pictor 35, 36 § 10. | Asclepiodori opera 35, 36 § 21. Asclepii Panaciae patris inventum 25, 9.

Asconius Pedianus 7, 31. 49. 83, 8. 35, 2. 36, 4 § 5. 10. Ascyroides herba 27, 15. 20. Ascyron herba 27, 10. Asdrubalis clypeus 35, 4. Asdrubas 37, 11.

Aselli pisces 9, 28. Aselli stellae 18, 80.

Asia quo anno a Romanis victa 13, 5, 17, 1, 3, picem habet optimam 14, 4 & 5. 14, 25. frutices quales 13,35. resinam hahet 14,25. Asiae hedera 16,62. calami 16, 64. salices quales Asinarum lac quale 11, 96. 16. 71. Asiae serendi tempus 18, 10 § 1. Asia e genista lina facit 19.21. devicta luxum misit in Italiam 21,31. Asiae dundecim urbes quando terrae mo-

tu mersae 2, 86. Asiatica persica 15, 11. Asiatica creta 35, 20, Asili quo fugantur 32, 4.

Asinius Celer 9, 31. Asinius Gallus consul 33, 47. Asinius Pollio consul 33,8. pri-

mus bibliothecam Romae dicavit 35, 2. ei quid responderit Plancus 1, prol.

Asinorum consideratio 6.68. asinus ingentis pretii ib. optimi ib. asinus frigoris impatiens ib. ubi non generantur ib. asinus inter pilos habentia. tantum, a pediculis immunis 11. 39. ubicornutus 11,45. dentes quales 11,64. sylvestres ubi 8, 46. asinis admissurae tempore quid dandum 20, 48. asinis ferulae gratissimae 24, I. asini

pitus quo faciunt 27.87. asincrum partus 8.68. quid timeant ib. pullorum in epulis ums ib. asinus ferus 8.16. asini et anus opera Afri arant 17, 3. asimus Baccho cur assignatur 24, 1. asinorum corpore scarabeos gigni 11,28. asini quotannis vivant 8, 68. asinis cor maximum 11,70. asini fel non habent 11.73. asini cerporis partium remedia 20, 71. 28, 83 (2). 45 (2). 46 (2), 34, 79. 31. 28, 60. 61 (2), 63, 64, 65, 67, 72, 73, 77 (2).

Asininae mammae a foetu dolent 11, 95.

Asinina ungula ad quid 28, 77. Asina quo sterilescat 28, 23. Asininum lac in arcanis 28, 33. Asinina pruna quae 15, 12. Asinisca uva 14, 4 & 9.

Asio avis 10, 33. 29, 38. Asopodorus statuarius 34, 19. Aspalathum spinae genus 24,68. Aspalatho oleum faciunt 15, 7.

Aspalathos arbor 12, 51. Asparagi consideratio 19, 42 sq. a. sylvestris qui corruda dicitur 16, 67. 19,42, 20,43. asparago vinum conficiunt 14, 19 & 4.

asparagus trium librarum 19, 19 § 2. asparagum ex arietis cornibus nasci 19, 43, asparagus Gallicus quis 21, 50. asparagi spinae 21.54. asparagorum medicinae 20, 40 sq.

Asphaltion quid 21, 30. Asphaltitis lacus de bitumine mirum 7, 13.

Asphodelus herba 21, 68. 22, 23 sq. ei. medicinae 22,33 sq. 26, 87. radix 12, 15. 26, 87.

rabie inflammantur 25,54. cre- Aspides serpentes quomodo mi-

50.

tiganter 21, 84. quomode so-| piantur 21, 105. ei. descriptio 8. 25. cum ichneumone pugna ib. aspides quomodo fugantur 24, 44. 92. aspidis mirum 10, 96. aspidum veneno contraria 20, 73. aspidum morsus remedia 22, 74. 23, 27. 24, 92 (2). **28,** 18, 29, 16, 32, 14, Aspilas gomma 37, 54. Asplenum herba qualis 27,15.17. Assabinus deus 12, 42. Assiduitas omnis fastidium parit 12, 40. Assius lapis 36, 26. Assis nummi consideratio 33.13. Assyria malus qualis 12. 7. Assyrias literas fuisse 7, 57. Astaci cancrorum genus 9. 51. Astae urbis qualia vasa fuerint 35, 46. Astacenis in campis equae nigro lacte accolas colunt 2, 106. Astaphis agria uvae genus 23,13. Aster herba qualis 27, 19. Asteria gemma 37, 47. Asteria ardeolarum genus 10.79. Astericum herba qualis 22, 20. Asterion vermis 29. 27. Asthmaticis utilia 20, 84, 26, 28. Astragali herbae descriptio 26. Astragali medicinae26,82.87(2). Astragalizontes simulacra 24, 19 & 2. Astrapes pictura 35, 36 & 18. Astrapiae gemmae 37, 73. Astringentia 23, 34. Astrios gemma 27, 48. Astroites gemma ib. 49. Astrobolos gemma ib. 50. Astrologiae inventor quis 7, 57. sectae quatuor 18, 57. excellentia 7, 37. utilitas 18, 65 § 2.

Astrorum scientia occultissima 18.56. observandorum triplex ratio 18, 58. Astris eventus assignantur, et nascendi leges 2, 6. 7, 50 sq. Asturcones equi quales 8, 67. Astus animalium exempla 9, 67 (2). 32,5. astus Cleopatrae21,9. Astylis lactuca 19, 38. Astylon simulacrum 34, 19 54. Astynomus 5, 85. Astypale femina 35, 40 8 32. Asyla herba 25, 92. Atabulus ventus Apuliae contrarius 17, 37 & 8. Atalantae pictura 35. 6. Ateramnum herba 18, 51. Ateius Capito 14, 15. 18, 28. Aterius Labeo praetorius 35, 7. Athamantis furor 34, 40. Athamas medicus 20, 94. Athanati fortitudo 7, 19. Athara medicamentum 22, 57. Athenaeus statuarius 34, 19. Athenia ingens signorum copia 34, 12, Athenae quo unguento delectatae 13, 2. Atheniensium infaustum praelium 16,66. coronae oleae usus 15, 5. poena cicuta invisa 25, 95. contra Persas praelii pictura 35, 34. iuvenes coronati comessabantur ac sapientum conventus frequentabant 21, 6. naufragium 2, 8, ad Romanos legati 7, 31. armamentarium 7, 38. Athenionis pictoris opera 35. 40 § 29. Athenodorus statuarius 34, 19. 36. 4 & 11. Astrologorum inter se discor- Athletae que cibe pascebantur

dantia 18, 57. inconstantia 7,

23, 63. elbos ambulatione per- | 21. auditum quid obtundat 24, ficiunt 11, 118. Atinia arbor ulmi genus 16, 29. nullum semen fert, nec fru- Aufeia aqua ubi 31, 24. ctum 16, 45. viti cur non idonea 17, 35 & 22.

Atizoes gemma 37, 54.

Athos mons quo umbram iaciat 3, 9. a Xerxe perfossus 4, 17. Atlantis montis arbores quales 13, 28.

Atlas sphaeram primus reperit 2, 6, 7, 57,

Atractylis herba 21, 53. 56. 107.

Atrac fici species 15, 19. Atramentum color 35, 24. 25.

Atriplex herba et eius satio 19, 54. semen quale 19, 58. vitia 20.83. natura et medicinae ib.

A.ropha quae 22, 73. Attagenis avis consideratio 10, 68. ubi non sint 8, 83.

Attalus medicus 32,28. de scorpione quid 28, 5. circa agros

colendos quid 18, 5.

Attali regis inventum 8, 74. 33, 19. domus ex qua materia 35, 49. adversus Gallos praelia 31, 19 § 23. mors quando 33, 53. sex milibus sestertium victuram emit 7, 39. 35, 8. 36 § 19. Attalica vestis 36,24 § 7. A. vestes a quo Romam advectae 8, 74. 37, 6.

Attelabi locustarum genus29,29. Atticum thymum quale 21, 31. Attici liber de viris illustribus

35, 2, 17, 18,

Attilius Regulus bis consul de agro 18,6. ei.cum serpente pugna 8, 14.

Attilus Padi piscis qualis 9, 17. Audaciae exemplum 8, 38. 82. signum in ceulis 11,54.

Auditus mirabile exemplum 7,

50. cui negatur, negatur eidem et sermonis usus 10, 88. Aufidius Cn. trib. pl. 8, 24. Aufidii C. interitus 7. 54. Aufidius Marcus Lurco quis 10,

Aufidius M. quis 35, 4. Aufidius scriptor 6, 10. Auge Demetrii serva 35, 58. Augeas rex fimi usus repertor

Augentia corpus 11, 118. 12, 30. 23, 51. 78. 24, 22. Augites gemma 37, 54.

Auguria a quibus reperta, et cur Caria appellata 7, 57. auguria ovorum 10, 76 sq. augurii prosperae aves quae 10, 3. auguria ex piscibus 9,22. augurium quando optimum 11,52. auguriorum materia 9, 22. 28, 3

- 19. Augurum collegium Romae 8.42. Augures plures 10,7. 8. 18. Augurum disciplina qualis 28, 1. Augustus imp. contra Acthiopes 6,35. Augusti apud Actium victoria 11, 76. statua 22,6° decurius qualiter ordinavit 33, 7. Augusto argenteae statuae tributae 3, 54. Augusti somnium 34,19 §3. forum et in co picturae 35, 10. templum ib. Augustus hyacinthi pueri pictura delectatus 35, 40 § 28. A. pater quis 36,4 §11. A. marmor 36,11. forum 36,24&1. imagines in Concordiae templo 37, 2. qua gemma signabat 37, 4. sacrificanti replicata iocinera

sunt 11, 76. templum factum a

confuge 12,42. charta quae 13,

23. 24. Augusti manu scriptus

liberPlinii tempere extubat 13, Auleticon calami genus 16.66(2). 26. Augusti e calcee augurium Aulos piscis 32, 32. 52. 2.5. militari seditione prope Aurata piscis 9, 25. 32, 53. afflictus ib. contra Antonium Auratae piscis medicinae 32, 16. apud Actium 32. 1. Angusti fil. guis 2, 67. 6, 35. 9, 58. Aug. tempore cometes visus 2, 23. principatum incunte quae stella visa 2, 28. Aug. auspiciis quae maria navigata 2,67. Aug. principatu fames ingens 7, 2. Aug, neptis suae nepotem vidit 7.11. Augusti duedecimus consulatus ib. Virgilii carmina cremari votuit 7, 31. Augusti imp gesta 7, 46. Angusti adversa plura ib. votivi ludi quando celebrati 7, 49. in ridendo consuetudo 7, 59. anod vinum cunctis praetulit 14861. A. libertus, vini optimus censor 14,8 6. Augusto laurus e coelo missa 15, 39. Augusti tempore mirum de lauro, aquila, gallina 15, 40. Augusti uxoris de lauro mirum ib. Augusti Siculum bellum 16.3. A. civicam coronam ab Lumano genere accepit ib. Augusti decretum de Neapolitanis 18, 29 & 2. coloniam Capuam deducit ib. ervo legamine curetus 18, 38. A. epistolae ib. undecimus consulatus 19, 65 & 3. A. lactuca in aegritudine servatus 19, 88. Augusti medicus Musa ib. et 25, 22. Augusti error 2.3. Italiae descriptio, ac in undecim regiones divisio 3. 6. trophaeum in Alvibus 8, 24. Alvini subacti ib. filiae luxuria 21,6. ex pisce augurium 9, 22. oculi quales 11, 54, laurus 15, 29, Aulanius Euander statuarius 36, 4 § 10.

Aurelius L. consul quando33,17. Auricularum consideratio 11.50. remedia 20, 40, 65, 28, 48, Aures animalium animi iudices 8, 19. aures iumentorum indicia 11.50. auris memoriae lecus 11. 103. auris dextra Nemesi sacra ib. aurem tangentes attestamur ib. aurium auimalium descriptio 11, 50. aurium ornamenta ib. auribus uniones restantur 9.53.58. auribus homines corpora tota integentes 4,27. 7,2. auribus ubi quadrupedes omnes carent6.85. aures ingredientia quo extrahuntur 25. 6. 29. 39. aurium sordes medentur morsui hominis 28.8. auribus contraria 24, 29. 51. aurium medicina 20, 8. 21, 22, 33, 51, 58, 59, 69, 78, 76, 82. 21, 73, 76, 87, 100, 22, 13, 44, 50, 52, 63, 64, 23, 13, 28, 29, 37. 38. 41. 43. 45. 47. 49. 58. 65. 76. 77 (2). 80 (2). 81. 24, 5. 16. 24. 82. 37. 42. 73. 92. 93. 25, 103 (2). 26,68, 27, 8, 15, 28, 28,21. 48 (8), 49 (2), 82, 13, 14, 25 (2), \$5, 52 (2). \$7, 12. aurium medicina multiplex 28, 48. 29, 89. aurium surdarum medicinae 20, aurium olidazum medicina 25.18. aurium vermes necautia 20, 52. 96. 97. 22, 71. 28, 18. aures purulentes sanantia 23, 81. 24.12. 16. 23. 47. 54. 77. 27. 7. 31. 46 6 4. 32. 14. 34. 31. aurium gravitatem emendantia 20, 44, 50, 21, 100, 23, 41, 28, 49. 31. 25. 32. aurium sonitum sedantia 20, 20, 27, 57, 24, 15,

auribus infantium medicina 20, ! 48. Aurum qui hominum soli oderunt 6, \$1. quo poliatur 36, 40. 37, 58. ubi a formicis eruitur, custoditurquel1,36. 37,54. quo consumitur, ac eius venenum 36.2. implexum crinibus 33.4. exiguum apud Rom. 33,5. mulieres pedib. gestabant 33, 12. cuius in os immissum 33, 14. aurum habere Spartacus vetuit ib. aurum igne proficit 33, 19 (2). cur tanti pretii ib. tribus Auster ventus qualis 2, 46. 47 modis inveniri 33, 21. aurum fluminum optimum ib. 'quibus in lecis reperitur ib. quanto labore effoditur ib. glutinatur 33, 29. quod opti- Autachates 37, 54. mum 33,31. quomodo ligno in- Autobulus pictor 35, 41. ducitur 35, 18. alumine purga- Autopyros 22, 68. ingens copia ubi 6, 12. 22. 24. menda libr. 1, prol. ram quis reperit 7,57. auri sa- fidei parit ingentem 5. 1. 23.12. abusus 33,14. auri igne nihil deperit 33, 19. bonitas quo cognoscitur ib. dilatatio in bracteas subtilissimas 33,19. Autoritas in quo summa 7, 32. inventio ib. purgatio 33, 33. 34, 31. venenum 29, 25. auro signare literas quando repertum 33, 6. auro repensum caput 33, 14. auro cuilibet argentum inesse 33, 23. Aureum delubrum ubi 87, 82. aureus nummus quando Romae percussus 33,13. aurei torques Avellanae iuli inutiles 16.52. corona septem pondo 33, 16. aurearum bractearum differen-

quae 33,24. anrei currus 33,54. aureae compedes ib. aurea feles ubi pro den colitur 6, 35. aurea corona quae 16, 3. 22, 4. aureum poculum quid apud mediens 24, 58. Aurichalci consideratio 34, 2. Auripigmentum quid 33, 22. 35, 13. 31. Aurariis in fodinis mures aurum rodere 8, 82. Auspicia a quo reperta 7, 57. Auspiciorum materias, 82. 10, 15. 48 sq. quibus nocet 17, 2. 18, 77 § let 3. Austro vento rupes sacra 2. 44. qui con- Austrinus vertex 2, 68. ri 35, 52. vestibus intexi 8, 74. Autorum nomina non suppri-26. 32. 35. 36. 33, 15. conflatu- Autor gravis falsac rei, lapsum cra fames, quid mali hominibus Autores in dubiis citandi 7. 1. afferat 33, 14, auri usus qualis 28, 1. autores in eadem scientia saepe dissident 18, 57. antorem quem sequi debemus 2, 113. auri proprietates ib. naturalis Autumnus an serenus futurus sit 18, 80. initium quando 18, 68 § 2. 18, 69 § 4. 70, 74. Avaritiae vis 36, 1 sq. redargutie 18,60. 33,1. 33,14.47. origo 33, 47. avaritiam secuta est auri fames 33, 14. avaritiae causa quae fiunt 14, 1. 18, 60. avaritia ad ima penetrat 33, 1. militibus donati 33, 10. aurea Avellanarum nucum consideratin 15, 24. quo serendae tempere 17, 30 & 6. natura et metiae 33, 19. aurea statua prima dicinae 23, 78.

men18,43. avena frumenti primum vitium 18.44. avena Germani pro pulte vescuntur ib. avena victitantes 4, 27. 6, 35. Avenae cibus quibus utilis 22, 68. avenae panis utiliss. ib. Aventinus mons in quem plebs Romana secessit 19, 19 & 2. Aviaria turderum apud veteres 17, 6. aviaria quis primus instituit 10, 71. Aviditatem in cibis facientia 20, 65. 72. Vide Appetentiam. Aviola in roge revixit 7, 53. Avium consideratio libro 10. aves picta uva deceptae 35, 36 § 3. aves ne milium panicumve tangant 18, 45. quomodo manu capi pessunt 19, 34. ubi cum hominibus pugnant 6, 13. 7, 2. 10, 30. 8, 14. cursum navium dirigentes 6, 24. villaticae quo tutae fiant 23, 17. ne strangulentur 24. 113. aves animalium minimae 9, 1. nocte lucentes 10.67. novae fabulosaeque 10. quo ordine ex ovo generentur 10, 73. omnes in pedes 'nascuntur6.4. quot diebus incubent 10, 75. quae animal pariunt 10, 81. pleraeque cur ocules appetant 11, 55. omnes praeter vespertilionem dentibus carent 11,62. quae sine pedibus 11, 107. quae et quando loquaciores 11, 112. uncos habentes ac nocturnae quales 10, 19. 21. 25. aves incognitae 10, 17. a cauda de ovo exeuntes. et quare 10,18. auspiciis aptae 10, 20. 26. quae in coenis pro- Babiae vinum quale 14, 8 & 6. habentes 11, 79. quae quibus § 13. in locis non sint 10,41. colores Babylonis spina qualis 18, 46.

Avena Graeca eni non cadit se-

mutantes in alias versae 10, 42. dentatae 10, 60. quae omnium maxima 10, 1.29. quae sola a suo genere interimitur 16, 30. avium cantus quo compesci possit 35, 48. avium rex 8, 37. multarum nomina naturaque 10. 67. generatio 10, 73. ova qualia 10,74. coitus qualis ib. generationis, incubatus, coitus tempus 10, 73, 74, avium quod membrum primum gignitur ib. conceptus, et foetuum numerus ib. ungues quales ib. digestio pergenera 10,13. inauspicatarnm consideratio 10, 14. ex his quae uncos ungues non habent hirundo sola carne vescitur 10, 34. avium temporis differentia magna 10, 38. avium diversarum in medicinis usus 30, 8 (2). 9. 12 (3). 18. 19 (2). 20 (4). 21. 23 (2). 27 (2). 30 (2). 36. 44 (2). 47. 50. avium mira 10, 37. 6L cantus qui suavissimus 10, 43. geniturae quando 10, 46. ingenia 10, 3. 48. 49. ,velatus incessusque 10, 54. loquentium consideratio 10, 57. loquentium lingua qualis 10, 59. avium potus 10. 63.

Axinomantia magicae species 36, 34,

Axin fera 8, 31. Axius Qu. 8, 68

Axungiae consideratio, usus etc. 11, 84.

Azonax praeceptor Zoroastri 30, 2.

hibitae 8, 82. geminos sinus Babilius praefectus Rom. 17, 35

174 palma 17, 9. fertilitas 18, 45. Baculus rusticorum qualis esse Babylonii de terrae motu quid 2, \$1. siderum observationis repertores 7, 57. Babylonica terra non gignit herbas 18, 45. Babylonicae vestes quales 8, 74. Baccalia laurus 15. 39. Baccar, et ex eo unguentum 21, 16. b. rusticum quid ib. baccaris medicinae 21, 17. 26, 71. baccaris, id est, nardus rusticus 12, 26. Baccarum et pomorum natura eadem 15, 34. baccarum consideratio 15, 29. Racchus ubi educatus 12, 42. primo coronam hederae sibi imposuit 16, 4. quam din ante Alexandrum Magnum 6,21. cur ex femine lovis natus creditur 6. 23. cantharis usus 83.53. a Merenrio nutritus 34, 19 § 27. cum elephantis triumphus 8, 2. quae reperit 7,57. Bacchi templum in Samo 8, 21. Bacchi thyrsos, galeus, scuta, hederae ornant 16,62. Bacchi saera cum Balani arbores 13, 9 (2). hedera 16,62. 4,12. Bacchi nutrix Nysa ubi sepulta 5, 16. simulaerum 34, 19 & 10. patria 4, 12. Bacchi mira pictura 35, 8. 35, 36 & 9 et 19. 35, 37. 35, 40 & 28. Baccho asinus cur assignatur 24. 1. crae ib. Baccharum effigies sculptae 33, Bacchiades 35. **43**. Bacchica hedera 16, 62. Bacchi pisces 32, 53.

18, 12 & 3.

Bactrianorum smaragdi 37, 17.

debeat 24, 44. Baebius M. consul 13, 27. Tamphili interitus 7, 54. mors ib. Baetica regio tritici fertilissima 18, 21. oleum quale 15, 3. olea maxima 17, 19. Baeton 6, 21, 22, 7, 2, Bagon, id est Spadones 13, 9. Baiana fossa a Nerone facta 14, 8 6 2. Baianae aquae 31, 2.. Balaenarum piscium consideratio, natura, magnitudo, loca 9. 2. 3.5. balaenis branchiae non sunt 9, 6. balaenae pilo vestinntur 9. 15. balaena piscis 32, 53. balaenae in medicinis usus 32.38. balaenarum cum orcis pugna 9, 5. ora in frontibus 9, 6. summa aqua annatantes in sublime nimbes ef flant 9, 6. qualiter spirent ib balaenae cum musculo amici tia 9. 88. Balaninum oleum quale 18,2. 22 Balanus piscis 32, 53. Balani Sardiani quid 15, 25. Balanitis castaneae genus ib. Balanita gemma 37, 55. Balatum pecori quid concitat 20, 55. Balaustinae vestes 13, 34. Baccho ferulae sa- Balaustium punici mali flos ib. balaustium quid 23, 60. Balbus L. consul 2, 89. Balbus Cornelius quis 7, 44. Garamantes superat 5, 5. Balcarica vina 14, 8 & 6. Balis herba qualis 25, 5. Bactris genera tritici ingentia Ballista a quo reperta 7,57. Ballotis herbae consideratio 27,

31, 2. 20. balnearum aestus quo arcetur 31, 23, 28. balnearum plurium usus, et medicinae quando 31,32. bainearum pensilium usus quando 9, 79. balnearum damnatio 31, 32. Balnea Agrippae 36, 24 & 9. Balsami consideratio 12.54. uni terrarum Iudaeae concessum 16. balsami olei natura et medicinae 15, 7. 23, 47. Balsamodes arbor 12, 43. Balux quid 33, 21. Banchus piscis 32, 53. ei. medicinae 32, 25. Bananica uva 14, 4 & 7. Baptes gemma 37, 55. Barba ne nascatur 21, 97. 30, 13. 32, 47, Barba Iovis, arboris genus16,31. Barbata, aquilarum genus 10, 9. Barbari faciem formae gratia pingunt 22, 2. Barbarica pira 15, 16. Barbarica unguenta falsa 21, 16. Baroptenus gemma 37, 55. Basaltes marmor 36, 11. Basanites lapis 36, 43. Basilia gemma 37, 15. Basilicon, nucis genus 15, 24. Basilicum, quaere Ocimum. Basilica uva 14. 4 8 4. Basilis scr. 6, 35. Basilisci serpentis descriptio 8 visu necant 29, 19. Bassus Lecanius quis 26, 4. Bassus scr. 6, 35. Batis herba marina 21, 50. Hortensia quae ib. batis herbae medicinae 21, 101. Batis piscis 32, 53. ei. medicinac 32, 25. Batos cynos rubus 24, 74. Batrachus piscis 32, 53.

Balnearum plurium consideratio | Batrachi statuarii opera 26. 4 5 14. Batrachion herba quae 25, 109. 27, 90. ei. medicinae 26, 90. Batrachita gemma 37, 55. Batti statuarii simulacra 34, 19 & 13 et 34. Beatissimi qui a diis iudicati 7. 47. 48. Bdellium arbor et lachryma 12. genera et appellationes variae 12, 19. Bebriacenses aves 10, 69. Bechion herba quae 26, 16, 17, Bedas statuarius 34, 19 & 13, Belgarum ex calamis usus 16, 64. Belgicae provinciae lapis serra sectilis 36, 44. Bellonae aedes 35, 3. Belli inventores 5, 13. 14. Bellicorum instrumentorum inventores 7, 57. Bellorum expertes homines 5, 8, Belonae piaces 32, 53. ei. partus 9, 75, Belus rex sideralis scientiae inventor 6, 30. 37, 55. Beli oculus gemma 37, 55. 58. Beluae marinae maximae 9. 5. in terra se pascentes 9, 2. Beneficium deus secundum Democritum 2, 5. Beneficiorum gratitudo 18, 1. Berenices crinis stella 2, 71. Berenicae reginae lapis 37, 32. Berosi astrologi laus statuaque 7, 37, 50, 57, Beryllorum lapidum consideratio 37, 20. Berytium vinum 14, 9. Berytia uva quomodo servetur 15, 18 § 4. Bestiae hominibus interdum prudentiores 37, 21. quo fugantur 28, 25. qualiter homi-

nem fugiant 29, 21. ne noceant 25.78. bestias evocantia 37.62. Bestielae corpori innascentes quomodo necentur 20. 49.

Betae consideratio.genera.natura 19,40. genera, natura, medicinae 20, 27. sylvestris, et ex ea medicinae 20, 28. betae semina non tota simul nasci 19, 35. satio, cura, usus etc. 19, 40. b. foliis vino sapor restituitur ib. semen quale 19.58. betae aquae salsae prosunt 19, 59. betam appositam non degustasse religio est 19, 40.

Beterrarum vina 19. 4. Betuli gemmae 37, 51.

Betulla arbor qualis, quemque locum amet 16, 30. apta scutis 16,77. betulla virgae magistratuum fiunt 16, 30. ligaminibus apta 16, 69.

Bion scr. 6, 35.

Bion vinum, et eius septem genera 14, 10. ex eo medicinae 23, 26.

Bibendi causa quae fiant 14, 28. bibendi gratia nives et glacies servantur 19, 19 § 2. bibendo gloriam quaerentes 14, 28. bibere ante cibum quando institutum ib. bibunt homines non sitientes 23, 23.

Bibliotheca quae in orbe nobilissima 7, 31. 35, 2. Romae a quo dicata 35, 2. plures ubi ib. bibliothecis imagines illustrium virorum ponebantur 35, 2.

Bibliotheca Pollionis Asinii Romac 7. 31.

Biferae arbores 16, 50. 18, 51. Bigas quis primus iunxit 7, 57. bigae in nummis signatae 33,13. bigati nummi ib.

augentia 28, 23. bilis remedia 15, 29. 20, 33. 34. 50. 89. 21, 72. 98. 104. 22, 14. 23. 26. 40. 64. 23, 50. 74. 24, 21. 82. 25, 18. 22. 26, 12, 26, 34 (2), 35, 36, 37, 39, 41. 42. 47. 27, 10. 20. 28. 51. 55. 71. 93. 113. 31, 33. 37, 51.

Bimammiae uvae 14, 4 § 8. Biremi quis primus usus est 7,57. Bisontes bestiae 8, 15. bisontis in medic. usus 28, 45.

Bithynia fungos venales mittit 22, 47,

Bituminis consideratio 2, 109. 35.51. bitumen ad lucernarum lumina 35, 50. 51. bitumen ludacae quale 7, 13. 28, 23. bituminis fons ubi 6, 35. probatio 25, 51. effectus acvis ib. bitumine statuae tinguntur ib. ferrum clavique tinguntur 35, 52. bitumen quibus in locis proveniat 35, 51.

Biuri animalia 30, 52. Blapsigonia apum morbus 11, 46. Blattae qua arte conveniant omnes 20, 63. blattae vermis consideratio, natura, genera 29, 39. in medicinis usus ib. Blattaria herba 25, 61.

Blechnon herba 27, 55 Blechon quid 20, 55. Bliti natura, vitia, medicinae,

convicia 20, 93. Boa serpens, unde dictus 8,

14. Boa morbus unde dictus 26, 73.

28, 75. eius curatio 24, 35. Boarium forum 34, 5. ibi statua fuit Herculis 10, 41, 34, 16 boario in foro mirum 28, 3. Bocchus historicus 16, 79. 37,43

Bocchi regis saevitia 8. 5. Boeotiae fines Atticae perdices

Bilis morbus unde 11,75. bilem non transvolant 10, 41. Boec-

ticorum adversus Lacedaemonios victoria 10, 24. Boethus sculptor33,55. 34,19§24. Bolbines herba 19, 30. Bolbiton auid 28, 68. Boleti natura, venenumque 22, 46. 47. boleti arborum 16, 11. boleti veneni remedia, quaere fungorum veneni remedia. boletus unde venenum trahit22, 46. boletorum aetas dierum seutem ib. Bolides caeli faces 2, 25. Bolites radix quae 21, 98. Bombyx Coa qualis 11, 27. bombycum vermium consideratio 11, 25. Bombycina vestis a quo reperta 11. 26. Bombycinae arundines 16, 66. Bombylius vermis 11, 30. Bona praesentia multos perdunt 7. 43. bona malis paria non sunt 7, 41, 43. Bonasus fera 8, 16. Bononiae fluvius Rhenus calamis abundat 16, 65. Bootes caeli signum 2, 41. Bopyrus piscis 32, 54. Borca vento flante quid agendum,et quid cavendum18,77 §1. Boreas ventus 2. 46. Borea gemma 37, 37, Borsycitos gemma 37, 73. Bostrychites gemma 37, 55. Botanismos quid 18, 47. Botryitis Cadmiae genus 34, 22. Botryon medicamentum 28, 10. Botryites gemma 37, 55. Botrys herba 25, 36. 27, 11. 31. Boum consideratio, natura, diversitas, pretium 8, 70. bovis capiti mirum lapillum inesse 30, 47. boum honor apud veteres 18, 3. effigies in acre habe-

PLIN. TOM. V.

aptae 22,73. 23, 40. boves araturi quomodo iungendi 18, 49 § quas herbas maxime expetunt 18.51. futura praesagiunt 18.88. boum fimum utile alveariis 21, 47. scabies quomodo curetur 21, 106. medicinae 24, 95. cornua quomodo curantur 11, 45. bobus bimis mutantur dentes 11, 64. boves gravidae ubi ferant partum 11,84. boum venenum 25, 92. boum morbi remedia 20, 19. 24, 63. 30, 53. bovis lac quale 28.33.34.45. boves Lucae quae 8, 6. quales 8, 30, 31, 70, boves re. tro pascentes 8.70. boum actaz ib. boves quo pinguescunt ib. boum domitura 8,71. apud priscos cura 8, 70. bovem locutum aliquando ib. bovis Apis consideratio 8.71. bovem quis primus occidit 7, 57. bove arare a quo inventum ib. ' bubus quae folia utilia 16, 38, 22, 73, 23, bovis in medicinis usus 28. 45. 49. 51. 58. 62. 67. 70. 30, 47. Bos piscis 32, 54. Brabyla quae 27, 32. Brachiorum consideratio 11, 99. Brace Galliae far 18, 11. Branchiae quibus piscibus insunt, quibus non 9, 6. 33. Brassica corrumpitur in dolio vini sapor 19, 40. brassicae consideratio, laus, genera 19, 41 § brassica toto seritur ac metitur anno ib. br. translatio ib. br. genera plura 19, 41 & 3. brassica in rapam vertitur 19, 57. br. laus, et de ea scriptores plures, ac ex ea medicinae 20. 33. br. species tras ib. br. inimica vino vitibusque 20,34. 36

batur ib. pabulis quae frondes

stirpis usus 20, 35. br. nocumenta ib. br.ubi non editur ib. br. sylvestris medicinae 20, 36. qualis 20, 87. br. viti inimica ib. et 24, 1. br. et cyclaminum inimicae 24. 1. Brathy, id est. Sabina herba 24. 61. Brechma quid 12, 14. Brevis vitae homines 6, 35. 7, 2. Brevitate vitae nihil melius 7,51. Brianca arbor quae et cius usus 24, 42, Britanni que digito gestant annulos 33, 6. glasto suas coniuges pingunt 22, 2. Britanniae electrum 37, 11 & 1. Britannia magicam exercere consucta 30, 5. Britannica herba 25, 6. 25, 55. ei, inventio 27, 1. Bromos siliginis genus 18, 20 § 4. herha et ex ea medicinae 23,25. Brocci unde dicti 11, 60. Brochitas dentium, index equorum 11, 64. Brontis pictura Apellis opus 35, 36 & 17. Brumale tempus 2.47. brumalis circulus 2, 70. brumales dies 18, 59. brumae initium ib. brumae tempore quid agricolae facere debent 18, 62.

Bruscum tuber 16, 27. Bruta arbor 12, 39. Bruta pix 15, 7 16, 22. Bruta sunt quibus cor durum riget 11, 70. Brutorum arma 18, 1. Brutorum animalium remedia 20. Bucerae herbae 24, 120. Brutis tompus pariendi statutum 7, 4, Bucolicon herba quae 25, 11.

brassicae usus 20, 33, 42. br. | Brutus L. Consul primus,36,24 6 3. apud Delphos terram exosculatur ex oraculi responso 15. 40. meruit libertatem ib. br. vires mirae ib. br. marina Bruti epistalae de aureis fibulis 33, 12, 36, 3, Bruti Philippen, erga statuam amor 34, 19 5 22. Bruti et Crassi oratoris iurgia 36, 3, Bruti Callaici templum 36, 4 § 8. Bruto, qui reges expulit, nulla decreta statua 34, 13. Brya frutex 13, 37. Bryaxis statuarius 36, 4 § 5 et 9. 34, 19 5 13. Bryon, ex quo oleum 12, 61. ex en medicinae 24,17. bryon herba qualis 27, 30. 33. Bryoniae herbae descriptio et medicinae 23, 16, 17. Bubali animalia 8, 15, Bubbatio 34, 42, Bubonum herba quae 27, 19. Bubonis avis consideratio 10, 16. in medicinis usus 29,26, 30, 17, 29. aures quales 11.50. cordis mirum 29, 21. Bubulae Cunilae her, medicinae 25, 55, Bubutii ludi unde 18, 3. Bubulae carnes quomodo facile percoquantur 23, 64. Bubulum femur herba 27, 56. Bubulum fel 12, 15, Bucardia gemma 37, 55 Bucca quid in bomine 11, 59. Buccinum purpurarum genus 9. 61. Bucephalos Alexandri Magni equus 6, 23. 8, 64. Buceros, id est, foenum Graceum 19, 24,

Buconiatis uva 14, 4 § 7 Buglossus, id est lingua bovis, herba25,40. ei.medicinae26,71. Bulapathon herba et ex ea medicinae 20, 86. Bularchi pictoris mira tabula 7, 29. 35, 34. Bulbinae herbae descriptio et ex ea medicinae 20, 41. Bulborum medicinae 20,40. sylvestrium consideratio 21, 38. sylvestrium medicinae 20, 40. bulborum consideratio, et genera plura 19, 30. floris medicinac 20, 40. bulborum effossio, et maturitas quando 19, 30. bulbus vomitorius cur 20, 41. non nisi ex femine provenit, et ubi sponte 19.30. bulbi genus. ex quo mapalia et vestes fiunt | Cacaliae herbae usus 25, 85. 1**9**, Ī0. Buleuterion quid 36, 23. Bulla aurea cui primum donata 34. 4. cui dabatur ib. Bumasti uya qualis 14, 4 § 9. Bumelia frazinus 16, 24. Bunion navi genus 20, 11. Bupalus sculptor 36, 4 § 2. Buphthalmos herba 25, 42. 103. Buplenrum herba quae 27. 34. 22, 32, Buprestis herbae consideratio Cadavera qualiter in aquis sese et medicinae 22, 32. 36. Buprestis vermis qualis et unde dicta 30, 10. Baprestis remedia 23, 18. 30. 44. 28, 21, 83, 42, 80, 10. Buselini herbae medic. 20, 47. Butcones aves 11,110. buten accipitris genus, et familia ab eo cognominata 10, 9. 69. Buterides 36, 17 § 3. Butyri consideratio, usus, medi-

quomodo fiat ib. butyrum quid 11, 96. olei vim habere ib. Buxus ubi plurima 16, 28. buxi arboris consideratio, et genera tria ib. buxus montes amat 16. 30. buxo non decidunt folia16. 33. buxo folia qualia 16, 38. buxi semen crataegon dicitur 16, 52. buxus, gravissima et spississima arborum 16, 76 & 3. non sentit cariem 16, 78. Byssinum linum, et eius ingens pretium 19, 4.

Bythus scr. 28, 23, Byzacii Africae campus fertilis. simus 17, 3. 18, 21.

## Cacaliae berbae med. 26, 92.

Cachla herba 24, 33. Cachrys quid 26, 50. cachrys pillula in medicina 16, 11. cachrys semen rosmarini 24, 59. cachrys genera plura 24, 60. Cacizotechnes appellatus quis 34, 19 § 35. Cacoethis morbi remedia 22, 64. 72. 23,49. 24, 3. 47. 26, 87. 27, 105. 28, 74. 30, 39. 32, 44. 46. Cactos herba 21, 57. habent 2, 106, 7, 18. ubi medicata asservantur 11, 70. Cadmia quid 34, 22. ei. medicinae ib. genera ib. faciendae ratio ib. Cadmia ubi optima ib. Cadmiae effectus qui 34, 23. Cadmus solutae orationis inventor 5, 31. in Graeciam quas literas attulit 7,57. quae reperit ib. Cadmi patria 5, 31. picta imago 35, 37. cinae 28,35. 46. natura et effe- Caduceum cur cum serpente 29, ctus 28, 46. unde dictum, et 12.

Cadurci populi ex lino vela te-f xunt 19, 2 & 1. Cadytas herba in Syria 16, 92. Caecias ventus 2, 46, 48. Caeciliana cerasa qualia 15, 30. Caecilius M. Calpurnii Bestiae hostis 26, 46. Caecilius M. consul 2, 32. Caecilii T. fortitude 7, 29. Caecilius scr. 29, 27, Caecubi vini generositas 14, 8 § Caecubum vinum ad concoquendos cibos olim utile fuisse. iam amplius non gigni 23.20.21. Caedendae quando arbores 16. 72. 73. 18.75. caeduae arbores quae 17, 34. 18, 75. Caeliacis utilia, quaere Coeliacorum remedia. Caelatores imaginum clari recensentur 14, 19 sq. Caelaturae mirabiles describuntur 33. 54. Caelius senator 8, 61. Caelius Marcus 36, 4 § 14. Caelius Rufus orator 1.50. Caelum nullo modo quit flecti 16, 59, Caeli consideratio, magnitudo, aeternitas, continentia, mensura, motus etc. 2, 1 sq. caeli formam globatam esse 2, 2. caelorum motus qualis 2, 3. caelorum sonitus concentusque ib. caclum a quo primum descriptum 2.6. caelo animalium omnium impressae effigies 2,3. caelo rerum omnia semina inesse ib. caelum unde dictum ib. caelo quae nobiscum societas 2, caeli notitiam quis primo habuit ib. caeli signa XII a quo primum observata ib. cae- Caepio scr. 21, 10. li faces quales 2, 25. caeli co- Caesar Lucius quo anno censor

lores 2, 26. caeli species san- 13, 5, 6, 14, 16.

flammae 2, 28. caeli coronae circa solem et lunam quando 2. 28. caeli versicolores et circuli 2, 30. caeli ostentum 2, 35. caeli scintilla quando cadero visa ib. caelum pro aere 2, 38. caeli in terras influxus 2.41.81. caeli animalium effigies quot 2. 41. caelum in partes sedecim dividitur 2, 55. caelum ardere saepe visum 2, 58. caeli proprietas in locis quibusdam peculiaris 2, 62. caelo omnis infirmitas accepta ferenda 16.52. caeli natura ad arbores 17. 26. caelum quod arbusta spectare debeant 17, 29. caeli ad arbores societas 17, 2. caelum terrae parere quidam cogunt ib. caelo constat operis facultas 17. 3. coelo maxime agriculturam constare 18, 56. cum terra societas 18, 68 § 3. caelum spectare quomodo inducti homines 23. 1. caeli violentia quo tollitur 28, 23, caelum quae aves crebro aspiciunt 10, 24. Caelestis iniuriae duo genera 18, 69 § 1. caelestium observationes a quib. 2, 7. caelestium corporum motus cur dissimiles 2.13. caelestibus natura aeterna 2. 6. caelestium ad terram potentia ib. caelestium distantia non vestiganda 2, 23. caelestium cognitio obscurissima 18, 57. caelestium cognitio ex multis haberi potest 13, 29. Caementa quo ferrumino componantur 36, 55.

guinei coloris visa 2, 22. caeli

Caesaris Octavii de vino senten-l tia 14,8 § 6.

Caosaris civile bellum quae prodigia praecesserunt 17, 38. Caesaris Iulii munus gladiatorium 15, 20. 19, 6. C. domus laurum habuit ianitricem 15.39. C. villa ubi 15, 40, 32, 7. Caesar ex qua lauro triumphare solitus, et cur 16,81. Caesaris forum Romae 16, 86. 19, 6. Caesar annum ad solis cursum redegit 18.56. Caesaris de singulorum siderum ortu et occasu sententiao 18,56. 64. C Idus Martias ferales sibi annotavit 18.68 \$3. forum Romae totum texit, ac sacram viam, et eius gladitorium munus 19.6. C.carmende olere 19, 41 § 3. C. la. psana apud Dyrrachium vixit sb. dictator Peloponnesum insulam tentavit efficere 4, 5. Ptolemacum perimit 5, 1. Acdemonem debellat ib. C. Triavium ubi superat 6, 4. C. excrcitus in Pharsalia famem sensit 26. 9. C. aedilitas, et ingentes divitiae 33, 16. C. aerarium spoliat 33, 17. C. lorica cui dicata 34, 10. C. Aiacem et Medeam Veneri dicat 7, 38. 35, 9. Caes. Iulii templum et curia 35, 9. 35. 36 § 15. domus incensa | Caesonia C. Imp. uxor 7, 4. 25. 36 5 11. statuae marmoreae 36. 4 & 10. in Alexandria tem- Caiae Vestulis statua 34. 11. plum 36, 14 54. C. circum ma. | Cains Valerius consul 19, 15. ximum exstruit 36, 24, 24 & 2, Caius Sentius praetor 14, 18, C. aquaeductus 36, 24 § 10. C. C. Portius consul 2, 57. ubi Pompeium vicit 36,29. sex Caius Afranius consul 2, 67. consecrat 37, 5 C. dictatoris Vaticano statuit 16, 76 § 2. latus ib. mirus equus 8, 65. tis 13, 4. in aedificiis 36, 24 5 5 thorax ex margaritis dicatus et 10. mirum de platano 12,5.

Veneri 9, 57. piscinae 9, 83. 10, 89. 32, 7. Cacsaris triumphalis coena 10.2. Caesari sacrificanti bis in extis defuit cor 11.71. Caesar inimicorum literas nec lectas concremabat 7. Caesar Ciceronis hostis 7. 31. C. pater qua morte extinctus 7, 54. C. ex vehiculo casus et eius ne iterum caderet incantatio 28.3. C. villis pisces manu hominis vescuntur 32, 7. civili bello cometes visus 2, 23. C. anima in deorum numerum recepta ib. C. crinita stella quando visa ib. Cresare occiso anno toto sol palluit 2,30. Caesaris thronos stella 2, 71. Caesar unde dictus 7. 7. Caesaris gesta omnia recensita compendio 7, 25 sq. 27. ingenium omnium capax7,25. simul scribere, legere, dictare, audire solitus ib. quaternas, septonasque epistolas simul dictabat ib. signis collatis quinquagies dimicavit ib. C. ductu quot hominum milia occisa ib. Caesari fuit clementia peculiaris 7, 26. C. magnanimitas ib. Caesar C. Augusti fil. 2.67. 6.31. 12, 31, 32, 4, Caesones unde dicti 7. 7. Caia Caecilia quae 8, 74. dactyliothecas Veneri genitrici Cains Imp. obeliscum in circo spectacula 8, 7. tertius consu- Caii principis luxus in unquen-

decuriam guintam adject 33.8. ludi 32, 16. auri avidissimus 33. 22. super omnia muliebria socculos induebat e margaritis 37. 6. Caii Imperatoris matrona 9, 58. oculi quales 11, 54. gladiatores quales ib. immelanti iecur defuit in extis 11, consulatus, et interitus ib. navis echeneide pisce retenta et einsdem Caii in urbe interitus 34,2. Caius princeps quando interfectual 1.73. Caii Imp. uxor 7, 4. mater 7, 6. Caius Imp. generis humani fax ib. Calades pictor 35, 37. Calamidis statuarii opera 34, 18.

**36, 4 §** 10. Calamitae ranae genus 32 . 24.

Calamochnus quid 32, 52.

Calamus odoratus 12, 48. oleum 15. 7. in medicinis usus 32, 52. calamo ubi folia non decidunt consideratio 16, 64. Aegyptiorum usus ib. comae pro pluma ib. calamis orientis populi bella conficient ib. calamorum armis quae gentes victae 16, 65. calamus Italiae sagittis aptissimus ib. calamorum differentiae plures, et qui apti fistulis | Callidemus scr. 4, 21. 16, 66.

Calchas contra Lucanos 3, 16. Calciamenta quibus vertantur Callimachus poeta 3, 25. 30. 4, iu lapides 36, 27. Calciantes se quidam repente

mortui 7, 54. Calcifraga herba quae 27, 51.

Calcosthenes imaginum fictor Callimus lapis 36, 39.

Calculi consideratio 11, 83. cru- Callionymus piscis 32, 53. ci. ciatus asperrimus 25, 7. reme- medicinae 32, 24, 25. dia 20, 13. 42. 44. 46. 73. 84. 87. | Calliphanes scr. 7, 2.

91. 96. 21. 70. 77. 100. 104. 105. 22, 11, 12, 15, 26 (2), 29, 30, 40 41. 44. 72. 23, 75. 80. 83. 24, 9. 58. 71. 74. 118. 26, 49 (2). 59 (3). 54. 55. 27, 13. 49. 74. 102 (2). 28, 60 sq. 29, 11, 30,21 sq. 38,8, 32. 11. 13. 36, 35. 26, 37. 37,69. Calculis notare diem 7, 41. Calena vina 14, 8 § 2. Calenus vates 28. 4. Caligo unde causetur 2, 42. Caligines oculerum quo tollantur 20, 51.

Calippus scriptor 18, 74. Calistus Caesaris Claudii libertus 33, 47. 36, 12, Callae herbae descriptio 27, 36.

CallaicumBruti templum 36.4 57. Callainas gemma 37, 56.

Callarias piscis 9, 28, 32, 53. Callias statuarius 34, 19 § 25. Callias Atheniensis 33, 37. Callicles statuarius 34, 19 § 28.

Callicles pictor 35, 37. 16,33. calamorum aquaticorum Callicrates statuarius 7. 56. 36.

4 § 15. Calliblepharis utilia 28,47. 85.

Calliblephara 23, 51. Calliblepharum unguentum 21,

Callicia herba qualis 24. 94.

Calligonon herba 27, 91. Callimachus pictor 34, 19 § 35.

19, 22, 5, 4, 7, 48, 22, 44, 25, 106, 26, 50, 31, 5, Callimachus medicus 21, 9.

Callimachus dux 35, 24, Callion herba quae 21, 105.

Callis gemma 35, 56. Callisthones historiarum ser. 36. 4610.1463. Callstratus statuarius 34, 19. Camelius 19, 38. **8**7, 12, 25. Callistruthiae ficus quales 15,19. Callitricha herba 25, 83. Callitriches fere quales 8, 80. Callitrichon herba 26, 54. ex ea medicime 22, 30. Callitrix herba qualis 26, 90. Calion statuarius 34, 19. Callorum cerporis remedia 21. 84. 22, 60. 68. 24, 37. 50. 29,10. 32, 44, 84, 41, 49, Calor olei causa est 15, 3, Calorem inducentia facientia. que 23, 43. 46. 63 (2). 80. 24, 36. 26, 71. sodantia, tollentiaque 20, 54, 23, 27, Calpurnius Bestia aconito uxores peremit 27, 2. Calpurnii Flammae in Sicilia ge-

sta, et qua corona donatus 22,6. Calpuraii annulus 33, 6.

Cali ha violae genus 21, 14, 15. Calva quaedam animalium naturaliter 11.47.

Calvitium homini proprium ib. Calvus crator 21, 25. 7, 50. 33, 49. que necturnam pollutionem sustulit 34, 50.

Calz aqua acconditur 33, 30. 36, calcis consideratio 36, 52. calcis et arenae mixturae 36. ealx quibus utilis 17, 4. calce vina condiunt Afri 14, 24. 36, 48. caice ubi agros fertiles reddunt 17, 4. calcis in medicina magnus usus 36, 57. calcis natura qualis ib. calci oleum solum miscetur 24, 1.

Calypan pictrix 35, 40 § 43. Calypsus imago, Niciae opus \$5, 40 4 28,

Cambyses rex obeliseo pepercit, qui urbi non pepercerat 36, 14 6 2.

Camelopardalis animal quando primum Romae 8, 25, 27. Camelorum consideratio 11,62. usus in praeliis 8, 26. partium annis vivant 8, 26, quot mensibus ferant uterum 10.83. lac

in medicinis usus 28, 26. quot quale 11, 96. 28, 33. cum equis inimicitia 8, 26. camelos ne asili, id est, tabani laedant 20. cameli fel non habent 11,74. Camerae quando primum 36, 64, a que primum pictae 35, 40. Camerina poma 15, 15.

Camillus quo die Veios cepit 3, 21. aurum Iovi Capitolino donat 33.5. minio illitus triumphavit 33,36. quid crimini Carvilius obiecit 34.7. damus qualis ib. statua 34, 11.

Cammaron herba unde 27, 2. Cammarus marinus ib. Cammarus piscis 26, 58.

Cammaron, quae et cicuta 27. 2. Camoenarum aedes 34, 10.

Campaniae castaneae 15.25. vitium magnitudo 14.4 56. 14.3. uva qualis 14, 5. 14, 8 66. coresa 15, 30, siligo 18, 17, 24, 29 § 1. campus laudatissimus ib. fertilitas 18, 29 6 2. terra pulla 17.3. campana rosa 21,10. Campaspe Alexandri Apelli dono data 35, 36 § 12. Canachus statuarius 24, 19. 24.

19614. ei. opera 36, 4 & 14. Canalitium, vel Canaliense aurum quod 33, 17. 28. Canaria herba quae 25, 51.

Canaria auguria 18, 2, Cancamum arbor 12, 44. Cancrorum consideratio 9, 51. cancris retrorsum incessus ib. c. coitus 9, 74. oculi quales 11, 55. tergora exuunt 9, 50. genora 9, 51. 32, 47. contra scrpentum ictus medentur 8, 41. 9, 51. cancros in scorpiones transfigurari 9, 51. cancrorum in medicinis usus 32, 19. 25. 27. 28. 32. 39 (2). 40 (2). 43. 44. 46 (2). cancri oculi ad quid utiles 32, 24.

Candace regina ubi regnavit 6, 35.

Candaules rex ingenti pretio picturam mercatus est 35, 34. quando obiit 35, 34.

Candelabrorum consid. 21, 49. Cania urticae genus 21, 55.

Canities homini et equo tantum provenit 11,47. cani a quo inficiuntur 20, 22. cani a pueritia ubi 7, 2. canities praepostera ib.

Canicula stella procyon Graece
18, 68 § 2. ei. exortu quae in
terris fiant 2,44. 47. canis stellae ortu vina mutantur 14, 22.
scindenda ligna 16,74. occasus
quando 18, 65 § 1. 69 § 2 et 4.
exortus 18, 68 § 2. 69 § 4. 2, 44.
canis signi exortu quaeque immutantur 9, 25. 18, 68 § 2. canis signi veneratio ib.

Canicularum piscium consideratio 9, 70. 32, 53. ingens copia
ubi 9, 70. 13, 50. canicularum
cum natantibus dimicatio 9, 70.
caniculae pavent hominem
aeque ac terrent 11,21. caniculae piscis medicinae 32, 26. canum piscium generatio 9, 74.
Canis lingua, herba qualis 25,41.
Canum descriptio, natura, et erga
dominos fides 3, 61. 10, 83. ca-

nes homini inter omnia fidelasimi 8, 61. canis cum elephanto pugna ib. canum miranda plura iò. in bellis usus uli ib. soli dominos novere ib. sui nomina noscunt suu ib. seevitia quo mitigatur ib. et 32, 13. canes e lupis et tigribus caucipere 8, 61. canes dono Alexandro dati, quales fuerint ila partus, et generatio 3, 62. rabies quando pestifera 8, 63. canem locutum alquando ib. canes Melitei quales 3, 30. canes quae loca non intrant 6, 32 10.41. ubi pro regibus habentur 6.35. canum magnorum copia 6, 37. Indici caeteris grandiores 7, 2. canes quasdam aedes non ingrediuntur 10, 41. canum prodigia 10,83. quamdiu vivant ib. quibus infestentur 11.40(2). degeneres sub alvum caudas reflectunt 11.111. canum impetus quo cohibetur 32, 13. quando maxime in rabiem aguntur 2, canis mordens lapidem, Proverbium 29, 32. canis morsus remedium quomodo repertum 25.6. a cane morsus quae payet ib. canes qua herba sese purgant 25.51. canis malignitas, et invidia ib. canibus ne canda crescat 8, 63, canes quos non allatrent 25, 79. 28, 27, 29. 32. 30, 53. canis deute laesus, vulnera aggravat vulnerati 28. 7. canis mira pictura 35, 36 \$ 20. canes quo rabidi fiant 7, 13. canes ne rabidi fiant 8, 63. 23, 80. 29. 32. canum scabiei remedia 28, 75. canum annua apud Romanos supplicia 29, 14. canis in cibum usus ib. canis in placandis numinibus pro ho-

stia immolabaturib. canes fu- | Cantharolethrus 11.34. gantia 29, 32, 30, 24. canibus Cantharus statuarius 34, 19 8 21. maxime inimicum 33,31. canis Cantharus piscis 32, 53. ibi nati ad quid utilis 24, 110. canum vermes, id est ricini, quo necentur 22, 21. canis miin medicinis usus 29, 14, 32, 30, 8. 17. 22. 22. 31. 46. 47. canis rabidi morsus remedia 8,63 sq. 9, 53. 61. 64. 82. 85. 10, 2. 6. 58. **64**. 21, 82, 86, 22, 15, 47, 49, 23,3.27. 32, 63, 64, 75, 77(2), 24, 35, 86. 25, 6, 77, 28, 2, 9, 18, 23, 27. 43. 29, 9. 32. 32, 17. 19. 20. 31. 33.34. 34.44. Canephorus ubi 36, 4 & 7. Cauina capita habentes homines 6, 35, Cannabis consideratio et medicinae ex ea 20,97. ubi primum nata ib. genituram virorum extinguit ib. aquam coagulat ib. ei. natura, usus, satio, evulsio 19. 56. ingens magnitudo ib. Cannensis clades Romanorum 15, 20. Canon simulacrum 34, 18. Canopus Menelai gubernator 5. 34. Canopus sydus 2, 71. Cantabrica herba 25, 47. 55.

Cantharias gemma 37, 72. Cantharidum vermium consideratio 29, 30. cantharides Catoni obiectae sunt quod eas vendidisset ib. quo fugantur 28, 23. ex qua re gignantur II. 41. in medicinis usus 29, 34. cantharidum veneni remedia 11, 41. 20,51, 83. 23, 18. 30. 40. 44, 28, 33. 37,52. 54. 29, 23. 14.9.

Cantharitae vinum 14, 9.

wrind in cespite perfusa herba Cantherium lapathum herba 33, 15.

Cantharis Bacchus et Marius C. usi sunt 33, 53.

rum simulacrum 34, 17. canis Cantharis vermis frumenta erodens 18, 44 § 2.

Capanei pictura 35, 40 § 41. Capellae coelestis signi ortus

quando 18,66 § 1. 18,74. Capillatae deae ara quare dica-

tur 16, 86. Capillus virginum Vestalium quo deferebaturi 6.86. capillus ubi probro existimatur 6, 22. capillorum consideratio 11, 54. capillis quae gens careat ib. capillorum defluvium quibus inest ib. capillus puerorum primus contra podagram 34, 19 ğ 19. virorum contra canis morsus 28, 9, mulicris quib. utiles 28, 20. ne canescant 30, 46. capillorum animalia perimentia 31, 33. 46 § 4. 35, 52. capilli quo crispi fiant 22, 30. 25, 23. 28, 26. 29, 26. capillum ad lunae dies contrectari 28,25. capilli quando tondendi 16,84. capilli quo vario colore inficiuntur 16,71. 20,22. 83. 22,30. 32. 23, 70. 24, 28. 24, 35. 56. 67. 74. 26. 90. 35. 56. capillos denigrantia 22, 74. 23, 81. 82. 24, 6, 10, 47, 26, 93, 27, 28, 29, 34. 32,23. capillus quo ruffatur 15, 24. 23, 34. 46. capillum flavum quid faciat 2, 80. 26.93. capillorum color 2, 80. capilli ne cadant, vel defluant 8, 54. 20, 13, 34, 22, 30, 23, 81, 24, 2, 25, 84, 26, 30, 27, 5, 27, 111, 28.5.37. 46. 29,34. capillos nu

89. 25, 84. 27, 111. Capistrari quid 18, 49 § 2. Capito Oppius quis 7, 13. Capitolium obsessum a Gallis servatur a Manlio Capitolino 7, 29. cura anserum defensum 10, 26.29, 14. a quo et quando inchoatum3,9. Capitolii ornamentum 33, 18. Capitolium incensum 34,17. 18. 13,27. 35, 4. Capitalii mira aedificia 36, 24 § 2. aedium columnae unde 36, 4 § 7. dedicatio a quo 19, 6. Capitolinac acdis incendium 33, 55.

Capitolinus Manlius quoties corona donatus 16, 5. regaum affectat 7, 29. ei. fortitudo, ac gesta ib.

Capitolini Iovis aedes ex quo ae-

re 33, 51.

Capnias gemma 37, 37. 46. Capniae uvae quales 14, 4 & 7. Capnites gemma 31, 56. Capnitis Cadmine genus 34, 19 &

Capnii herbae medicinae 26, 19.

Capnos her. qualis 25,98. 26,36. **2**9.

27. 4. Cappadoces qua herba coronan- Caprifici arboris consideratio

tur 21, 3.

Cappadociae oleum 15, 7.

Capparis herbae considerations. 48. excellentia ubi 19.50. fruticis consideratio 13,44. 15,34. capparis stomacho inutilis 20. 60. capparis natura, et medicinae 20, 59.

Capra oleae inimica 15, 8. prarum consideratio 8,76.78 sq. febri nunquam carere ib.76. 28, 11, 55. 8, 76. 28, 47. mersus peio delubro 28, 4.

trientia 22, 29. 23, 41. 77. 24,1 exitialis arboris, 76. capra cur Minervae immolatur ib. maleficum frondibus animal quid erga Ladanum 12,37. ocimum aspernari 20,48. caprarum balatus quo concitatur 20, 55. capra quo necatur 21,53. capra. rum cornu serpentes fugan. tur 28,42. cur non lippiant 28, 47. caprarum in medicinis usus 28, 42 sq. caprinus caseus in medicinis 28,45. 47. 69(2). sanguis in medicina 28,47, 68. fel in medicina 34,32. capreae fel non habent quibusdam 11, 74. caprinum sevum in medicina 28, 62, 63, 67. caput in medicina 28, 59. carnes ad quid 28. 63. fellis cinis calculos expellit, et caprarum fimus 28, 60. 62. 66.70. urina in medicina 28. 61. cornu vulvis utile 28, 77.

lac stomacho utile 28,33 (2). 58. iecur quibus prosit 8, 76. Caprea fera veneno vivit 10, 92. capreae ubi non sint 8. 83.

Caprariense plumbi genus34,49. Caprificalis dies Vulcano sacer 11, 15.

Capnumargos, argyllae genus Caprificationis arborum consideratio 15, 21.

15, 21. 23, 64. nunquam floret 16, 40 ubi trifera 16, 50. quibus infestetur 17, 44.

Caprimulgi aves quales 10, 56. Capsis quae apta materia 16, 84 Capua unguentis delectata 13, 2. Capuam a que colonia deducta 18, 29 § 2.

ca- Capuli, id est, gladiorum maunbria ebore et argento ornantur 8, 10.

42. noctu ut interdiu cernunt Caput hominisinventum in Tar.

Capitis animalium consideratio 11.44. quae animalia iis carent 5. 8. 11, 46. capitum ossium differentia 11, 48. capita piseium 11, 47. hominum in coelo visa 2, 37. praecisa repsisse Carboni Imp. ostentum 8, 82. aliquando 11, 77. capitis indicium ubi primum 7,57. capitibus carentes homines 4,25. capitis dolor qualis 25, 7. capita aperiri magistratibus cur institutum 28, 17. capitis dolorem facientia 17, 16. 20, 98. capiti contraria 22, 73. 23,7. 9. 18. 77. 78. 24, 11. 25, 17(2).57. capitis deloris remedia 20, 21. 27. 29. 33. 48. 50 (2). 51 (3). 54 Carbunculare quid sit ib. (2). 56. 71. 73 (2). 76. 81. 90. 91. 21, 73. 76. 77. 87. 94. 22, 29. 30. 47. 58. 59. 23, 3. 5 (2), 13. 38 (2). 42. 43. 45. 46. 47. 68. 69. 75. 80 (2). 81. 83. 24, 10. 38. 44. 47. 66. 80. 107. 116. 118. 25, 84. 89 (2). 103. 27, 5. 105. 28, 12. 22. 28. 29 (2). 33. 46. 29, 1. 36, 32, 14. 35, 21. 36, 11 37, 46 capitis ulcerum remedia 20, 23. 27. 39. 69. 84. 21, 73. 77. 22, 72 23, 88 — 44. 46. 24, 12. 55, 97. 25, 84. 28, 23. 46 (2). 32, 14 (2). 21. 34, 31. 36, 42. caput purgantia 20,27. 21, 73. 83. 23, 18. 24,47. 25. 90. 92. 84, 32. capitis ardores refrigerantia 20, 8. si a sole doleat quid imponendum 24,10. vulneribus quid medetur 24, 22. dolorem ex ebrietate sedantia 24, 45. ossa fracta extrahentia 25, 89, 90,

Carabi cancrorum genus 9, 51. **82. 4**7. Carbasa ubi reperta 19, 2 6 2.

carbasina vela 19, 6. Carbilius Pollio 9, 13.

§4. carbonis natura et vis 23. 30. quernei in medicinis usus 36, 70.

Carbo Cneus consul 7, 49. 50. CarboL.cumPompeio consul 3.9.

Carbunculi morbi deser. 26, 4. Narbonensibus peculiaris ib. quando primum in Italiam venit ib.

Carbunculorum gemmarum consideratio, genera, etc. 37, 25. carbunculi undo dicti ib.

Carbunculi frugum morbi remedium 18, 68 6 3. carbunculus quid in floribus esse dicatur ib.

Carbunculi ne vitibus noceant 18, 70.

Carbunculus terrae genus 17, 3.

Carbunculatio morbus 17, 27 8 4. 18, 68 & 3.

Carbunculorum remedia 20, 50. 51. 79. 82. 22, 49. 73. 23, 12. 38 (2). 23,54.63.77.24,23.61. 69. 26, 72. 28, 74. 30, 23. 22. 44. 36, 69.

Carcinomatis morbi remedia 21. 87. 22,15.75. 23,63. 24,29,41. 116. 120. 26,88. 27,57,77, 28, 7. 10. 29, 10. 32, 31. 44.

Cardamomi consideratio 12,27-29. medicinae ib. oleum 15, 7. Cardiacorum remedia 20, 32. 34. 51. 23, 25. 81. 24, 73 (2). 28,27. Cardinis temporum quadripartita distinctio 18, 59.

Carducles 10. 61.

Carduus herba qualis 21, 54. 56. in cibis, et ingens pretium 19. 43. satio, cultura, usus ib. medicinas 20, 98. sylvestrium genera duo ib. 99. carduus frugibus inimicus 18, 44 & 2. carduis Carbones faciendi ratio 15, 18 vesci plebeis non licet 19,19 82.

tiant 16, 81. 17, 3. cariem impedientia 15, 7. Carissae ficus 13, 10, 15, 21, 34. Carmina incantantium an aliquid valeant 28.3. contra morbos 28.19. contra grandines 28, 5. Seroicum a quo repertum 7, 57. Carneadis eloquentia, et quid erga eundem actum Romae 7, 31. Zenonis libris responsurus Helleborum sumpsit 25, 21. ·Caro quo aestate incorrupta servetur 20, 83. quo tenerior in coguendo fiat 21,55. 23,64. ab ossibus recedens, quibus iuvetur 22, 58, 65, 23, 38, 24, 120, carnis defegues remedia 23, 38. carne humana vescentes 6, 35. Quaere Humana carne. bubulae quomodo facile percoquantur 23. 64. suaviores facientia 24,55. quo absumanturin ollis 25. 23. carnes cum coquuntur conglutinantia 27, 24. 66. carnes alentia 23, 79. Carpathii maris suecus ad quid 32, 20. Carpheoton thuris genus 12, 32. Carphos, id est, foenum Graecum 24, 120. Carpinus arbor 16, 26, 30. montes amat ib. earpino nuptiales faces faciunt ib. Carpophyllon lauri genus 15, 39. Carrucae ex argento 33, 45. Carthago victa quantum, et quid Romanis solvere coacta 23, 15. eum deleta fuit, quantum argenti habuit 33, 45. quando capta 14, 5. 31, 47. quot annis Romae aemula 15, 20. fici argumento deleta ib. Carthaginem quis primus irrupit 7, 7.

Cariem quae arbores non sen-| Carthaginiense bellum tertium quomodo sumptum 15, 20. Carthaginiensium contra Romanos victoria ib. in Sicilia victorum pictura 35, 7. Carthaginienses Herculi humana hostia sacrificabant 36, 4 § 12. Carthaginis Hispaniae quales 21, 10. Cartilaginei pisces 9, 40. 11, 87. Cartilago rupta non solidescit 11, 87. Carvilii Pollionis repertum 23, Carvilius Sp. quaestor contra Camillum 34, 7. Iovem in Capitolio fecit 34, 18. Caryatidum simulaerum 36,4 85. Caryatides statuae 36, 4 & 11. Carynum oleum 15, 7. 23, 45. Carytes herba quae 26, 40. Caryon nucis genus unde 15,24. Caryopum, id est, nucis succus 12, 63. Carvotarum medicinae 23.51. Caryotae ubi 15, 34. Caseorum consideratio, diversitasque 11,96. 28,34. casei servandi ratio 24, 93, 25, 39. Casiae fruticis consideratio 12. 42.43. in Septentrione vivit 16, 59. casia apes delectari 21, 41. Casignetis herba qualis 24, 102. Cassander Gallos obsidet 31, 30. Cassander rex 35, 36 § 22. Cassandrae picturae 35, 40 § 40. Cassiteron, id est, candidum plumbum 34, 47 (2). Cassius Longinus consul 7.3. 10. 17. Cassius orator 7,10. Severus 35, 46. 7, 10. 30, 46. Parmensis 31, 8. 46 & 4. Hemina auctor vetustissimus 13, 27. 29, 1. 19, 6. 32, 10. Syllanus 34, 18. Spurius regni affectator a matre perimitur 34. 9. 14. Cassii C. censura, et in ea prodiginm 17, 38.

Castitatis exempla 5,15. 7,35. 8, 26. 68. 12,30. 24,38. 35,37. castitatem servantia24.38, 25.37. Castor Romanorum victoriae nuntius 7, 22. Castorum aurigae qui 6,5. Castorum aedes Romae 34, 11. Castoris pictura 35, 10. 36 & 16. simulacrum 28,38. cura nautis invocatur 2. 37. Castoris stellae quales ib. Castor medicus 20, 66, 98.

Castor fera 32, 13. an testiculos sibi amputent ib.

Castorea, id est, fibrorum testes quo serventur optime 32, 13. castorea quae 32, 13. corum medicinae 32, 13. 23. 25. 29. 31. 46 (3), 47,

Castrata frumenti genus 18, 20 8 1. Castratio quibus facienda die-

bus 18, 75. Castrorum vallum ex cespitibus

35, 46. Catagrapha a quo inventa 35, 34. Catagusae simulacrum 34,19§10. Catanance herba 27, 35.

Cataplasma 22, 79. Cataractae aves 10, 61. Cati corculi dicti 7. 31.

Catienus quid erga Philotimum servum 7. 36.

Catilinanae res Ciceronis consulatu 33, 8. Catilinana prodigia 2, 52. Catilinae proavus quis 7, 29.

Catinius Labeo tribunus plebis quid erga Metellum 7. 45. Catoblevas fera 8, 32. Catochites gemma 37, 56. Catonis primi laudes 7, 28. 14,5. Cati, catones, et corculi qui di-

triumphus, consura, scientia, cti 7,31.

mors 14, 5 (2). de vitibus, uvisque sententia 14.5. codem vino usus quo remiges 14, 14, ex Hispania triumphus ib. Cato de vino condendo 14,25. de oliva praecepta 13, 25. 15, 6. de amurca 15, 8. Cato nil de prunis sylvestribus locutus 15, 13. de ficis serendis 15, 19. fici argumento usus in delenda Carthagine 15, 20. de myrti generibus 15, 37 (2). 39. de laure 15, 39. de cupresso 16, 60 (2). Cato summus in omni usu16,75. de terrae vitiis atque optimo agro 17,3 (2) de plantandis arboribus, ac scrobibus faciendis 17, 16. praecepta de insitione arborum17,24. de vite inserenda 17, 25. de olearum satione 17, 29. de agricultura praecepta 18, 5. 6 sq. ubi unumquodque frumentum sit serendum 18. 46. de arandi tempore 18. Catonis Consorii cen-49 & 1. sura 19.7. Cato de brassica 19, 41 § 1. 20, 50. Catonis laus 25, 2. Cato de herbis ib. quid erga Zenonis statuam 34, 19 & 35. contra Graecos 29, 6. medicos 29, 7. quando obiit, et eius actas 29, 8. Catoni cantharides objectae 29,30. octuagesimo anno filium genuit 7,12. Catonis duplex propago 7, 15. quid de legatione Atheniensium 28, 74. Graecorum hostis ib. et 29. 6. 7. Cato ambitus hostis,

Catonem rem improbam nemo audet petere ib. Cato Uticensis 7, 31. Catopyrites gemma 37, 56.

ac repulsis gaudens 1, prol.

Catas Aelius consul, et eius par- | Cedrus minor, et eius genera 18, simonia 33, 50. Catuliana Minerva cur dicta 34. 19 & 16. Catulitio anid 16, 39. Catulus Q. consul 10, 25. 36, 4 & 11. Cimbros vicit, et eius nobilis domus 17.1. Capitolium dedicat, et eius inventum 19, 6. Catulus Luctatius Minervae simulacrum dicat 34, 19. Catulus tegulas Capitolii inaurat 33, 18. Catullus Veronensis poeta contra Mamurram 36, 7. quid erga Strumam Nonium 37, 21. Catullus 1, prol. 36, 42. Catulli Cedria picis genus 24, 11. incantationes 28, 4. Caucalis herba 21, 52. Cauchorum vita 16, 1. Caucon herba 26, 20. Caudarum animalium consideratio11,111. quibus amputatae renascantur ib. praeter hominem ac simias omnibus fere insunt animalibus ib. villosa ubi in homine 7, 2. cauda animalium, animi index 8, 19 Caulias quid 19, 15. Caulina vina 14, 8 & 6. Caulis leguminum qualis 18,12 & tiae 19, 40. caulis pro brassica 19. 41 & l. caule reciso quae regerminent 19, 36. Caulodis brassicae genus 20, 33. Cauneae ficum genus 15, 21. Cauponae animalia in mari 9,71. Cansae rerum omninm afferri non possunt 2, 21. Cavaticae cochleae 8, 59. 30, 15. Cenchris supra quaterna ova Cea vestis qualis 11, 25. Codrelacon eleum 15, 7.

11. maioris genera ib. cur simulacra deorum fiant ib. libros a tineis conservat 13, 27 picem fundit 14, 25. montes amat 16.30, 59. cedro folia non decidunt 16, 33. 38. folia capillata 16, 38. quo tempore semen gerat 16, 44. cedri ubi optimae 16, 76 6 1. ccdri usus ad classes in Aegypto Syriaque 16,76 & 2. non tenet clavum 16, 76 § 3. non sentit cariem neque vetustatem 16. 78. cedri magnae natura et medicinae 24, 11. Cedrium quid,et quomodo 16,21. Cedrides, id est cedri fructus, ad quid utilis 24, 12. Cedrinae mensae nobilissimae 13, 29, Cedrinum oleum 16, 76 & 2. Celebothrax rex 6, 26. Celeres equites 33, 9. Celetizontes pueri 34, 19 § 12 et Cellae vinariae quales esse dobeaut 14, 27. Cellaria agris maiora 36, 24 § 5. Celia, potus genus 22, 82. caulis herbarum differen- Celocem navem Rhodii invenerunt 7, 57. Celsus 20, 14. Celtis arbor, id est lotos 13, 32. Celtes testudinum genus 9, 12. Cemos herba 27, 36. Cenchramis statuarius 34,19628. Cenchris serpentis morsus remedium 20, 86. edit 10, 73. Cenebridis accipitais in medici-Cedrelates cedri semen 13, 11. nis usus 29, 38. vocant cedrum magnam 24, 11. Cenchrites gemma 27, 72.

Cenchron Adamantis 37, 15. Consins C. praetor 14, 17. Censorius Piso historicus 13,27. Censoriae leges 8, 77. 82. 33, 21. **36, 2**,

Censoria nota, qui quinque pondo argenti possidet 33, 50. Censorum officium circa quid

18, 3. 18, 7 & 1.

Censu senator quando legi coeptus 14, 1. census moribus et virtutibus inimicus ib. censu magistratus omnis exornatus ib. Centaretus quis 8, 64.

Centaureae herbae consideratio Ceramites gemma 37, 56. 25, 19, 55,

Centaurium maius et minus 26, 90. cent. medicinae 26, 15. 18. 27. 34. 68. 87 (2). cent. herba unde 25,14. cont. lepton herba 25, 30 (2). cent. herba contra quae 25, 79, 10

Centaurorum simulacrum 36, 4

4 et 8.

Centifolia rosa 21, 18 (2). Centipelliones quid 28, 42. Centumcapitae herbae descriptio, et ex ea medicinae 22, 9.

Centurionum insigne vitis erat 14. 3. Centuripinum crocum quale 21,

Ceparum generalis descriptio 19, 32 sq. sylvestres non esse ceparum remedia ib. Ceratitis medicinae ib. 20. 20. sommum faciunt ib. nocumenta ib. copis nuces adversantur Ceraunia siliqua 13, 16.

23, 77. Cephenes apum genus 11, 16. Cepheus Andromedae pater rex Cerberus 27, 2. 6, 35. Cephis 34, 19 § 28.

Cephisiodorus statuarius 34, 19. 34, 19 § 14. statuarius Praxi-l cerebri medicinae 24, 35. 47.

36 § 1. Cephus animal quale 8, 28. Cepionides gemmae 37, 56. Cepites gemma ib.

telis filius 36,4 § 6. picter 35.

Cepelatitis gemma ib.

Cera quomodo fiat 21,49. quae optimaib. usus ad quid ib. coras ex quibus floribus apes confinguat 11, 8. Cereae imagines a quo repertae 35,44. ceris pingere 35, 39.

Cerachates gemma 37, 54. Ceramicos locus 35, 45, 36,4 § 5.

Ceras Amaltheas, Librorum titulus lib. 1, prol.

Cerastes, vermes fieus infestantes 17, 37 § 3.

Cerastis serpentis descriptio 8, 35. 11, 43. cerastis serpentis morsus remedia 20, 58. 24, 23.

**31, 45**. 3**2,** 13. 17. Cerasus peregrina arbor 11, 115. cerasorum consideratio 15, 29. in lauro inscritur ib. succus15, 34. quae loca amet 16, 30. ra-

mi mirae magnitudinis 16, 54. insitio quomodo fiat 17.24, corasi quomodo praecoces flant 17, 47,

Ceratiae herbae medic. 26, 34. Ceratias cometis genus 2, 22, Ceratitis herba quae 20, 78.

Ceraunia gemma 37, 49. 50. 60. Ceraunii montes 15, 36.

Ceraunobolon quid 35, 36 & 18.

Cercopitheci ferae descriptio 8.

Cephisodori duo 31.3. Cephiso- CercuronCyprii invenerunt7.57. dorus Minervam affabre fecit Cerebri consideratio 11, 49, 69,

Cerephyllon herba, et eius natura 19, 54. Ceres quae prima reperit 7, 57. ei aedosRomae ubi et a quo exculta 35, 45. sacra a castis solum 24. 38. simulacrum ex peculio Cassii Sp. factum Romae 34. 9. simulacrum 34. 19 8 33 36, 4 § 5. Ceria, potus genus 22, 82. Cerini gemmae 37, 20. Cerinthe herba qualis 21, 41. ca apes delectantur ib. Cerinthum quid 17, 3. Cerion quid 20, 6. Cerion libri titulus 1, prol. Cerites gemma 37, 56. Cerostrata cornua 11, 45. Cerulei pigmenti consideratio 33, 56. 57. Ceruleus fons Romae 36, 24 § 10. Cerrus arbor 16. 6. 8. Certaminum sacrorum coronae Certi nibil esse, certissimum est Cerussa color 35, 12. 19. 31. Cervarii lupi 8, 34. Cervarium venenum 27, 76. Cervisia 14, 28 sq. 22, 82. Cervicis descriptio 11, 67 sq. remedia 20, 92. 22, 19. 23, 17. 26.12. 28.17.52. 29.11. 32.28. Cervorum consideratio 8, 46 sq. canibus urgentibus ad hominem ultro confugiunt 8,50. acgroti quo se iuvant 8, 41. cervorum conceptus quando 8, 50. cervae qua herba se post par- Ceyces aves 32, 27. tum purgant ib. cervi quotan- Chabura fons 31, 22, 32, 7. ad quid utilia ib. cerva Serto- 20, 99. et 7, 49. febres non sentiunt 8, Chalastricum, nitri genus 31, 46 50. cervos Africa non gignit | § 1. vice salis 31, 46 § 4.

non sint 8.51.83.84. ubi fissis auribus 8,83. cerv. coitus qualis 10,83. cervae pariturae quo pascantur 20.34. cervi cicuratiraro concipiunt 10.83. cornua qualia 11.45. capiti vermiculi insunt 11, 49. anima serpentes urit 11, 115. qua herba serpentibus resistunt 22, 37. cervorum aetas discerni non potest 8, 50. cervis cor maximum 11.70. fel esse in cauda 11, 73. ubi quaterni renes 11, 75. cervorum et serpentum inimicitiae 8, 50. 17, 2. 28, 42. cervino sanguine contrahi serpentes 28, 42. cornu in medicinis usus 10, 95. 28, 47 (2). 49. 50.58.59 (2).70. pulmo in medicina 28, 53. 67, sanguis alyum sistit 28, 58. coagulum intestinis utile ib. fimus in medicina 28.68. cervae cum sense... rint se gravidas, lapillum devorant 28.77. cervi dictamnum herbam monstrarunt primum 8. 41. 25, 54. Ceselii iurisperiti praeceptor 8. Cesenatia vina 14, 8 § 5. Cestius C. consul 10, 60. Cestii C. Corinthium signum 34, 18. Cestros herba qualis 25, 46. Cethegus consul quando 13, 27. Cethegi mensa nobilis 13, 29. Ceti piscis magnitudo 32. 4. nis cornua abiiciunt ib. cornua Chaereas Athenieusis medicus rii ib. cervorum vita longa ib. Chaereas statuarius 34, 19 § 14.

ib. sq. cervi serpentes man-

dunt 8, 50. 28, 42. cervi ubi

Chalazias gemma 37, 73. Chalceos herba 21, 56. Chalceti herbae medicinae 26,25. Chalcanti aeris consideratio 34, Chalcides serpentes 32, 13. Chalcidicae ficus quales 15,19(2). Chalci pondus 21, 109. Chaleis piscis 32, 53. Chalcis ter anno parit 5, 1. Chalcitis lapidis consideratio34, 2. 37, 73. Chalcitis, aluminis species 35, 36 § 11. Chalcophonos gemma 37, 56. Chalcosmaragdos gemma 37, 19. Chalcosthenes statuarius 34, 19 \$ 28. imaginum fictor 35, 45. Chaldaeorum doctrina 6, 30. gemmae 37, 67. Chamaeacta herba 24, 35. 26,73. Chamaecissi descriptio, et ex ea medicinae 24, 49. 84. 25, 69. hederae species 16, 62. Chamaecerasi consideratio 15, 29. Chamaecyparissos herba 24, 86. Chamaedaphne herba 21, 40. 99. 24, 82. laurus 15, 39. Chamacdrys herba 24, 80. Chamaedropis herbae descr. ib. Chamaeglycimerides 32, 53. Chamelaea herba 24, 82, 25, 38. frutex 13, 35. arbor, et ex ea oleum 15. 7. Chamaeleuce herba 24, 84. Chamaeleon herba 21, 56. 22.21. 27, 118. Chamaeleontis oculi quales 11. 55. pulmo maximus Il, 72. ex eo medic. 28, 34. miracula ib. vonenum 8.41. chamaeleontis descriptio 8, 51. ova qualia 10,

73.

Chamaeleos cancer 32, 53.

PLIN. TOM. V.

Chamaemelon herba 22, 26. Chamaemyrsine herba 15, 7. ex ea medicinae 23, 83. cham. olei natura, et ex eo medicinae 23, 45. Chamae pelorides cancrorum genus 32, 53. Chamaeueuces herbae descriptio et medicinae 24, 86. 23,45. Chamaepitys herba 21, 103. 24, 20, 26, 53, Chamaerops herba 26, 27, 85. Chamaesyces herbae descriptio et medicinae ex ea 24, 83. Chamaeterum simulacrum 26. 4 § 7. Chamaetrachea cancer 32, 53. Chamaezelos herba 25.62. 27.61. Chanis piscis semper mas 9, 23. Change pisces vulvas habent 9, Channes pisces 32, 54. Characia arundinis genus 16, 66. Characias tithymali genus 26, 6. Chares statuarius 34, 18 (2). scr. 37, 11 § 1. Charitatis exempla 9, 10. 10, 4. 10. 14. 11, 16. 28. 32, 5. Charitoblepharon frutex 13, 52. Charitum simulacra 36, 4 § 10. Charmidae ingens memoria 7,25. Charmis medicus qualis 29, 5. 8. Charoneae scrobes 2, 95. Chartarum consideratio 13, 23. 24. 29. usus maxime necessarius 13, 21. charta quando reperta 13, 27. genera plura, et quomodo fiant 13, 22. religiosis voluminibus apta ib. 23. Augusti cur dicta ib. et 24. bonitas ib. glutinum ib. et 18, 20 \$ 2. 22, 60. farinae et ex eis medicinae 22, 60. Chasma quid 2, 26.

Chase shimal shale 8, 28. Chelidonia ficus 15, 15. Chelidoniae herbae medicinae 26, 12. 25,80. 26, 87. 90. oculis utilis 25,91. 8,41. chelidoniam hirundines invenere ib.et 25,51. **ch**elidonia collyria 25, 51. Cholidonias Zephyrus ventus 2, Chefidonia gemma 37, 56. 13. Chelidonii lapilli 11, 79. Cholonia gemma 31, 56. Chelonitides gemmae ib. Chenalopecos aves 10, 29. Chenomychon herba 21, 36. Chenopus herba 11, 8. Chernites lapis 36, 28. Chersinae geaus testudiaum 9. Chersiphron architectus 7, 38. 36, 21. Chersyderis sapientibus eryagae contraria 22, 8. Chiae terrae mediciaae 35.58.56. uvae quales 14, 4 & 8. optimum amylumbabet 18,14. vinum 14, 19 § 5. 19, 19 § 2. chium obsessum glandihus vixit 16, 6. Chiliodynama herba 25, 28. Chilon philosophus prae gaudio obiit 7. 54. mors 7, 32. Chiragrae morbi remedia24,120. Chirocmota, Domocriti liber 24, 102. Chiron Herculis sagittis vulneratus qua sit sanatus berba 25, 30. Chironis discipulus Achilles 25, 19. parentes et vius inventa 7, 57. simulachrum 36, 4 & 8. Chironeon herba25,13. Chironis herba, centaurion 25, 14. Chironis medicina Troianis temporibus 30, 2. Chironia herba 25.]

16. 55. 26, 37. Chironia pyxa. canthos spina 24, 77. Chironium pyxacanthum 12, 15. Chireneum panaces herbae genus 25. 13. 15. Chironium contra cicutam 25, 82. Chlockee virginis statue qualis, et quare posita 24, 13. Chlorei avis eum corvo inimicitia 10, 95. Chlorina aviz 10, 45. Chlorites gemma 37, \$6. Chosspes 34, 22. Choaspites gemma 37, 88. Chelan quid 37, 18. Cholerae remedia 20, 26, 48, 23, 54. 24, 102. 73. 27, 91. Chondris herba 25, 53, 26, 28, Chortinum oleum 15, 7. Chorus ventus qualis, et quibus nocuns 18,77 &3. QuaereCorus. Chreston, id est cichorium herba 20, 30. Chrombori pieces 32, 53. Chramis piacis 9, 24. 32, 54. Chrysalis vermis qualis 11,37.41. Chrysanthemi herbac medicinae 26, 55, Chrysermus medicus 22, 32. Chrysippae berkae medic. 26,60\_ Chrysippi garralitas 29, 3. 30,30 Chilonis laus, auctoritas, dicta, Chrysippi medici laus, actasque 26,6. de brassica liber 20,33.8. 67. 22, 40. 29, 8. Chrysites lapis 36, 43, 87, 66. Chrysitis quid 33, 85. Chrysitis flos 21, 26. Chrysoberylli gemmae \$1, 20. Chrysacarpum hederae species 16, 62, Chryspeoliae consideratio 33,26. 27.28. 35, 12. ande dicta 33, 2. 26. 27. 29. ubi eptima 33, 27. in spectaculis usus ib. herba-

Chrysocome herba 21, 26, 85, 89, ChrysogonusSyline servus35,58. Chrysolachanum herba quae 27, 43. Chrysolampis gemma 31, 56. Chryseloctrum quid 37, 12, 48, Chrysolithus gemma 37,42.43.73. Chrysopis gemma 27, 56. Chrysoprasius gemma 37, 20. 32. 34. 73. Chrysopteres Tepazii genus 31, Chrysothales herba 25, 102. Chrysos piscis 32, 54. Chydene palmulae 24, 19 6 8. Cibus simplex utilissimus 11. 117. cibi qui avidiores 11, 79. ciborum luxuria multiplex 19. 1952. cibi quorandam miri 16, 1. cibo quod animal nunquam alitur8,51. cibos alies alia appetunt 10, 93. cibos varie ab agimalibus peti 10, 90, 92, 93,

morbi 22, 29. cibo homo maxime perit 26, 28. ciborum temperantia utilissima 34, 20. bum somno concoquere, corpulentiae prodest, non viribus 11, cihi ambulatione perficiuntur ib. cibi privilegio vincuntur ib.

sine cibo ultra undecimum diem

plerosque durasse 11, 118. ci-

borum appetentia quomodo

fiat. Quaere Appetentia in ci-

bis. eibis interdum vitantur

Cicadarum consideratio 11, 32 ng. 65. in medicinis usus 30,21. cantus quando acercimus 22,43. quae mutae, quaeque canerae 11,32. cicadis vescentes homines ib. ubi non proveniant uhi mutae, et ubi canorae ib. cicadas oculis carere 11,52. Cicatrici quibus color redit 20.

18. 49. 22, 74. 25, 47. 101. 26, 89. 27, 63. 65. 28, 18. 17, 35 & 26. 28, 74. 32, 12. 14. 33, 28. 35, 52. 36, 42. circatricum vicera quid tollat 20, 70. 27, 90. cicatrices sculorum tollentia 33, 28. cicatricum remedia 20, 26. 51. 56. 23, 4. 13. 16. 24, 14. 28, 27. 47. 34, 50. cicatrices quae reducant 20, 36. 23, 88. 53. 71. 33, 35. 34, 22, 23.

Ciceris consideratio, et ex eo medicinae 18,31. 22, 72. quando seritur 18, 32. in religionis usus ib. ciceri tantum nullae bestiolae in berreis funascuntur 18, 73. vermibus înimicum 19, 58. radix qualis 48, 19 6 5.

Cicerculae descriptio 18, 32, 22. 72.

Cicerculum quid 35, 18. Cicero quando Consul 9, 63. Ciceronis Academia ubi 31, 3, Cicero extra omnem ingenii aleam 1, prol. ei. laus 7, 81. 81. 8. acta 1,27. uxoris actas 7,49. C. fatetur semper quos autores sequatur 1, prol. C. libri de Officiis quales ib. Cicero de unguentis 18, 4. 17, 3. Ciceronis manu scriptus liber Plinii tempore extabat 18, 26. cedrinae mensae nobiles 18, 29, 30. Ciceronem F. potatorem maximum Tergilla arguit 14, 28. C. lux doctrinarum 17, 3. Cicero. nis versus de lentisco 18, 61. ei. Tusculana villa 22,6. ei. filii consulatus ib. ei hostis Caesar dictator 7, 31. C. equestre nomen stabilivit 33, 8. ei. consulatus ib. dictum de Sphinge 34, 18. C. Verri simulacrum Cupidinis obiicit 36, 4 § 5. ei.

facetum dictum 36, 4 § 10. con-| Cimbrica victoria 7, 22. sulatus et eius collega 8, 78. 79. 9, 63.

Ciceronianae aquae villaque

Cichorium herba quae 19,39. 20, 29. 17.3. qualiter frondet21,61.

Cichramus avis quae 10, 33. Cicindelae vermes noctu lucentes 18, 66 & 2. 67 & 1.

Cicini olei natura et medicinae

23, **4**1. Cibis arboris factitium oleum

15, 7. Ciconiarum consideratio 10, 31. ceu lege praedicta die recedunt venire, sed venisse cernimus ib. novissime venientem lacerant ib. ciconiis non inesse linguas c. serpentum exitium ib. ciconias occidisse ubi capitale ib. nidos eosdem repetunt 10. 32. ubi non sunt 10, 29. quo-.modo cum serpentihus dimicant 8. 41. c. ventriculus in medicina 29, 33. 30, 34. pullus comestus ad quid 29, 38.

Cicutae herbae consideratio, usus, et ex ea medicina 25, 95. homini venenum 14.7. eam praesumunt qui multum bibere 20.6. cicutae contrarium 22,15. invisa Atheniensium poena 25, ei, medicinae 23, 18, 23. 24, 16, 25,82, 27,28, 47, 28, 33. 45. quibus prosit 26,64, 74. 82. 84. 87. 28, 21. Cilicia lactuca 19, 38. Irinum

mum 21, 17. Cilium quid 11, 57.

brici belli portentum 16, 57. cus quo sternitur 36, 45

optimum 21, 19. crocum opti-

bricae pugnae ululatus 26, 9. Cimae in brassicis quae, et earum usus 19, 41 § 1. 20, 35. Cimicis animalis in medicinis usus 29, 17. cimices necantia

27, 55, 32, 42, 47. Cimmerius Bosphorus quibus arboribus abundet, quibus careat

16, 59. Cimolia creta 35.18, 35.54, 56.57. Cimon pictor Cleoneus 35, 34 Cinnabaris odor 35, 12.

Cinaedi pisces 32, 53. Cinamologus avis 10, 50. Cinamomi consideratio 12, 42.

ib. ciconias nec discedere, nec | Cinamomum quo devehitur 6,34. duo genera 12, 42. Cinamum quomodo e nidis decutiunt 10,50. cinami oleum 15,7.

> Cinare herba cervus venesatis pabulis resistit 8, 41. Cincinnatus arans dictator fa-

ctus 11, 112. Cinerea uva qualis 14, 4 § 9. Cinis in medicinalibus 36, 70. immobilis vento 2,111. cineris usus 17, 5. 47. cineribus semina ante sationem adspergenda 18, 45.

Cinnabaris pigmenti consideratio 33, 38. in unguentis 13, 2. cupiunt 14,28. rutae contraria Cipi Romani cornua fabulosa esse 11. 45.

Circea herba qualis 21, 17. Circe herbarum perita 25, 6. Circei agri quales ib.

Circeiensis agri magnae lactucae 19. 42. Circeium, id est, mandragora 25.

Circes odoramenta 13, 30.

Circenses ludos myrto coronati Cimbri a quibus victi 17,2. Cim- spectabant 15, 38. iisdem cir-

utilis et contra 17, 2. Circos gemma 37, 56. Circos accipitrum genus 10, 9. Circi maximi Romae descriptio 36, 24. Cirri avium descriptio 11, 44. Cisalpinae vineae fertilissimae

17, 2, Cisibilites mulsi genus 14, 11. Cissanthemos herba 25, 68. ei.

medicinae 26, 19. 48. 90. 91. Cissites gemma 37, 56. 73. Cissos arbor, et ex ea medicinae 24, 49. 16, 62.

Cistarum materia quae 16, 77. Cisternarum construendarum ratio 36, 51. aqua qualis 31,

21.

Cisthos, et eius natura, genera, medicinae 24, 48. Citharae et eius chordarum re-

pertores 7, 57. Citharus piscis 32, 53. Citieus medicus 20, 51.

Citori montis buxus 16, 28. Citra pulveris iactum, proverbium 35, 40 § 32.

Citrea quomodo serantur 17, 11. corum odor et sapor 15,33. medicinae 23, 64.

Citreum oleum quale 23, 45. Citrus arbor a Graecis medica dicitur 15, 14.

Citri usus in sacris 13, 1. Citrinum oleum 15, 7.

Civem servare melius, quam hostem occidere 16,5. civium fortium quae dona maxima apud veteres 18, 3.

Civile bellum Pompeii Magni, ostento praedictum 17, 38 (2).

Civicae coronae consideratio 16. 25. 22, 4.

Civitatem regiam Aegyptii inve- | Claviculae vitium quae 23, 2.

Circius ventus qualis 2, 46. ubi | nerunt 7, 57. popularem Attici invenerunt ib.

Civitates ab animalibus deletae 8, 43.

Clamatoria avis 10, 17. Clarigare quid 22, 3.

Classis prima Romae 33, 13 Claudiana struthia 15, 15.

Claudiae pudicitia inducta in

urbem Cybele 7, 35. Claudius imperator in Sicum oppidum veteranos misit 3, 26. Claudii colonia 3, 27. e Britannia triumphus 3,20. in Africa bellum 5. 1. oculi quales 11, 54. de Britannia triumphus 33, 16 (2). aquaeductus 36, 24 § 10. Claudius smaragdos induebat et sardonychas 37,23. quid cum orca pisce 9, 5. scaro pisce delectatus 9, 29. censor 10, 2. Messalina uxor ei. 10, 94. Claudii principatu lapides pingere inventum est 35, 1. Claudii principis institutio 33,8.12. Claudii principis consulatu plures soles visi 2, 31. Claudii

Caesaris historiae 12,39. Claudii Agrippina uxor 10, 43. 59. 22, 46. 35,58. Claudii libertus potentissimus 36, 12. Claudii imperatoris servi tres ditissimi 33, 47. Claudio immolanti, in extisiecur defuit 11,73. Clau-

dii charta 13, 24. Claudii Caesaris ludi 3, 14. 33, 16. Claudius Appius consul primus clypeos in sacro dicavit 35, 3. Claudii Pulchri scena qualis 35,

7. aedilitas 8, 7. Claudii Isidori testamentum 33,

47.

Clausa omnia cuius tactu aperiantur 26, 9.

Clavis inventor 7, 57. Clavorum pedum remedia 21.73. Quaere Pedum clavorum. Clavus, id est morbus arberum 17, 37 🛭 4. Clayus latus ab Hostilio reze repertus 9, 67. Clavorum remedia 24,14. 37. 26, Clodia lex 33, 13. 66. 28, 12. 37. 62. 31, 45. Clazomenium vinem 14. 9. Cleanthes pictures inventor Cleemporus medicus 27. 44. 24. Clodii Servii dolor 25. 7. 10L. Clema herba 23, 91. Chematis hederae genus 24, 48. Closter fuege invenit 7, 57. 88. **90**. Clementia dea 2. 5. Clementias exempla 7, 26. 8, 5. Clupea piscis 9, 17. 19, 21, Cleamenis simulacram 36, 4 & Clymenus rex 31, 43. Cleon statuarius 34, 19 5 27. Cleonicion horba 24, 87, Cleopatrae captae unio Romam pertatur 9, 58. corena venenata 21, 9. Cleaphantus medicus 20, 15. 24, 92. 26, 8. Cleophantus pictor 35, 5. Cleostratus primus de signis eveli scripsit 2, 6. Clorus cerse portio 11, 15. 20. Clesias statuarius 34, 19 § 25. Clesides pictor 25, 40 § 33. Clesippus fullo 34, 6. Clidium quid 9, 18. Clidachi statua simulaerumque 34, 19 & 1 et 16. Climacterae leges 7, 50. Clinica medicina 29, 2. Clinopodii herbae descriptio 24, 106. 21. Clitarchus quando fuerit 6, 15. 36. 7, 2. 8, 9, 10, 70.

Cliti Alexandri amici mictura. 35, 36 § 16. Clitorius statuarina 34, 19. Clivina avis 10, 17. Cloacarum Romae descriptio 36. 24 & 2. Cindias Ofilii senestus 7, 49 Clodiana vasa 33, 49. Clodius Aesopi filius, et eius luxus 9, 59. ei. pretiesa patina 10, 72, Clodii Publii funus 34, 11. interitus 34, 39. domus 36, 24 & 2. Cluacina Venus 15, 36 Cluere quid ib. Clusinae uvae quales 14, 4 \$ 7. Clymenos herba 31, 43, ei. medicinae 26, 48. 25, 33. Clypeus ardens in coelo visus 2, 34. clypei in sacro dicati 35,3. unde dicti 35,4. ex auro 35,4. a quibus inventi 7.57. cl. Hasdrubalis 35. 4. Clyster inventum Ibidis 8, 41. Clytaemnestrae pietura 35, 40 & Cneciaum oleum 15, 7. Caccon herba et corona ex es 21, 29, 30, Cnearon, sive enestron quid I3. 35. Cneus Domitius quid de muliere ebria 14, 14. Cneus Terentius scribe quis 13, 27. Cnicon borbs et eins ums 21, 56. Cnidae pisces 32, 84. Con uva quomodo servetur 15,18

Con vesa qualia 35, 46. Coa bomby x qualis 11, 27. Caa vestis. Quaere Cea. Coaguli lactis materia 16, 24. 25. Coelon quid 33, 56. 72. quando venenum 28, 45. Coaspites gemma 37, 56. Cobio piscis 32, 53. Cobion herba 26, 45. Carci grani consideratio, natura, medicinae 27, 46. cocci tin- Cocundo quae cohaereant 10,82, gendiratio 9, 65. cocca imperaterum paludamenta tingun- Coggyria arbor 13. 4L. tur 22. 3. Coccus arboris quid 16, 12. Coccineus color 19,18, 21,22,105. Coceyeis avis consideratio 10, 11. Quaere Cuculus. Coclites unde dicti 11, 55. Cuchlearum consideratios, 59. 9. 51.82. quae optimae 30, 15. in se equorum capita babent 9, 3. dentes 11, 62. quando nascan-tur 9, 75. 82. quam herbam prosequentur 22, 32. ils cur dantur cornua 11, 45. 52. ea-

47. 32, 19. 38. Cochlites gemmas 37, 74. Cocobolis uva 14, 4 § 4. Coctivae castaneae 15, 25. Cocerum luxus pulchre notatus 87. 105. 106. 109. 9, 31. Cocis suis Parthi mores Callina tribus Romae 18, 3, dedorunt 10, 71. Coci summe Colliciae, id est, sulci maiores quibusdam grati 9, 31. quando! in agris 18, 49 \$ 2. non erant in servitiis, sed Colli descriptio 11, 67.

rum in medicinis usus 28, 59.

29, 36, 38, 39, 30, 8, 10, 11, 12.

Coole Syria inneum oderatum Colocynthia, id est encurbitae bahet 21, 72.

Cooliace quas 20, 16. Coeliacorum remedia 20, 26, 34. Colonus bonus maxime laudatur 48. 53. 73. 92. 21, 86. 22, 22. 75. 18, 2.

28.

Coelum, quaere caelum. Coena lautissima 9, 61. coenarum lex 32, 10. summa lautissima 35, 46. censoriae leges 8, 77. 82. 10, 71. 36, 2. Cogitatio quid faciat 7, 10.

54. 71. 73 - 78. 26, 30. 32. 27,

78.116. 28, 21, 34, 58, 29,11(2).

30, 19. 31, 46 § 4.

Cogitationum velocitus ib. Cognomina prima unde sumpta 18, 3.

Coitum concitantia 10, 83. 21, 92. 26, 59 sq. coitu primo morbi multi solvuntur 25, 10. coitus animalium differentiae 10, \$3. coire non potentium remodia 21, 92. coitus quando remissus 22, 43. septuageno quo libido duret 26, 63.

Colchicon venenum 28, 33. Colchi in Italia 3, 23. Colias lacerti genus 32, 53. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 43. Collectionum remedia 22, 58, 68. 70. 23, 38. 46. 64. 70. 71. 81. 24, 7. 12. 18. 22. 27. 29. 33. 37. 42.

50. 56, 61. 67. 71. 77. 92. 112. 25, 90. 26, 10. 80. 27, 8. 33. 40.

ex macello conducebantur 18, Collyrium Med. 21, 82. 23, 51.

Colocasia herba 21, 51. 107. genus, et eins medicinae 20, 8.

Colon quid 11, 79.

23,9. 10, 54, 57, 63, 81, 24,5, 42. Colophonia resina qualis 14, 25.

Colophonius Dionysodorus 35, | die 20, 13. 42. 48. 57. 23, 75. 40 § 42. Colossicon 34, 19 § 1. Coloris consideratio, nomina,

quilibet quid amet, quidve refutet 35, 11. colores praecipui tres 21, 22. colores animalium mutantia 8, 51. 52 (2). 31, 9. 10. Coluthia conchiliorum genus 32. naturales et factitii 35,12. quatuor visi veteres 35, 31. 32. co- Colymbades 15, 4. 23, 36. lorem inducentia reducentiaque 15,40 (2). 16, 15. 20. 17,16. Comagenum medicamen 10, 29.

22, 29, 44, 74 (2), 23, 16, 28, 41, 42.75. 24, 64.77. 26,68. 28, 50. 30, 43. colos quid 35, 19. 23. Colossi statuae quales 34, 18.

Colostra, colostratique infantes 96.

Colotes statuarius 35, 34. 34, 19 Come herba 27, 117. **5** 27.

Colotes lacerti genus 29, 28. ei. caudam renasci 9. 46. Coluber in aqua vivens ad quid

32, 26,

Columbarum consideratio 10, 52. pudicitia ib. quo sese purgant 8. 41. quot annis vivant 10. 52. gloria in quo ib. ne sedes mutent ib. interdum internunciae epistolas ferendo fuere 10, 52. ingens pretium ib. ubi optimae ib. quoties anno pariant 10, 74. cibus quis gratissimus 18, 42. quae herba familiaris 25, 79. gratissimum semen 26, 42. mus in medicina 29, 38. fimus optimus 17. 6. sese osculantur ante coitum, quotque ova pariant 10, 79. pavonibus amicae! 10,96. foetus quid necet 11,64. Columbina creta 17, 4.

Columbinae uvae 14, 4 5 8.

Colum morbus 26, 6. ci. reme- 32, 54.

28, 33. 30, 20. 21. Columella 8, 63. 15, 18. 17, 6.

30. 35. 18, 12. 73. 19, 23. genera, usus 35, 12 sq. color Columellares dentes quales 11. 64.

Columnarum consideratio 36, 3. 56.

27. 53.

Comagena galla optima 24, 5.

29, 30.

Comagine herba qualis 29, 13. Comaron unedonis species 15.28. Combreti herbae consideratio.

natura, medicinae 21, 16, 77.78. qui 28, 33. colostratio quid 11, Combustorum remedia 20, 8. 22\_

69. Vide Ambustorum.

Cometarum consideratio, natura, genera etc. 2, 22. cometes ubi colitur 10, 23.

Comitialem morbum inducentia 20. 44. eum praeter hominem. solae coturnices sentiunt 10.33. quos non corripit 20, 73. morbi cognitio 8.50. eo laborante a apertis etiam oculis nihil cernunt 11, 54. ei. absolutorium 28, 17. comitiales morbi calva interfecti curati 28, 2. com. m. remedia 8,49. 16,93. 15,34,51. 54. 66. 79. 81. 84. 87 (2). 98. 21.

89 (2). 22, 9. 49. 64. 72. 23, 16, 28. 63. 75. 24. 2. 6. 12. 16. 32 25, 21, 24, 106, 26,70, 27,13, 66 28, 2. 6. 10. 23. 25. 26. 27. 28. 33. 63, 78, 30, 12, 27 (2), 32, 13, 14

(3), 35, 50, 51, 36, 40, 37, 57, Comitia quando habere non licabat 18, 3.

Comitiorum Rom, consuctudo

Comitii Romani mirum 15, 20. Commisses 14, 24.

Comoedia pictura, opus Echionis 35, 36 6 9.

Compitalia festa a quo et quibus primum instituta 36, 70.

Complexu sata necantes herbae 18, 44 6 3.

Conceptus iuvantia 20, 75. 22, 40. 26, 91. tempus in satis 16, 89. conceptus hominum consideratio 7, 5. 13.

Concipere femina qua ratione possit 20, 58. 21, 39. 37, 59. 66. concipere etiam invitas cogea-

tia 30, 47.

Concharum partus margaritae 20, 48. abortus 9, 25. concha manum venatoris praeveniens abscindit 9. 28. coluntur apud Gnidiam Venerem 9, 41. fulgure minuuntur 9, 54. Arabicae quales 9, 56. genera piura 9. 61. 32, 51. maris tempestatem praedicunt 18, 87. lunae varietate variantur 2, 25, 102. concharum consideratio, genera. varietas, etc. 9, 52, 53. concha canere Triton visus 9, 4. concharum luxus 9, 53.

Conchilii color 21, 22. copia ubi medicinae 32, 25, 27. luna augentur 2, 25. 102. in coenis prohibita 8, 82. conchiliorum luxus 9, 53.

Concingari verbum apud Catonem 14, 25.

Concionantibus utile 37, 37.

Concectioni utilia 20, 18. 65. 22, 45, 49, 58, 26, 69, 27, 5, 28, 109, 28, 14,

Concordia dea 2, 5. ei. pictura 25, 40 § 35. aedes Romae a quo 33, 6. 34, 19 § 13 et 16 et 20. 19 632. 35, 40 6 40. 36,62, 27,3.

concordia domesticorum qua ratione haberi possit 28, 27. Concubinus quis 8, 70.

Condilomatis utilia 23, 3, 38. 24, 73. remedia 21, 83. 22, 11. 60. 23,3, 34, 38, 43, 44, 54, 69, 76, 81. 24, 59. 73. 26, 58. 27, 5. 30. 29,

10.11. 30, 20. 32, 33. 34,46. 56. Condryllon, sive condrylle, herba qualis 22, 45.

Condrylla herba 21, 52. 65.

Condurdi herbae medic. 26, 14. Confarrationis vinculum 18, 3. Confiteri scelus noxii quomodo cogantur 24, 102. 29, 26.

Conger piscis 9, 24, 48. pinnae binae ib. locustam lacerat 9, 88. conger et muraena invicem inimici ib.

Conizae herbae consideratio,ge nera, sexus, usus 21, 32. 19,50. ea apes delectantur 21,41. ei.

medicinae 26, 90. Connivere quibus animalibus datum et quibus non 11, 54, 57. Conon scriptor 18, 74.

Conopas nanus 7, 16. Conseminia uva 14, 4 57.

Consensus gentium plures 7, 58. 59. 60. Consentiae urbis vina 14, 8 & 6.

malus trifera 16. 50. Considiae Servilii M. filiae cura-

tio 24, 28. Consiliginis herbae medicinae

26, 21, 25, 48, Consingis Nicomedis regis uxor a cane perempta 8, 61.

Constantiae exempla 7, 39.

Consuctudinis vis 7, 18,

Consul Romanorum quis primus externorum 7, 44. consulatus Latin quoque negatus ib. consules purpura utebantur 9, 60. coasule intraturo domum quampiam fores a lictoro percutio- Corenli qui dicti a Romanist, 21 Romani qui 36, 24 § 6.

Contractionum membrerum remedia 20, 54. 23, 29. 49. 23, 3. Contraria inter se 20, 50. 24, 1. Contesorum remedia 20, 84. 25,

15. 27, 105. 29, 9. Conversio rerum in alies 13, 50.

36, 27,

Conviverum commetudo 28, 5. Convivae plures fengis perem-

vti 22. 47.

Convolvatus flos quelis 21, 11. Convulsorum remedia 20, 19, 26, 24. 40. 53. 60. 69. 75. 84. 89. 96. 21, 77, 92, 22, 18, 33, 35, 37, 23, 63. 24,12 (2). 50. 59. 80. 87. 25, 54. 26,85. 27,6. 24. 65. 105. 1<del>0</del>9. 26. 6B.

Copia rorum quid mali afferat Cordum, id est sacundarium fue-

Coponius Qu. cur damastus 25,

Coponius statuaries 36, 4 & 12. Coquinaria vesa ex argento 33,

49. Cor primum im omni animali gignitur 10, 74, 11, 69. cordis consideratio 11, 69. novissime moriturib. persingulos annos augeri homini 11,70. aliquande in hostiis defuisse 11, 71. cordis bubonis mirum 29, 26. nes 29, 32. cordistalpae mirum 30.7. cor animi et sanguinis sedes 11,69. parvum audaciae signum 11,70. maximum habentia ib. duplex in perdicibusubi ib. himutum habentes fortissimi ib. quando in extis ampici cocptum 11,71. ansit necessarium viventibus ib. in quibus Cornelia sexagesimo secundu eromari non potest id.

Lantur 7, 3L consules primi Coracini pisces 6, 23. 9, 24. 32. 19. our in medicinis usus 32. 19. 44 (2). ubi optimi 9,32. marini 32, 53,

> Coraliticus lapis qualis 36. 13. Corallii consideratio, natura, pretium, usus, loca, bonitas 32. 11.36.30. gestamen religiosum 32. 11. ubi provenit 36, 30. usus et medicinaa 36.30, 32,11. effectus 36, 30.

Corallis gemma 37, 56.

Coralioachates gemma 37.44, 56. Corbulo Domitius contra Armanios 6, 8, 15, C. dux 2, 72, C. consul 7, 4.

Cozchorus herba 21, 52, 106. 25.

92 Cordillae pisces 9, 19.

aum 18, 67 6 5. Cordi animalia quae 8, 72.

Cordubease acs 34, 2. Cordus Cremutius 10, 37. 16,46.

Cordelii cquitis Romani castanese insitio 17, 26.

Curelliana castanca 15, 25, 17 26 (3). Corfidius funere locato revixita

53 (2).

Coriscesia herba qualis 24, 99. Coriondri natura et medicinae 29,82 satio 19,54. semen 19,58. caninum habeatem fugiunt ca-| Corinthus quando a Rom. capta 14.5. 34.3. inconsa 27.91. vasa qualia ib. signa quae 34, 18. Mummins dirwit 34, 6. 35, 43. aes quale 34, 2. Coriathii unguentis delectabantur 13, 2.

Coriolana pira 15, 16. Corina herba quae 26, 53. 81. 93. in medicinis usus 28, 62, 29,23.

anno genuit 7, 11.

Cornelina Alexander 3,24. 13,39. Corneliae Gracchorum matris status 34.14. Cornelis qualis? 11. 12. 15. 36.

Cornelius Bocchus 37, 83. Cornelius P. consul 13, 27.

eius consulauxa 7, 44. Gaza-

mantes superat 5, 5, Cornelius M. consul 10, 2. Cornelius Ortitus consul 2. 31.

Carnelius Neues 2, 67. 3, 21, 22. 23, 4, 24, 6, 2, 12, 36, 9, 28, 63,

10. 20. 23. 52. 35.5. Cornelii Taciti equitis Rom. fi-

lius, Galliae Belgicae rationum procurator 7, 17.

Cornelius Calvus orator 7, 50. Cornelii Galli interitus 7, 54. Cornelius Pinus pictor 25, 37.

Corn. Cossus consul a que ser-

vatus 16, 5. Cornelius Rufus dermiens ex-

caecatus 7, 51. Cornelius Cethegus consul ruta-

tum mustum dedit 19.45. Carnelina Merenda curona do-

natus 33, 11. Cornelius Valerianus 10, 2.

Cornicis consideratio 10,14. mirae inquacitatis 10,60. cum noetna inimicitia 10, 95. lae amiea 10. 96. in medicinis usus 29, 36, 37, 30, 30, futura

praesagit 13, 97. vitae loagissimae 7. 49.

tio 11,45. cornibus careatic ib. 21, 1. dum corpus ib. boum guomodo 20. eurantur ib. enascunturio, corvorum et en- Coronopus borba 21. 59. ex ea rum usus 8, 50. unum asing In- medicinae 22, 22. dice 11. 45. bine quae habeant Corpus augentia 11. 118. 23. 23

formo pinguescunt 11.85. cornua animalium tingi solita 16.

Cornei homines quales 7, 19. Cornuti Manlii morbus qualis

26, 3, Cornelii Balin theatrum 36, 12. Cornu copiae, libri inscriptie 1,

proi. Corni arboris consideratio 15.31.

16, 41. 42. 43. apes perimit 21, 42. baccae 15, 29. succus 15, 33. montes amat 2.98.99. spississima arberum 16, 76 62. ligni usus ib. medicinae 28, 79. Corollae et carollaria unde dicta 21.3. argentea.ib. Hetruscae 21, 4,

Corollarium Lolliae Pankase 9.

Coronae astri exortus quandels, 74. quando occidit 18, 68 5 2. Corona civica qui donati 14. 16.

19 § 2. militarium species plures 16, 3. non nisi dea elim dabatur 16, 4. Bacchus primus usus ex hedera ib. usus apud voteres 21.2 - 9. coronarum honor, genera, materia 21, 27. quae principatum obtinent 28, 28. plurium nomina usunque 22. 4. materiae 13.18. 14.469. 15, 9. 13. 38. 39. 16, 3. 25,62. 89. 18, 2. 19, 47. 20, 54. 90. 21, 2-19. 27-30. 23. 81. 96. 100. 105. 22, 4-8. 26. 24, 49. 66. 116. 27, 12.68. 24.20. 36.59. 37.6. Cornum animalium considera- Coronamenta in hortis serenda

cornua ure magibus ad scaben- | Coronarium aes quale 23, 46, 24,

cervorum cuti Coroncola rosa 21, 18.

cornigera animalia quas | 51.63.78. ubstupefacientia 26,

4. 36, 11. corporum insignia 7, 17. corporis totius historia 11, magnitudo unde accidit 2, corpora signantes notis populi 6, 4. corpora cremare quando coeptum Romae 7, 55. corporis nitor quo fiat 22, 33. corpora defunctorum incorrupta conservans 16, 30, 24, 11. corpora tota tingentes homines 6, 35. corporis humani magnitudo 7.16. quadraginta sex cubitorum inventum ib. morborum remedia 25, 83. defunctorum quibus lapidibus cito absumuntur 36, 26. corpori infixa extrahentia 21, 75, 92, 22,9, 16. Corpulentia quibus augetur minuiturque 11, extr.

Corruda 16, 67. 19, 42. 20, 43. Corrugi unde dicti 33, 21. Corsi a quo Romanorum primum

victi, ot de eis primus triumphus 15, 38.

Corsica laurum non habuit15,39. buxo abundat 16, 28. Corsicum mel invisum ib. cera qualis 21, 49.

Corsoides gemma 37, 56.

Corticum arborum consideratio et differentiae 16, 55. 17,37 § 9. corticum arborum usus 16, 14. Cortina caldarii genus 16, 22. cortinae tripodum 35, 42. 25. Coruneanus 38, 11. 8, 77.

Coruneanus 34, 11. 8, 77. Corus ventus 18, 77 § 3. 81. Corvus quo tempore morbis af

Corvus quo tempore morbis afficitur 29, 14. quo sese purgat 8,41. vita longa 7,49. natura, etc. 10, 15. corvi et clorae avis inimicitia 10,95. c. foetus suos fugant 10, 15. ore concipere a quibusdam crediti 6b. ovum contrarium gravidis 1b. auguzia auspiciaque 6b. intelligen-

tia 10, 60. imperatores nominatim salutantes ib. exequiae celebratae ib. incubatio 10, 79. aquatici calvent 11, 79. futura praesagiunt 18, 87.

Corvus piscis 32, 53. Corybantian quid 11, 54. Corybas pictor 35, 40 § 2.

Coryci montis crocum quale 21, 18.

Corylus arbor quae loca amet 16, 29. ex ca nupriales faces 14,31. Corymbi hederae 16, 42. 19, 56. ex iis medicinae 24, 47. coronae 21, 30. corymbitis herba 26, 44.

Corysidia herba 24, 100. Corythia conchiliorum genus 32,

27. Cosses vermes in medicina30,39. ex ligno gignuntur 11, 38. in

cibo 17, 37 § 3.
Cossus Corn. consul a quo ser-

vatus 16, 5. Cossini Romani historia 29, 30. Costarum consideratio 11, 81.

homini tantum octonae ib. fractarum remedia 28, 65. Costi arboris consideratie 12,25. Costo diis supplicant 22, 56.

Coticulae consideratio 33, 43. Cotiledonis herbae medicinae 25, 101, 103, 26, 15, 49, 58, 66.

73. 78.

Cotinus arbor qualis et ubi16,30.
Cotis agricolarum consideratio
18, 67 § 5. 26, 47. Cypri quales 36, 10. Armeniae 36, 11.
genera plura 36, 47. ubi optimae ib.

Contonei mali consideratio 15, 10. 18 § 2. 34. serendi tempus 17, 30 § 6. medicinaeex eis 23, 54. poma in cubilibus salutatoriis servabantur 15, 10. quo-

modo condiantur serventurque 15, 18 § 4. 23, 54. Cotonea herba 26, 27. Cotta Messalinus 10, 27. Cottana caricae genus 13, 11. Cottana fici genus 15, 21. Coturnicis avis consideratio 16, 50. cur damnatae mensis16,51. comitiali morbo infestantur ib. venenum pro cibo gratissimum 10, 47, 92, Coum vinum in Italia fieri 14,10. Coxae doloris remedia 20, 8. Coxendicum morbi remedia 20, 51.50.87.88. 21,83.89. 22,49. 69. 74. 23, 14. 24, 38. 25, 49. 27, 20, 5. Crabronum vermium consideratio11,24. ictus ib. ictus remedia 20,14. 31,45. quos non feriant 28, 6. equorum e corpore nasci 11, 23. Cracca leguminis genus columbis gratissima 18, 46. Crambe brassicae genus 20, 33. Crapula quomodo vitanda 14,25. Crapulam inhibentia tollentiaque 20, 34. 51. 21, 76. 81. 83. 22, 9. 24, 47. 26, 69. Crassivenium, aceris arboris genus 16, 26. Crassi Romani avus nunquam ri-

Crassivenium, aceris arboris genus 16, 26.
CrassiRomani avus nunquam risit 7, 18.
Crassus dives primus coronas exargento reperit 21, 4. in Parthos tendentis omen malum 15, 21. contra fugitivos et Spartacum et eius ovatio 15, 38. apud Carras peremptus 2, 77. 6, 18. Crassi M. prodigium ac interius, et eius milites 2, 58. laurea 11, 60. scomma 2, 59. quem esse divitem dixerit 33, 47.
Crassi uratoris acyphi 33,53. divitiae 2b. Crassus orator 17, 1.

Crassi aerea triclinia, et eius haeres 34, 8. columnae quales 36, 19 § 3.

Crassus Licinius censor 13, 5. aquae 31, 2. Cr. L. consul 7, 3. Crassi L. et Domitii Aenobarbi inimicitia 17, 1. censor ib. consul 30, 3. Crassus L. 9, 79. Crataeogonon herba qualis 27, 39. 40.

Crataegon quid 16, 52. crataegis herba 26, 63. Craterus Alexandri Magni dux

35, 47.
Craterites gemma 37, 56.
Craterus statuarius 36, 4 § 11.
Craterus pictor 35, 40 § 34.

Crates 4, 20. Crates 7, 2.

Cratevas 19, 50. 20, 26. 31. 22, 33. 24, 102. 25, 4. 26.

Cratinus pictor 35, 40 § 43. Credulitatis pictura 35, 40 § 32. Credulitas Graeca 8, 34 Creditur optime experimentis

17, 3. Cremare corpora quando coeptum Romae 7, 55.

Cremutius scriptor 16, 43. Crepis herba 21, 59.

Crepitus asini quo faciunt 27,87. Cresilae statuarii opera 34, 19 § 14.

Cretae terrae consideratio, genera, etc. 35, 57. 18. apta vineis 17, 3. Eretria 35, 16. 19. Selinusia 35, 27. anularia ib. argentaria 11, 96. 35, 26. 58. genera plura 35, 18. 35,57. usus in victoria 25, 58. cretă servorum pedes dealbantur 35, 58. Creta insula tragion gignit contra segittarum ictus 13, 36. cupressus 16, 60. montes Ida, et quos Albos vocant 16, 60.

Cretonses in cellis calamis utun-! tnr 16, 65. 66. 69. quo vestem

tingant 26, 66.

Creticum amylum 18, 17. siser 20. 18. Heracleum 20, 73. cera 21. 49. cupressus 24, 61. Crethmos herba 26, 90. agrios 25, 96. 26,61. medicinae 26, 61.

Cribrorum consideratio 18, 28. Crinitae stellae, id est, cometae 2, 22,

Crinon, id est, rubens lilium 21,

Crispa omnia fragilia 16, 77. Crispinus Hilarius ingentem posterorum numerum post se reliquit 7, 11.

Crispus Passienus bis consul qualis 16, 91.

Crispus Vibius consul 19, 1. Crista herba quae 27, 23.

Cristas galearum quis reperit 7, cristarum avium descriptio 11, 44.

Critics statuarius 34, 19. Critobolus Philippi Maced. caecitatem docte curat 7, 87.

Critodemus 7, 57. Criton scriptor 18, 74. Crocallis gemma 37, 56.

Crocia gemma 37, 77. Crocinum unguentum 13, 2. collvrium 21, 81.

Crocis herba qualis 24, 102. Crocodilea 28, 28. crocodilon 8,

**37. 27. 42.** 

Crocodili ubi et quas fabas ti- Crura et ab his cognomina 11, ment 18, 30. ubi gignuntur 5,1. humani corporis avidissimi 6, Cruribus utilia 36, 28. 23. iis Tentiritae populi terro- Crustumina pira 15, 16. zi sunt 8, 38. 28, 6. marini 32 Crucibus corpora defunctorum genera duo, et enrum 'mi medicinis usus 28, 28, 32 50. Crystallios herba 25, 89.

erocodilos venantes quo utan- Crystalli gemmae natura, usus,

tur 26,34. 32,19. cr. quibus non loca 37, 9. crystallum quid fb.

noceant 32, 19. cr. magnitude partusque 8, 37. ichneumone puniuntur ib. cum delphinis inimicitia pugnaque8,38. quando Romam advecti 8.40. mirum 8, 71. tantum maxillas superiores movent 11, 60. morsus remedia 22, 73. 23, 32. 31, 44.

45. 26, 33, 32, 17, 19, Crocomagma unquentum 21, 52. Croci consideratio, natura, genera 21, 17. cum dulci non solvitur21.31. medicinae ib. quod pessimum 21, 17. nunquam in coronis ib. in vino theatri ib. croci florum lans 21, 18. whi optimum 21, 17, 82, cr. adulteratio 21, 17. prius floret quam frondeat 21, 17. croci coronae

Croci invenis fabula 16, 63. Crocottae ferae descriptie 8, 30.

21, 81.

54. Croesi filius semestris loquutus

11, 112. auri copia 33, 15. 47. domus ex qua materia 35, 49. Crotalia quae 9, 56.

Croton arbor 15, 7. Cruciatus asperrimi qui 25, 7. Crudaria argenti vena 33, 31.

Crudelitatis exempla 4, 18 (2). 28, 2, 30, 3,

Cruditatis remedia 20, 51. 14. 81. 26, 21. 69.

Crura animalium qualia 11, 162. 108.

105.

affixa 36, 24 6 3.

crystallus mirae magnitudinis Culix herba et eius affectus 19. 37, 10. erystallo contraria ib. crystallina vasa 33, 2. Ctesias 2, 110, 7, 2, 57, 8, 30.

31, 3, 19, 87, 11,

Ctesibii inventum 7, 38.

Ctesidemus pictor 35, 37.

Ctesilai opera 34,19. l. Desilaus. Ctesilai statuarii opus 34,19 §14. Ctesilochi pictoris opera 35, 46

8 33.

Cubitus qualiter habendus28,14. Cubitorum octonum homines 6.

25.

Cuculum herba qualis 27, 44. Cuculi avis consideratio 10, 12, astus 10. 11. in medicinis usus

80, 48. proverbium 18, 66 § 2. Cucumerum genera tria 19, 23.

anomodo toto anno serventur ib. ut sine semine nascanturily. anguini sive erratici consideratio 18, 76. cucumis conwideratio 19, 22. 20, 2. oleum natura odit 19, 23. qua arte diu cibis servetur 19, 24. quale 19, 60. medicinae 20. 2. ubi optimus 20, 3.

Cucumis piscis 32, 53.

Cucurbitae, id est, sanguinem extrahendi instrumenta 32, 42. Cucurbitina pira 15, 16.

Cucurbitarum hortensium conle 19, 58. sylvestris 20, 6. 7. Culeus mensurae genus 14, 5.

Culices vespertilioni gratissimi 10.81. acida petunt 10.90. mira subtilitas II, I. quibus molesti sint satis 17.37 67. culices quo necentur fugenturve 19, 23. 58. 23, 2. 61. 27, 28. culices ex qua materia gignantur 9, 74. 11, 8, 4]. 17, 44. mirum in caprifico 15, 21.

23.

Culmus leguminum qualis 18, 10 **₿8.** 

Culter arandi instrumentum 18,

Culturae terrae consider. 18. 50. Cumanum linum quale 19, 2 6 2. Cumini consideratio et medicina ex ee 20, 53. 57. paliorem sumentibus inducit 20, 57. 58. sylvestre ib. species plures ib. morbus 19, 57. Aethiopici et Africani natura et medic. 20.57. Cuniculorum animalium consideratio8,81. ubi gignantur, ubi non 3, 11. 8, 83. ubi exta bina 11,76. interdum oppida suffodiunt 8, 43. 81.

Cunila herba quae 19. 50. ferro tangi non vult 19,57. semen et succus 19, 58. 59. natura, genera. medicinae 20. 61. bubula qualis 8, 41. 20, 61. 19, 50. gallinaceae medicinae 20, 62. origanum Heracleoticum secundum Graecos ib. mascula quae 20, 63. bubulae medic. 25, 55. cunila apes delectantur 21, 41. Cunilago herba quae 19, 50. ex ea medicinae 20, 63.

Cupidinis simulacram Verri a Cicerone objectum 36, 4 5 5

sideratio 19,23. 24. semen qua- Cupressus 16,60. picem fundit 14.25. oleum 15,7. aquas od.t 16,31. non decident folia 16.33. folia carnosa 16,38. cupressus trifera 16,50. Diti sacra 16,60. non sentit cariem aut vetustatem 16,73.81. semper nitorem servat 16,79. semen minimum 17, 14. quae oderit [7, 39. folia tusa semina a vermiculis servant 18, 45. cupressus Cre-

tica quae 24, 61.

Cupressinum oleum, ex eoque | Cyaneus color 37, 39. 78. medicina 23, 45. Cura fertilitatem affert 18, 4. 8 § 2. curae et diligentiae exemplum nobile ib. Curallium, pro corallio 32, 11. Curiatii tergemini 7, 3. Curii Apollinis fons 32, 8. Curius M. non nisi guttum faginum ex praeda attigit 16, 73. parsimonia et dietum nobile 18, 4. rapum torrens aurum repudiat 19, 26 § 4. cur Dentatus Cybii piscis medicinae 32, 17. dictus 7, 15. Curionum familia et in ea oratores 7, 42. 10. Curio C. bello civili 36, 24 § 8. Currus rotae axungia inunguntur 28, 37. currus abies apta materia 16, 82. 84. currus ita parvus, ut musca alis contegeret 7, 21, 34, 19 § 22, 36, 4 § 10. curruum ornamenta ex quibus 34. 48. Cursores velocissimi 7, 20. Cursus peculiare impedimentum 11. 80. Curtius fons Romae 36, 24 & 10. Curuli in sella quis semel et vicies sederit 7, 49. Cuspides in praeliis quo tingebantur 21, 105. Custos in vite quid dicatur 17, 35 § 13. Cutem foeminarum in facie nutriens 22,82. cutem levigantia 20, 10. cutis sensu caret 11, 93. cutem emendantia 20,70. 21,74. 22, 41. 23, 16. 42. 48. 49. 75. 80. 24, 29. 30. 33. 37. 26, 92. 27, 27. 28, 37, 50, 30, 10, 32, 21, 23, 27, Cyamea, i. e. fabaria gemma 37, 73. amon berba 21, 51.

Cyanus gemma 37, 38. Cyani flores 21, 24. 39. Cyathis pondus quale 21, 109. Cybele quo anno Romam advecta 18.4. ei. in leone sedentis pictura 35,36 § 22. ei. sacerdotes quo virilitatem amputaverint 35, 46. Cybeles specus mirus 2, 95. Cybele a Claudia inducta Romam 7. 35. Cybium quid 9, 18. 32, 53. 54. Cybiorum medicinae 32, 26. 31. Cycae e palmis 13, 9. l. Coic. Cyclamini herbae consideration cyclaminum 21, 27, 34, sq. brassicae inimicum 24, 1. clam. herba quae 25, 67. 68. 69. 17. 84. 91. ei. medic. 26, 34. 58 64. 73. 76. 81. 82. 87. 88. 91. 92 Cyclopis pictura 35, 36 & 6. Cyclopes populi 7, 31. Cyclopum inventa 7, 57. 8, 82. Cydon statuarius 34, 19 § 1. Cydippes pictura Protogenia 35, 36 § 20. Cydonea poma quae 15, 10. Cylindri lapides 37, 20. 34. Cymbam navem quis reperit 7, 57. Cymbia vasa ex qua mat. 37, 34. Cymindis accipitrum genus 10. 10. Cyminum, quaere Cuminum. Cynaedia gemma 37, 56. Cyneae legati ingens memoria 7, 24. eius in vitem facete dictum 14, 3. Cynaegirus dux 35, 34. Cynae arbores 12, 22. Cyniras tegularum inventor7,57. Cynirae senectus 7, 49. Cynocephalia herba 30, 6. Cynocephalus 8, 80.

Cynoglesses 25, 41. Cynoides herba 25, 90. Cynomyia herba 25, 90. Cynomorion herba 22, 80. Cynops herba 21, 61. Cynopus piscis 32, 53. Cynorrhodus flos 21, 11. 8, 63. 25, 6. ad canis mersus 8, 69. 25, 78. Cynosbatos frutex 13, 44. Cynosdexia piscis 32, 53. Cynosorchis herba 27, 42. Cynospastos arbor 24, 74. Cynosura ova 10, 80. Cynozolon herba 22, 21. Cyparissias herba 26, 43. Cyperos 21, 69. Cyprus arbor omnium ocyssima 17, 20. Cypirus herba 21, 67, 68, 69, 70. Cyprinus piscis 9, 25. sexies anno parit 9, 74. Cyprinum oleum 15, 7, unguentum 13, 2.

Cyprii unguentis delectati 13, 2. Cypria ficus 13, 15, 14, 19 & 3. vites maximae 14, 2. vinum 14, 9. resina optima 14, 25. laurus 15. 39. samsucus vel amaracus optimus 21, 93. Cypros herba 23, 46.

Cypros arbor 12, 51.

Cypriae arundinis medic. 24, 50. Cypricera 35, 57.

Cypselus tyrannus 35, 6. aves 10, 55.

Cyrenaica prov. misy habet 19, 12. basiliscum serpentem gignit 8, 33. laserpitium 16, 61. arbores 13, 30. 33. Cyrene oppidum quando condi-

tum 19, 15.

Cyrenis rosae et unguentum 21, Damion medicus 20, 40. 24, 120. 10. crocum 21, 17.

Cyrus quando regnare coepit 36, 25, 49 § 38. PLIN. TOM. V.

3. 4. ei. divitiae 33, 47. gens memoria 7, 27. Cytheris mima 8, 21. Cytinus, i. e. primus punici mali flos 23, 59. Cytisus frutex 13, 47. ei. folia 16, 38. color 16, 76 5 3 Cytisus herba 18, 43. ea apes delectari 21, 41. Cyzicena terra 35, 47. Cyziceni unguentis delectati 13, 2, Cyzici obsidionem guod prodi-

## gium praecesserit 17, 38.

Dabla palmae genus 13, 7. Daci faciem suam pingunt 22, 2. Dactylides uvae 14, 4 & 8. Dactylos herba qualis 24, 119 Dactyliothecam quis primusRomae habuerit 37, 5.

Dactylus piscis et miracula eius 9. 87.

Daedalus in Creta labyrinthum fecit 32,53. inventa plura 7,57. filius 3, 16. statuarii opera 34. 19815. simulacrum 36.4810. Dahippi statuarii opera 34, 19 &

Dalion herbarius 20, 73. 6, 35. Damascena pruna 13, 12. 15,12. Damasi Democriti fratris vaticinium 18, 78. inventum biremis 7, 57.

Damasonii herbae medicinae 26, 12. 26, 60, 87.

Damasonion herba qualis 25,77. Damae animalia 8, 79.

Damastes 7, 49. 57. Dameas statuarius 34, 19.

Damocrates Servilius medicus

0

Damophilus statuarius 35, 45. Danaus puteorum repertor 7,57. institutae 16, 86. Dandonis senectus 7, 49. Danaes pictura 35, 40 § 32 Daphnitis laurus 15, 39. Dauhnias gemma 37, 57. Daphnidis servi pretium ingens 7, 40.

Daphnoides arbor 12, 43.

Daphnoides lauri genus 15, 39. Daphnoidis lauri natura 23, 80. Daphnoides herba qualis 24, 90. Dardani Troezenii inventum

7. 57. Dardanium aurum 33, 12.

Darius Xerxis pater per Bosphorum Thracium duxit exercitum 4, 24. D. pater Hystaspes 6, 31. D. in quo lapide sepultus 36.28. Dario platanus et vitis aurea dono dantur 33, 47. Darii ab Alexandro vieti spolia 7, 30. 6, 19. pictura 35, 36 **8 22.** 

Dasypus leporis species 8, 81. omni mense pariunt superfoetantque 10, 83.

Dathiatum thuris genus 12, 32. Dauci herbae descriptio 25, 63. 73. 84. medicinae 26,15. 28.47. 50. 56. 58. 79. 85. 90. pastinacae genus 19, 19 § 2.

Decapolis Syriae eliva qualis 15. 4.

Decima dee dicanda 12.32.42. Decimiana pira 15. 16.

Decius Pub. ab exercitu corona donatus 16. 5. Deciorum devotionis carmen 21. 73. Decii P. Muris honores 22, 5. Decius P. quoties graminea corona dona-

Decumanus limes quis 18, 77 § Delphinorum piscium consideet 2.

Decumae in victoria a Romnia

Decuriarum ab Augusto erdina. tio 33, 7. nomina et differentiae ib.

Deflorescendi tempus 16, 42. Defrutum quo tempore fieri debeat 14, 27. 18, 74. quomodo fiat 14, 11, 27, 18, 74,

Defunctorum corpora quomodo incorrupta serventur 16,30. 24, mensis feralibus dicatum apium 20. 44. mentio quae habenda 28, 5. corpora in fictilibus condiebantur 35,46. corpora in quibus condita cito ahsumantur 2, 98. 36, 27. pili et ungues crescent 11, 94. 101 corpora ponderosiora quam viventium 7, 18.

Dejanirae pietura 35, 40 § 32.

Deiphobi pictura ib.

Deliades statuarius 34, 19 § 25. Deliciae ciborum exquisitae taxantur 19, 19 5 3. deliciae quanti constent 12, 41.

Deliratio undo dicta 18, 49 § 3. Deli insulae palma vetustiss. 16,

Delius Apollo ubi praecipue co. latur 4, 26.

Delphica platenus Agamemnonis manu sata 16, 88, templo raphanus aureus dicatus 19, 26 §4. templum a que pictum 35, 35. 40 § 32. cortinae cur dictae 34,8. laurus qualis 15,39. 23,81. Delphorum ingens signerum co-

pia 34, 17. Delphini astri ortus 18, 64. Delphini astri occasus 13, 48.

tus, et eius pro victoria devotio Delphis victores laure coronati 20, 23.

ratio, natura, etc. 9, 7, maria

tempestares praesagiunt 18,87. medicinae 28, 41 animalium omnium velocissimi 9.7. conrugia ib. partus 11,25. quamdiu vivant 9, 7. formae descriptio ib. Simonis nomine appel-Jari cupient 9,8.14. musica delectantur 9, 8. 11, 50. hominibus amici 9, 8. erga pueres amor ib. eum hominibus piscantur 9. 9. vinum appetunt 9, 10. auditus qualis 11.50. charitas erga partum 9.7. tellure tacta statim moriuntur ib. ex pueri mana cibum sumens 9, 8. corio teguntur 9, 12. 15. olfactus 11. fel non habent secundum quosdam 11, 77. ingenti empti pretio 33,53. in medicinis usus 32, 38, 39, 46, 48, cum crocodi-Jis pugna 8, 38. Demaenetus in lupum conversus 8, 34. Demaratus Tareninii Prisci pater 35, 5, 43. Demarate Alcibiadis mater 34. 19631. Demetrius rex propter Protogenis vieturam Rhodiis parcit 7. 39. 35, 36 \$ 20. Peloponnesum insulam tentavit efficere 4. 5. ci. arbor maxima 16, 76 § 2.

Dens continuus absque gingivis cui animali 8, 45. deatium con-

Demetrius cur accusatus \$2. 1. Demetrius Pompeii servus 35,58. Demetrii pictura 35, 40 § 40. Demetrii Phalerei statuae plures 34, 12. 8, 21. 28, 17. Demetrii simulacrum 34, 19 & 8. Demetrii stat. opera 34, 19815. Demetrius Byzantius 36, 17. Democritus de kerbis 25, 5. frater Damasus, et historia en-

rum de segete 18, 78. D. quid de rapo 20,13. cuncta sibiGraetur 11, 63. dentibus veterincciae cognita professus 14,4. de rum actas indicatur 11,64, nul-

empto omni oleo historia 18,68 § 3. primus magicam in nostro orbe celebravit 24, 99, 80, 2, Chirocmeta liber 30, 2. peregrinatio 25, 5. 30, 2. volumen de quaternario numero 28, 17. Democritum Plinius arguit 28. mirae commentationes 28. 2. posuit resurrectionem mortuorum 7, 54.

Demodamas 6, 18. Demonax Seleuci dux 6, 18. Demophilus pictor 35, 36 & 2 Demosthenes venenum sub an nulo portat mortis gratia 33. 7 8. ei. ab hoste laus 7. 21.

Demostratus 37, 11, 23. Demoteles 36, 17, 19,

Denarius argenteus quanti ponderis apud Romanos 21, 109. aurei consideratio 33, 13. prima signatio ignota ib. probandorum lex 33, 46.

Dendrachates gemma 31, 47. Dendritis gemma 37, 73. Dendroides herba 26, 45.

sideratio 7, 15. 11, 61. quibusdam inesse cum nascantur ih. dentium vice quidam continuo osse gignuntur ib. invicti ignibus ib. necessitas ib. primores sermonem regunt ib. agguria ib. quot cuique sint ib. canini quales ib. 11,94. 63. dentibus nondum genitis,komo non cremabatur 7, 15. genera ac usus fi,61. quibus mutenturli, 62. genuini qui ib. multis octogesimo anno renascuntur ib. plures maribus quam foeminis 7. 15. quando homini nascan-

las volucres praeter vesperti- Desidia artes perdidit 35. 2. lionem habentl 1,62. tria genera, serrati, continui, exerti 11. 61. in palato nasci 11.63. dentibus hominum virus quoddam inesse 11.64. dentis puerorum remedia 28,9. candor quomodo fiat 22, 33. 23, 39. ut cito nascantur 30,47. dentes trium inter se ordinum Mantichorae animali 8, 30. dentes laedentia 20, 35. 24, 64. pullini qui 8,69. corruptos quid confirmet 28,49. quomodo firmentur 19, 26 § 4. 27. 20, 18. 81. 84. 86. 21, 105. 22,21, 23,27, 28, 37, 57, 59, 24, 73. 25, 105. 107. 28, 49. 29. 32, dentes extrahentia 23, 37. 24, 11. 47. 30, 8. 32, 26. dentes decidere faciens 25, 6,1 d. cavus inuritur 23, 77. tium doloris remedia 13,20. 20, 2.8(2).16. 19. 20. 23. 25. 27. 39. 43. 50. 59. 67. 69. 70. 71. 81. 85, 87 (2). 21,73. 94. 22, 18. 32, 49, 23, 13, 36, 37, 38, 44, 59, 63, 64 (2), 71, 24, 5, 11, 12, 14, 19, 59, 62, 42, 47, 48, 90, 95, 118, 25, 105, 26, 39, 27, 12, 16, 63. 84. 28, 2. 11. 14. 27. 31. 49. 29, 10. **30, 6**. 8 (3). **31, 4**5 (2). 46 § 4. 32, 13. 26. 31. 34, 30. 35, 51.52. 36, 34. Dentatos nasci homines 7, 15. dentatae natae foeminae inauspicatiss ib. Dentientes tarde pueros invantia 30, 8. Dentitionem facilem reddentia 30, 47, Dentifricia ex qua materia 30, 8. 36, 41. 42. Deprecationum vis 28. 3. Derceto dea ubi 5, 14. Dercylidis pyctae 36, 4 & 10.

Desilaus sculptor 34, 19 & 15. Dei consideratio 2.5. Dei formam quaerere, imbecillitatis est ib. Deus quid ib. Deus est auicauid est ib. dii innumeri ib. dii ex virtutibus vitiisque numerantur ib. deorum plurium nomina ib. Deus est mortali iuvare mortalem, proverb. ib. deorum deliramenta ib. curam mortalium an agant ib. deorum in terris nullus respectus ib. maleficiis poenas tribuunt ib. cur tarde puniant delinquentes ib. non omnia posse ib. quod ius habeant in practerita ib. Deus et natura idem diis lacte et mola salsa sacrificatur 1, prol. diis dicata pretiosa videntur ib, simulacra ex arboribus olim 12, 2, sine parsimonia sacrificandum 12, 82. decima dicata 18, 9. 12,42. parvis supplicationibus placatiores fiunt 12, 41. flere papyri coronabantur 13,22. simulacra cur ex cedro arbore 13, 11. den tantum veteres coronam dabant 16,4. diis quibus libent 14,22. 23. quibus uti fas non sit14,23. deorum corona ex qua materia 21,96. beneficia plura22,14.27, 1. Deus rerum inventor 27,1.2 evocandorum a magis ratio 24. 102. dii inventores rerum habiti sunt 25, 1. Deus animalia cur fecerit 27, 120. dii an preces exaudiant 28, 7, 23. deo rum evocatio 28,4. dii omnibus intersunt negotiis 28, 5. rum fabricae cultus 33, 8. mulacra cur in annulis 33, 6. sacra, et in eis hostia qualis 8, 70. 83.12. simulacra minio ubi

picta 33, 36. simulacra ex ae- Dictamnum a cervis repertum 8, re 34, 5. simulacra lignea aut. fictilia 34, 16. 35, 45. offensorum vindicta 36, 4 § 1. imagines quibus evocantur 37, 73. dii quibus modis evocantur 28, 27. deorum coenis catulus apponebatur 29, 14. reverentiae exempla 2,95. 7,1. 8,35. 10,41. 28, 19. deorum mater, quaere Cybele.

Deuterium vinum 14, 12. Dextrae hominis religionem inesse 11.103. vires majores 7.17. Diachetos frutex 24, 69 Diachyton vinum 14, 11. Diacodion medicamentum20,79. Diadema regumBacchus primus invenit 7. 57.

Diadochos gemma 37, 57. Diadumeni iuvenis simulacrum 34. 19 5 2. Diagleucion collyrium 27, 59. Diagoras 20, 76.

Dialutense purpurae genus 9,61. Dialeucon crocum 21, 17.

Diamieton 36, 51. Dianae templum in Hispania vetustissimum 16, 79. in Aulide ib. lucus in Latio 16, 85. pietura 35, 36 6 17. 40 6 43. simulaerum marmoreum 36, 4 § 1. simulacrum a quibus ib. 36, 4 & 9 et 10. Ephesiae templi descriptio 36. 21. 14, 2. 16, 79. 36, 4 \$ 10. 56. Ephesiae aedis mirum 2, 87.

Diapasmata quae 13, 3. Diapason quid 2, 20. Dibapha purpura 9, 63.

43.

Dicaearchus 2, 65. Dicaeus Apollo cur dictus 34, 19 **6 L** 

41. sine flore et semine 25, 53, tantum in Creta insula ib. me. dicinae 25, 55, 26, 49, 87, 93, Didoron laterum genus 35, 49. Diei lux quando nocte visa 2, 33. inacqualitas unde 2, 73. 74. 75. diei lucis ratio 2, 72. dies ubi brevissimus 2, 77. sex meusium 2, 77. 4, 26. diei observatio apud diversos 2,79. initium finisque quomodo accipitur ib. dies alius de alio indicat 7, 41. diebus nullis credendum ib. dierum numerus computaturib dierum omnium anni inexplicabilis ratio 18.57. quot annus constet ib. unde augmenta et decrementa 18.58. 68 \$ 1. longissima anni quando 18, 67 & 3. ubi nullus aliquando 4, 30 dierum diversitas 6, 39. magnitudo quomodo deprehendatur 36, 15 & 6.

Dieuches medicus 20, 15 33. 73. 23, 29. 24, 92.

Digestionis facilis quae sint 22. 66 digestioni utilia. Quaere Concoctioni

Digitellum herba ad quid 18, 45. 25, 102

Digito uno suum hostem superasse Tritanum 7, 19. digitorum consideratio 11, 99, 101. quibusdam in manu seni 11,99. articuli quot ib. morbi remedia 23, 16. 27, 5. 34, 56.

Dignitatis fama qualiter acquiratur 21, 21.

Diis. Quaere Deus.

Dibutades plastices inventor 35, Diligentiae exemplum nobile 2, antiquorum mira 23. 60. 5. 6. nimiam saepe nocere 35. 36 & 10.

Dinias pictor 35, 34.

Dine scriptor colebris, Clitarchi | Dionysius Salustius med. 22, 26. pater 10, 70. Dino statuarius 34, 19. 11. Dinomenis statuarii opera 34, Dionysius medicus 20, 44. 19 & 15. Diocles quid de rapo senserit 20, 9. medicus 20,17, 23, 11, 51, 83. 69. 21, 35. 105. ei. laus actasque 26, 6. 21, 35. 105. 22, 63. 23, 17. 24, 120. 37, 13. Diodori bibliothecae 1, prol. Diodori philosophi mira mors 7, 54. Diodotus Petronius medicus 20. 32, 48, 24, 92, 25, 64, 29, 39, Diogenes cynicus qualis 7, 18, Diogenes statuarius 36, 4 & 11. Diogenes pictor 35, 40 § 42. Diognetus de rebus Indicis scripsit 6, 21, Diomedeae aves 10, 61. Diomedis et Glauci armorum commutatio 23.3. inItaliam venit 3, 16. ei. socer ib. palladium surripientis effigies 33, 55. Diomedis delubrum 10, 61. socii in aves versi ib. Dionysias gemma 37, 57. Dionysodorus statuar.34,19 §25. Dionysodorus pictor 35, 40 & 42. Dionysodori de inferis epistola 2, 112, Dionysonymphas herba qualis 24, 102. Dionysius tyrannus gaudio obiit 7. 54. eo pulso Sicilia, prodigium 2, 104. quid erga Platonem 1, 31. Dianysius pictor 35, 40, 40 & 24. 40 & 43, Dinnysius statuarius 36, 4 & 10. Dionysii ostentum atque tyrau-

nis 8, 64,

Dionysius scriptor 6, 21. Dionysius quid de rapo 20, 9. Dinochares architectus 7, 38. 5, Dionysius prior Siciliae tyrannus, et eius domus 12, 5. Dionysius geographus ubi natus 6. 21. Dionysius geographus Augusti tempor. in Orientem missus ib. Diopete rana, ciusque usus in medicinis 32, 24. 50. Dioptrae quid 2, 69. Diospyron herla quae 27, 74. Diotimus medicus Thebanus 28, 23. Dioxippi pictura 35, 40 6 32. Diphryges quid 34, 37. Diphyes gemma 37, 57. Dipoenus scalptor 36, 4 & 1 et 2. Dipondius assis 33, 13, 56. Dipsacos herba 27, 47. Dipsadis serpentis morsus remedia 23, 80. 32, 16. Dirces foeminae simulacrum hi . storiaque 36, 4 § 10. Discens sine magistro 34, 19. Discoboli pictura 34, 19 & 19. Discordias facit Siderites gemma 37, 67. Discordia ubi ignota 4, 26. Distillationum remedia 20, 23. 22,68. 23, 78. 24, 23, 65, 26, 35. 30, 11. 32, 21. infantium 22,29. capitis 20, 81. ventris 22, 15. stomachi 20, 48. Divinationis species 7,57. ei dediti 2, 5. ei. periti 25, 21. qua ratione haberi possit 30, 7, 37, **56**. **58**. **60**. Divinitas in quibusdam 7, 33. Divitiae multos perdunt 7, 41. ingentes, et qui dives esse dica-

tur 33.47. 13. exprobratio 2,68.

33, 47.

Donax, i.e. Cypria arundo 24,50. Drepanis avis qualis 11, 107

Doci, id est coeli faces 2, 26. Docilitatis exemplum 8, 3. Dodecatheon herba qualis 25, 9. 26, 67. Dolobella P. consul 2, 31. Dolobelliana pira 15, 16. Dolores pellentia 20, 54. Dolores asperrimi qui 25, 7. Dolychos herba qualis 16, 92. Domini frons plus prodest quam occipitium 18, 6. oculus ferti- Doron et Dora quid 35, 49. lissimus 18, 8 § 2. Domitius Cn. consul 2, 32. Domitius Cn. Quuere Cneus Domitius. Domitii Cn. delubrum 36, 4 § 7. . Domitii L. interitus 7, 54. Domitius Nero Peloponnesum insulam tentavit efficere 4, 5. Achaiam libertate donat 4, 10. Domitius Corbulo contra Armenios 6, 15. Domitius Romanus 33. 6. Domitius∧enobarbus aedilis curulis 8, 54. ei, consulatus, censura, et eius cum Crasso inimicitiae 17. l. quo anno Censor ib. Domitii Aenobarbi sex loti ingentis pretii ib. Domus sale ubi construuntur5.5. domibus carentes homines 5. 8. lateritia a quibus reperta 7, 57. testudinib. ubi contectae 9. 12. ubi tectae scandulis 16, 15. ubi tectae scirpis 16,70. plures purgentur, lustrenturque 25, Draco piscis 9, 43. 36, 24 sqq. - 25, arundinibus Draconites gemma 37, 57. ubi tectae 16, 64. tissime adornatae 36, 6. fortium civium quae 18, 3. Donax piscis 32, 53.

Donax calami genus 16,66. 32,52. Dorcadum animalium mirum 28. 47. in medicinis usus 29, 38. ubi non sint 8, 83. Dorivetron berba 26, 34. Doriphori simulacrum 34, 19 5 2 et 15 et 27. Doris herba quae 22, 24. Dorius tonus 2, 20. Dorii meduli a quo reperti 7, 57. Dormiendi regula 28, 14. misse quendam annos septem et quinquaginta 7, 53. Dorotheus medicus 22, 44, 45. Dorotheus pictor 35, 36 & 15. Dorsennus Fabius poeta 14, 15. Dorvenium venenum 28, 45. remedia 28, 33. 32, 20. 31. Dos filiarum plantaria 16, 60. Dosiades scriptor 4, 20. Dositheus scriptor 18, 74. Drachma quid continet 21, 109. Draco sine veneno, et eius in medicinis usus 29,20. 38. draconis mira 29, 20. mortuus ad vitam revocatus 25,5. quo se aegrotum sanet 8, 41. hominem servans 10, 96. cum elephantis discordia 8, 11. 12 (2). mira magnitudo ib. ubi proveniant 7, 58. cristae 11, 45. serpentum ova bauriunt 10, 92. morsus remedia 24, 118. 26, 17. 32, 17. sapientia 37, 57, nobiles Romae 17, 1. quemodo Draco palmitis genus 17,35 § 24. quae pulcherrima Romae Draconis marini medie. 32, 26. regiae lau- Dracontias gemma ib. Dracontium herba 24, 91, 93. Dona maxima imperatorum ac Dracunculus herba, et ex eo medicinae ib. et 25, 6. quando effediatur 24, 93.

Dromones pisces 32, 53. Druidas cur Romani sustulerint 30, 4. qui, unde dicti, et qualiter visco utantur 16, 95. qualiter selagine 24, 62. cor. religio Duracina uva unde dicta 14. 2. et ceremoniae ib. superstitio et insigne 24, 62. 63. 29, 11. 12. Drupa quid 12, 60. 15, 2. 7. Drusillanus servus ditiss. 33,52. Drusillae Liviae Augusti uxoris miraculum 15, 40. Drusi Imperatoris castris apes Duris Samius historicus 8, 63. insedere 11, 18. Drusi Imp. prosperrima victoria ib. Drusus Imp. vinosus ut pater Dux qualis esse debeat 25, 28. 14, 28, Drusi uxor Antonia 9, 82. Drusus Tiberii F. 19, 41 & 1. Drusus de brassicae cyma ib. Drusi primi laus, et cius a morbo liberatio 26, 3. Drusi et Caepionis inimicitiae 33, 6. Drusus in tribunatu suo aes argento miscuit 33, 13, Drusi Livii tribunatus et opulenti**a 33**, 50. Drusus Trib. plebis cur caprinum sanguinem biberit 28, 41. Dryides gemma 37, 73. Dryos hyphear visci genus 16,93.

Dryophonon herba 27, 49. Dryopteris herba 27, 48. Drypetae 15, 19, Dublis fidem dare, res ardua, Ebenus arbor ubi et qualis 12.8.

prologo.

Duilii Imp. classis sexaginta diebus parata 16, 74. triumphus, et eiusdem statua 34, 11. Dulcis vini natura 14,11. dulcia odore carere 15, 33. dulcibus rarus odor 21, 18. sunt eadem omnibus 22, 51.

11.58. 16,6. 17, 1. 21, 5. mullam mentionem de villa habent 19, 2 § 3. interpres Hermodorus 34, 11.

4 & 8.

Duracina cerasa 15, 30. Duritiarum corporis remedia 20. 83. 22, 58. 68. 70. 23, 40. 47. 62. 24, 14. 36. 26, 33. 79. 27, 58. 28, 70, 21, 75, 83, 96,

36, 17.

Durii L. medici interitus 7, 54.

Dusaritis myrrha 12, 35. ducis eligendi exempl. 10, 30. . Dysentericis utile 12, 16.

Dysenteria ne infestet 22, 28, Dysentericorum remedia 20, 5. 11. 16. 26. 27. 28. 31. 34. 40. 48. 51. 73. 82. 84. 85. 86. 92. 21. 73. 86. 22, 13. 28. 33. 41. 55. 63. 70. 71. 23, 3. 5. 9. 10. 12. 24. 44. 54. 60. 63.70. 77. 81. 24,3. 5. 47. 48. 71, 73, 79, 89, 26, 28, 29, 32, 34, 83. 27, 5, 6, 51, 61, 91, 105, 116, 28, 26. 27. 33. 34. 58. 29, 11 (3). 30, 18 sq. 32, 31. 33, 35. 34, 46.

35, 51. 52. Dyspanea morbus 23, 47. dyspnoicis utilia ib. 24, 14, 26, 19.

Eale fera qualis 8, 20. Romae quando primum visal2. 8. arborum spississima ac gra-

vissima 16,76 &3. neque cariem neque vetustatem sentit 16, 78. ear. copia ubi 6,35. medicinae 24, 53,

dulcia non Ebrietas vitanda 15, 6, 14,28(3). ebrii post vomitum saepe bi-Duodecim tabularum leges 7, 60. | bunt 14, 28. | ebrietas multis mortis causa ib. ebriosorum | Eclipsium solis et lunae consi. opera ib. obrictas nulla in parte mundi cessat 14, 29. ebrietatem aqua quaedam inducit ib. obrietatis simulacrum 34, 19 § 10. ebrietatem facientia 25.67. quomodo non sentiatur 23, 75. 24, 38. 30, 51. discutiontia 20, 21. 21, 81. 24, 92. 28, 74. 37, Ederae consideratio amplissima 40. 57.

Ebuli herbae medicinae 25,71. 26, 49. 73.

Ebur quid 8, 4. eboris excogitatio prima 12, 2. ebore quae fiant 8,10. quando secari in laminas coeptum 8, 4. eboris luxus 8, 10. 16. 84. ebur fossile 36, 28,

Ecbolina uva mira 14, 22.

Echeneidis piscis consideratio 9, 51. **82**, 1. in medicinis usus **32**, 50.

Echii herbae consideratio 25,58. Echinometrae piscis 9, 51.

Echinorum piscium consid. 9,51. 32, 53. maris saevitiam pracsagiunt ib. et 18, 87. quando pariant 9,74. echini medicinae 82, 20. 23. 24. 28. 44. crustis et spinis teguntur 9, 14. echinorum dentes 11,62. ova quando habeant 9, 39. echinum castimoniae conferre 31. 44.

Echinophorae pisces 32, 53. Echion statuarius 34, 19.

Echion pictor quibus usus colo-Echion medicamentum 25, 58 &

3. 29, 38, Echis 22, 24.

Echite herba qualis 24, 89. Echitis gemma 37, 72.

Kcho quid, et qua ratione reddatur 2, 83, 36, 23,

Ecliptica in zodiaco quae 2, 13. dia 32, 17.

deratio 2, 6. 10. 72. eclipses etiam quadrupedes pavent8,80. Ecnephias quid 2, 49. 50. Ectomon herba 25, 21 § 14.

Ectrapeli qui 7, 17.

Ectypa quae 35, 43. 37, 63.

Eculeo 35, 36 & 5.

16, 59 sq. 24, 47. acini quales 15, 29. corona a quo primum reperta 16, 4. non decidunt folia 16, 33. folia qualia 16, 36. 38.62. Baccho sacra 16.62. quibus inimica aut amica 16, 62. mas ac foemina 16, 59. series tres 16,62. qua coronentur poetae ib. magnitudo ib. arbores necat ib. et 92. fructus quales 16, 62. smilacis consideratio 16, 63. ederae ad experienda vina mira natura ib. lauro attrita ignem reddit 16, 77. seipsam propagat 17, 20. ederae quid noxium 18, 65 & 2. in coronis usus 21,28. genera viginti 24, 47. in medicinis usus anceps et qualis ib.

Educationis puerorum exemplum 9, 10.

Effascinantes homines ubi 7, 2. Effigies hominum mirae 6, 35. 7. 1. 2.

Effigies hominum cur expressae 34, 9.

Egelasti sal Hispaniae 31, 39. ribus 35, 32. quando 35, 36 § 9. Egnatius Calvinus praefectus 10, 68.

> Egnatii Mecenii uxor 14, 14. Egula sulphuris genus 35, 50.

> Eiecticia quid 11, 84.

Elaphoboscum herba, et ex ea medicinae 22, 37, 25, 52.

Blapis serpentis morsus reme-

les 8, 2. 9

Elate arbor 12, 61. Elaterium medicamentum et ei usus 20, 3. 4. diu durat 21, 67. Elatine herba qualis 21, 22.

Elatites lapis 36, 38,

Electri consideratio 37, 11 § 1. ubi proveniat 4, 27. 30. quid et quale 33, 23, 37, 11 § 1

33. 23. Electrides arbores ubi 37, 11 & 1.

Riectridos insulae ib. Elegia arundinis genus 16, 66.

Klelisphacos herba 25,73. 26,89. ex oa medicinae 22, 71.

Riementorum consideratio, numerus, nomina, situs, natura, etc. 2, 1. tria sine sapore, odore, succoque 15, 32. elementorum nexus 2, 65. elementi sedes non nisi in elemento est ib. elementorum figura ib.

Elenchi unionis genus 9. 56. Eleomelitis olei usus 15,7. 22,72. Eleomeli oleum ubi 15. 7.

Elephantiasis morbi descriptio 26.5. remedia 20.42. 52. 80. 24, 12, 25, 24, 28, 33, 50, 30, 39, Elephantorum consideratio 8, 1 sg. venatores 6, 22, animalium terrestrium maximum 8, 1. intellectus 8,1.5. in quibus homini similis 8, 1. lunam adorant Elephantine Thebaidis op. ubi ib. quando primum iuncti Romae 8, 2. elephantum et hominis singulare certamen primum scunt 8. 6. cornua qualia 8, 6. | 5 29 et 43.

ria 8, 5. quibus gaudeant ib. et Elico faber 12. 2. do primum in Italia visi ib. pu- ficiatur 14, 19 & 5.

mitigantur 8, 7. quomodo ca- ubi gignatur, medicinae 25, 21. piantur ib. foeminae maribus fortissimus duci comparatur 25.

manus quae ib. cutis qualis ib. dentium magnitudo ib. ubi nascantur 8, 11. cum draconibus discordia ib. 10, 83. sanguis frigidiss.8,12. cum rhinocerote belua inimicitiae 8,29. caphas chamaeleonte devorato oleastro sibi succurrit 8, 41. faciunt 10,64. venter quais 11, 19. digiti 11, 101. sonus qua-

pavidiores 8, 8. quemode do-

mentur ib. İndi Afrique qua-

natura 8,10 quot annis vivant ib. quae pati non possimt ib.

partus et reliana

lis 11.112. anima serpentes extrahit ib. elephantem mulier quaedam peperit 7, 3. quis primus Rom, in triumphum duxe-

rit 7. 45. uhi nobiles 6. 24. elephantes vescentes homines 6. venatus ubi 6, 34. Africi

ubi incipiant 6, 35. lingua qualis 11, 65. eleph, in medicinis usus 28, 24. usus in bellis 6, 22. elephantes in arbore cornua

exacuunt 18.1. in Africa multitudo 5. 4. Elephanti pisces 9, 4, 32, 53.

Elephantinus color ex quo 35, 24. 32.

nulli arbori decidunt folia 16, 33.

Elephantis, mulier medica 28,23. 8. 7. docilitas 8. 5. scribere di- Eleusiniae deae templum 35, 40

ossium usus ib. dentes 8, 4. 1. Eleuthereus sculptor 34, 19 § 17. 11.62. clementia 8,4.7. memo- Elidis Irinum optimum 21, 19.

13,8. amor inter se 13,9. quan- Elleborites vinum quomodo con-

gna ib. hordei succo celerrime Ellebori natura, usus, genera,

23. eo sagittas tingero Gallos | Encyclopaediae quae dicantur 1, ib. mons Octa gignit ib. ell. et | prol. allium inter se contraria ib. Endymionis fabula de luna 2.6. una coctus carnem absumit 25, Enhaemon medicament. 12, 38. 23. usus 25, 94. medicinae 25, Enhydros gemma 37, 73. 24. 26, 25. 27, 2. sumpto quae Enhydris serpens in aquis vimedeantur 32, 13. Elleborine herba 27, 52. 114. Ellychnia quae, et ex ea medicinae 23, 41. Elops piscis 9, 27. ubi optimus Enorchis gemma 37, 58. 9, 79. Eloquentiae vis 7, 31. Elpenoris tumulus ubi myrtus visa primum 15, 36. Elpis Samius et eius historia 8, Kone arbor, ex qua Argo navis 21. Klucia quid 34, 47. Emboline herba quae et epicactis, alias elleborine 13, 85. Emere Liber pater primus instituit 7, 57. Emptum male semper poenitet 18. 6. Empedocles magus, et eius peregrinatio 30,22, 29.4, 30,2, 36,69. Empetrum herba qualis 27, 51. Empirice medicina a quo et ubi 29. 5. Emplastrationis consideratio21, 94. emplastris convenientia36, 12. emplastri ratio unde nata ib. emplastra quae arbores non recipiant 17, 26. emplastratio omnium fertilissima ib. Emplecton quid 36, 51. Emydae testudines 32, 14. Encardia gemma 37. 57. Encaustica Pamphilus pingere docuit 35, 89, 40, 41. Enchiridía, librorum inscriptiones I, prol.

Enchusa herba quae 22, 24, 49.

19 4 12.

vens ad quid 30, 8. 32, 32. Enneaphyllon herba quae 27, 54. Ennius de offa 18, 19. ei. statua 7, 29, 31, 18, 19, 35, 7, Enterocelarum, id est, intestinorum dilabentium remedia 20, 13. 26, 49. 54, 22, 58. 27, 90. Entochii simulacra 36, 4 § 10. facta 13, 39. Epaminondae ducis pictura 35. 40 § 31. Epaticorum remedia 20, 55. 26, 22. 27, 105. 28, 33. Ephedra berba 26, 20. ephedrus herba qualis 26, 76. 88. Ephemeron herba 25,106. ephemeris horbae medicinae 26, 75. Ephesiae Dianae templi descriptio 36, 21. in templo scala ex vite Cypria una 14, 2. simulacrum a Mentore factum 7, 38. templum quale 16, 79, 21, 9, Epicactis herba 27, 52. frutex 13, 33. Ephorus 4, 21, 36, 5,38, 36, 7,49. Epicharmus quas literas reperit 7, 57. 20, 34. Epichemazis quid 18, 57. Epicurus hortorum magister (H. otii) 19, 19 & 1. ei. vultus per cubicula gestatur 35, 2. ei. natali guando sacrificent ib. Epidii C. commentarii 17, 28. Epigenes 7, 57. 50. Epigloseis quid 11, 66. Encrinomenos simulacrum 34, Epimedion berba qualis 27, 58. 19, 30,

Epimelas gemma 17, 38. Epimenidis senectus 7, 49. anima visa post mortem 7, 53. Epinyctis morbus quis 20, 21. remedia 20, 6. 21. 43. 73. 69. 82. 91. 23, 12. 35. 38. 64. 75. 80. 81. 24, 42. 27, 51. 28, 47. 30, 39. 32, 24. 36, 33. Epipetron herba 21, 52. Epiphorae remedia 20, 6, 20, 26. 79. 40. 44. 48. 51. 53. 57. 58. 71. 73, 74, 80, 81, 82, 86, 91, 92, 21, 73. 74. 76. 77. 84. 85. 22, 32. 36. 38. 57. 67. 70. 23, 41. 58. 65. 24, 4, 36, 75, 92, 118, 25, 18, 91, 94, 95. 103. 106. 27,8. 28. 59. 27,92. 105, 28,21, 22, 23, 47 (8), 29,11. 38. 34, 32. 46. 35, 14. 52. 36,25. Epiphoris testium medic. 21, 74. Epiphoras uteri lenientia 26, 90. 28, 58. Epirotica poma 15, 15. Epitherses simulacrum34,19§21. Epithymon thymi flos 26, 35. medicinae 26, 67. 81. Epodes pisces 26, 62. Epotidum, libri Sorani inscriptio I, prol. in fine. Epulantium consuctudo 28, 5. inter epulas incendia nominata quomodo abominentur ib. Equisetum herba qualis 26, 83. Equiselis herba qualis 18, 67 & 4. Equestris ordinis consideratio 20, 78. 79. 83, 9. Equestris cur dictus 83, 6. quando in unitatem venerit33,8. Equest. ordinis quis esse potuerit ib. Equestres statuae quales 34, 10. Equorum consideratio 8,64. plurium sepulcra ib. erga dominos amor ib. intellectus ib. et 65. docilitas 8, 64. quot annis vivant 8, 68. forma qualis esse debeat 8, 65. conceptus quan-

do 10, 83. equitare et equo pugnare quis primus rep. 7, 57. equae praegnantes coeunt 10, 83. equorum ex corpore vespae nascuntur, atque crabrones II. 23. dentes quales 11,64. equae caput affixum palo, erucas fugat 19, 58. equas quasdam Favonio vento concipere 4, 35. 8, 67. 16. 39. equarum lacte vel sanguine pultem Sarmatae faciunt 18, 24. equis admissurae tempore quid dandum 20, 48. 26, 63. equi vestigium qualiter singultum tollat 28, 81 vestigia luporum sequentes sub equite, rumpuntur ib. equarum coitus, partusque 8, 65. libido quo extinguatur 8, 66, hippomanes quid ib. quo in cursu infatigabiles fiant 28.78. feri ubi 8.16. eque fere qui bomini morbi 8, 67. fel non habent secun. dum quosdam 11.74. fel esse in alvo ib. eques saginantia 22. rabie inflammantur 25, 53. coire non potentes, quo iuventur 26, 63. (znamenta a quo inventa 7, 57. equi thieldones et asturcones ubi nascantur 8, 67. equorum ornamenta ex que conficiantur 34, 48. equae gravidae quo abortum patiantur 28, 23. equus publicis sacris immolabatur 28, 40. equorum in camelos odium 8, 26. equi alati cornutique ib. fluviatilis descr. 8.38. eg. scabiem tollentia 32.51. homini fideliss. 8. 61. gradarii 8, 67. ubi vento concipiant ib. equinos pedes homines babentes 4,27. equina capita qualiter in hominibus monstrifice videantur 28, 49 equi et partium eius in medici-

nis usus ib. lingua in medicina | Brithace apum cibus 11, 7. 28, 57. fimi cinis in medicina Erithacus avis 10, 44. 28, 58. coagulum in medicina Erithales herba 25, 102. ib. lichenes calculos renum Erotylos gemma 37, 58. pellunt 28, 60. ungulae cinis in Erucae herbae natura 19, 44. medicina ib. et 69. sanguis in medicina 28, 61. spuma, setae, dentes, in medicina ib. et 62. 69. Equi signi caelestis ortus 18, 74. Erucae vermes pessimi 17, 37 § occasus 18, 65 § 1. Equites qui dicti 33, 7. aliquan-

do Celeres dicti 33,11. Equitum nomen olim sub Trossuli vocabulo intelligebatur ib. variatum ib. Equites flexumi, Erviliae herbae folium quale 18,

nes ib.

Equitatio stomacho utilis et coxis 28,14. equitatus artem quis Ervi leguminis consideratio, naprimus scripserit 34, 19 § 15. equitatione adustis feminibus quid utile 28, 61.

Eranthemon berba 22, 26. Eraphius rex 36, 14 § 3.

Erasistratus nobilis medicus quando 14, 9. 20, 34. 40. 76. 26, Erysimon frugis genus 22, 75. 6. 29, 3. medicorum scholam instituit 20, 34. 22, 38. 24, 47. Eratosthenis laus 2, 112. 76. 3, Erysithales herba 26, 85. 10. 5, 6. 9. 33. 36. 6, 1. 15. 24. Erythinus piscis 9, 23. 77. 32,54. 28. 34. 35. 12, 30. 22, 43. Eretria creta 35, 12. 19. 21. 35, Erythranos cissos 24, 49. 45. 56.

Ercuthodanus berba 24, 56. Erice herba 11, 15 (2). medici- Erythraicon herba 26, 68. nae 24, 39.

Erigeren herba qualis 25, 106. 26, 49, 81,

Erigonus pictor 35, 40 § 41. Eriana poetria 34, 19 § 3.

nae 23, 65, Eringes herbae medic. 22, 8. 10. Esculus arbor Jovi sacra 12, 2.

Eriophoron lini genus 19, 10. Eriphia berba qualis 19, 15. Eristalis gemma 37, 58.

concitatrix veneris 10, 83. 20, 26. semen quale 19,58. sylvestris medicinae 20, 49.

7. fugantur menstruo 17, 47. unde et quando nascantur 17, 37 § 7 et 8. ne sata laedant 17, 47. 19, 58. 11, 37.

saepe Eruptionum remedia 23, 40.

10 § 5. eam pinsendi ratio 18. 23. ea apes delectantur 21, 41. tura, medicinae 18,38. eo Caesar Augustus curatus ib. medicinae 22,73. ervum vermes necantes 18,44 § 3. ervum in the riaca Antiochi 20, 100.

Eryngion herba 21, 54. 22, 8. 10. 18, 22,

Erysisceptrum arbor 12, 52.

ei. medicinae 32, 31.

Erythrodanus herba 24, 56. 26, 58.

Erythrocomis, Punici mali spe-

cies 13, 34. Erythron 21, 105.

Erythros rhus 24, 55. Escariae, vites 14, 489. Erineon herba et ex ca medici- Eschynomene herba qualis 24, 102.

> 16,5. esculi corona 16,5. glandes fert 16, 8. quo tempore se-. men efficiat 16,43. radices pro

fundissimae 16, 56. quomode, Eumithris gemma 37, 58. proveniat, et qua dispositione Euneos gemma 37, 58. serenda 17, 34. Esopon, lactucae genus 20, 25. l. caesapon. Esox piscis Rheni ingens 9, 17. Esubopes Colchorum rex 33, 15. Etesiarum ventorum initium 18, 68 § 2. desitio 18, 74. iidem rui Aquilo Africo 18, 77 & 1. Étesiis maxime arenae moventur 37, 17. Etesiae quales Eupetales gemma 37, 58. 2, 47, 6, 21. Etesiaca uva 14, 4 § 7. Etesius lapis 36, 43. Ethe quid Graecis 35, 36 § 19. Enander Aulanius statuarius 36, 4 & 10. Euanthes scriptor 8, 34. Euhoea abietes pessimas habet ventus peculiaris 17, 37 § 8. Euchir statuarius 34, 19 § 34. Euchir fictor 35, 43. Eucnemos statua 34, 19 § 21. Euctemon 18, 57. Eudiens 31, 9. Eudorus picter statueriusque 35, 40 € 34. Eudoxus Lathyrum regem fugiens 2, 67. Eudoxus Gnidius 2, 48. 6, 36. 7, 2. 18, 74. 31, 13. Euenor 20, 73. 35, 36 §1. 31,195. Eugalacton herba 27, 58. Eugenia, uvae genus 14, 4 § 3. Eugrammus fictor 36, 9. Euhemerus scriptor clarus 36, 16. 17. Eumarus pietor 35, 34. Eumeces gemma 37, 62. Eumeces belsami genus 12, 54. Eumenis eum Ptolemaco aemulatio 13, 21. adversus Gallicos praelia 34, 19 § 24.

Eunicus statuarius 34, 19 § 25, 23, 55. Ennuchi in Perside regnare seliti 13, 9. Eunuchion lactucae genus 19,38. Eupatoria herba qualis 25, 29. Eupatoris Mithridatis currus aurei argenteique 33, 54. Eupetalos lauri genus 15, 39. Euphorbiae herbae consideratio 25, 38. ubi inventa 27, 1. ex ea medicinae 5, 1. Euphorbii medicinae 25, 88. 26, 34. 27, 1. Euphorbus medicus herbae nomen dedit 5, 1. 25, 38. Euphorion statuarius 34,19 § 25. 16, 76 § 1. Eubocae Olympias Euphranor statuarius et eius opera 34, 19. et 19 & 16. 35, 25. Euphranor pictor 35, 37. 40 § 25. ei. opera plura ib. Euphrates fluvius papyrum gignit 13, 22. de loti scape mirum 13, 32. nen invehit limum. ut Nilus 18, 45. restagnatio et fertilitas 18, 47. Cobaris pracfecti opere deductus 6, 30. Euphronides statuarius 34, 19. Euphronius scriptor de vino condendo 14, 24. Euphrosynum herba quae buglossa 25, 40. Raples herba qualis 25, 81. Eupompus pictor 35, 36 § 3 et 6. Euripidi quid obiecerit Aristaphanes 22,38. Eur. mater olers vendidit ib. de electro 37, 11 Eur. sepulcrum 31, 19. Europotus ventus 2, 46. Europa ubi cum love concubue. rit 12, 5. pictura 35, 37. Eurotias gemma 37, 58.

Burus ventus 2, 46. Eusebes gemma 37, 58. Rutheriston balsami genus 12,54. Euthymus beatissimus a diis iudicatus 7, 48.

Eutvchides statuarius 34, 19. 19 § 16. 36, 4 § 10. Eutychides pictor 35, 40 & 34.

Eutyche foemina foecunda 7, 3. Euthycrates statuarius 34, 19. 19 § 7.

Entymedes pietor 35, 40 § 42. Euxenidas pictor 35, 36 § 7. Euzomon quid 20, 49.

Evagon, in dolium serpentium contectus 28, 5.

Eventus boni simulacrum quale Romae 34, 19 § 15. 36, 4 § 5. Evocandorum deorum a Magis

ratio 24, 102.

Exacon herba quae 25, 31. Exaluminati uniones 9, 56. Exalburnatum quid 16, 76 & 3. Excrescentium in corpore remedia 16,10. 21,83. 23,38.59. 24, 5. 36, 28. excrescentibus circa sedem medicina 22, 29. 49. Exedum herba qualis 24, 115. Execuiae pomposae 7, 45. Exercitatio optima medicina 28, exemplum 35, 36 § 12.

Exercitus ordinem quis primus repererit 7, 57. Exchenus gemma 37, 58. Exilii indicendi consuetudo 29,8. Exocoeti piscis consideratio 9, nullae branchiae ib.

Expensa unde dicta 33, 13. Experimentis optime creditur

17, 3. Expuentium purulenta remedia

20, 5. expuit nunquam Antonia Drusi 7, 18. expuere ubi nemo soleat 7, 2.

Exquilina tribus Romae 18, 3. Exscreationes pectoris adiuvantia 20, 75, 24, 23, 24. guinis sanantia 24, 8. 77. rulentae remedium 20, 51. 91. Extorum consideratio animalium 11, 73. 76. exta non prandentium celerius senescere 28, 14. bina quibusanimalibus 11, extorum caput caesum quale auspicium ib. extis aliquando capita vel corda adimi vel geminari precatione 28, 3. Extrahentia infixa corpori20,92.

Eventus astris assignantur 2, 5. Fabae consideratio 18, 30. quomodo serenda 18, 49 § 3. fabis caprini fimi cavatis inclusa si serantur mire proveniunt 19.60. faba ut din duret 18, 73. maximae ubi 18, 30. ubi sponte sua nascatur 4,27. 18,30. serendae cura 18, 45. 46. scapus unus centum fahis onustus 18, 21. quidam omni pani addunt 18, 22. maximus bonor inter legumina 18, 30. sensus et somnia hebetat ib. a Pythagora cur damnata ib. fabae animas mortuorum inesse ib. faba flamen non vescitur ib. cur refrina dicta ib. auctionibus adhibenda ib. satio quando ib. et 61. 65. § 2. radiz qualis 18, 10 § 2. faba quo die erumpat ib. augmentum qualiter 18,10 &5. unicavlis inter legumina sola ib. folia multiplicia ib. quot diebus floreant ib. faba apes delectantur 21, 41. ex ea medicinae 22, 69. faba Graeca arbor qualis 16, 53, 24,2. fabam centum viginti annos durasse 18, 73. Fabianus de oleae natura 15, 1

Austrum Aegyptum perflare negat 2. 46. cf. de eo 2. 105. 9. 8. 12, 9. 15, 2. 18, 68. 23, 80. 28, 14, 36, 24, Fabianus Papirius naturae rerum peritissimus 36, 28. Fabianus pagus 17, 41. Fabii consulatu arcus circa soles apparuere 2, 29. Fabiorum familia, et in ea tres continui principes senatus 7, 42. Fabii Fageus lucus, Iovi Fagutali diplures, Ambustus, Rutilianus, LXIII. annis Augur fuit 7, 49. Fabii cum Allobrogum gente praelium 7, 51. Fabius Max. quomodo febre liberatus ib. Fabii Qu. mors qualis 7, 54. Fabius Dorsenus poeta 14, 15. Fabii unde dicti 18,3. Cuncta- Falcium agricolarum consideratoris laudes 22, 5. Fabii Qu. bius Qu. dictator ib. Fabius Pictor quando aedem Salutis pinxerit 35.7. cf. 10.34. 14.14. Fa-

senatoris mors 7, 6. Fabius Verrucosus Herculem Romam transfert 34, 18. Fabricius obsidione liberans exercitum, statua donatur 34, 15. quantum unicuique bellicorum

biae familiae princeps ib. Fa-1 hius Max. consul 8, 25. Fabii

imperatorum argenti concesserit 33, 54.

Fabri pisces 9, 32, 32, 53. Fabricam ferrariam invenere Cyclopes 7, 57. materiariam Fannii officina chartaria 13, 23. Daedalus reperit ib.

16, 30,

Facies non nisi homini inest 11, 50. ne sole uratur remedia 29, 11. cutis quo servetur 21, 88. faciem pingentes formae gratia | 18, 20 § 4. ubi serendum 18, 46

22, 2. faciei morbi quales 26. 10. albicandae ratio 20. 10. maculae quo tollantur 20, 5. faciei morbi remedia 20, 40. 51. 52, 70, 21, 88, 22, 32, 41, 47, 23, 14. 37 (2). 49, 24, 33. 37. 77. 97. 25,110, 26, 1. 34, 92, 27, 27, 28, 21. 25. 28. 50. 30, 10. 32, 27 (2). Factus olei quid sit 15, 6. Fagea glans 16, 7. 8.

catus, et ubi fuerit 16, 15. Gurges ib. Fabius Qu. Max. Fagiglans dulcissima 16.6. cortex ad quid valeat 16, 14. quae loca amet 16, 30. fago vasa fiebant honorata 16, 73. fagiguttum in sacrificiis ib. auibus apta operibus 16, 84. medicinac 24, 9.

tio 18, 67 § 5. consulatus quando 33, 13. Fa- Falerni agri limites 14, 8 § 2. uvae quales 14, 4 § 7. 8 § 3. vini nobilitas 14, 8 5 2, 23, 20, pira 15, 16. Fama qua ratione homini acqui-

ri possit 21, 21, 25, 81. Famam ex flagitiis capture quosdam 28, 2.

Famem sedantia 11, 119. 22, 11. 25, 44. famem portendit prodigiosus partus 7, 3. famem cuniculi afferentes 8. 81. fame medicinam quidam exercuere 22, 66.

Familiae ne malae sint laborandum est 18, 10 § 4.

24. Fannius C. consul 10, 71. Faces nuptiarum ex qua materia Farfugium herba qualis 24, 84. Far adoreum antea dicebatur 18.

19. durissimum, et frigorum patiens ib. in Latio antiquus cibus ib. sine arista in Aegypto

50. quando 18, 56. quomodo | Faventinum linum eptimum 19. 18. 10 6 7. 11. 50. usus in sacris et nuptiis 18, 3. farris modius asse venit 18. 4. quomodo dif- Favonius ventus 2, 46. 47. 48. ferat ab alio frumento 18, 19. Aegypti quomodo conficiatur 18,11. genicula sena 18, 10 § 4. pro pane Romani diu usi sunt 18, 11. vermiculus 18, 1. Farfarum 24, 85. Farina hordei quibus prosit18.1. chartarum, et ex ea medicinae 18, 2. a farre dicta 18. 3. Farraginis consideratio 18, 41. Farrago tritici genus 18, 10 § 1. Fasces Romanorum Imperatotorum lauro coronabantur 15, 40. fasces ex quibus virgis 16, consulum purpura ornabantur 9. 60. Fascinationibus quomodo occurratur 28. 5. remedium 13.9. 28. 27. Fascinus deus 28, 7. Faseolorum leguminum descriptio 18, 33. quando serendi 18, 56. folia qualia 18, 10 § 5. Fastiditis gratiam dare, res ardua 1, proi. Fastorum Romae prima publicatin 33, 6. Fatigationis remedia 23, 80. 24,

7. 14. 26, 69. 89. Fatui quo abigantur 27, 83. Fauces laedentia 23, 13, 28, 32, 31. faucium morbi remedia 18, 61. 21, 38. 89. 22,11. 49. 50. 23, 14.63. 24, 47. 26, 9. 27, 24. 82, **30**, 11. **33** (2). 51. 29, 11. **34**, 55. 36, 33. 37, 11 § 2. Fauni dii 12, 2. Faunorum ludibrii remedia 25,

rit 7, 3, Vaustianus vieus 14, 8 6 2.

PLIN. TOM. V.

2 & 1.

Favere linguis quid 28, 3.

quando flare incipiat 18,59. 65& Favonio vento maritantur vivescentia de terra 16, 39. equae concipiunt 4, 35, 16, 39. Favonii flatus quando 15, 4. 16, 39. genitalis spiritus mundi 16, 39. nutritius frugum 18, 77 6 3. incipiente quid agendum 18, 65 § 2. an frumento conferat 18. 73. effectus 18, 77 & 2. unde dictus 16, 39.

Favoniana pira 15, 16.

Favorabiliores quibus rebus homines fiant 20, 30. Favorum apium stabilimentum

propolis 11, 6. Febre quaedam animalia nunquam carent 28, 42. cervi non sentiunt 8, 50. Febris deae fanum ubi Romae 2. 5. febrium leges 7,51. 52. febri quotannis corripiebatur Antipater natali suo 7, 52. quibusdam perpetua ib. febrim incitantia 23.6. febricitantibus nociva 23, 7. an vinum iis dandum 23, 24. brium omnium remedia 8, 50. 20, 8. 34. 81. 21, 73. 22, 8. 23. 50. 54. 58. 74. 23, 40. 47. 54. 75. 80.81. 24, 38. 47. 25, 17. 18. 10. 59. **26,66. 33,5. 27,105. 28,21.** 25. 28. 33. 66. 29, 17. 25. 31, 47. 32,38. tertianae remedia 20,54. 82. 24, 108. 27, 92. 28, 23 (2). quartanae remedia 27,92. 28,9. 23. 66. statae quibus arceantur

Fausta quatuor uno partu pepe- Felis, id est catae in medicinis usus 28, 66. aurea ubi pro deo colatur 6, 35. felibus lingua

amphemerina et eius

28, 28.

med. **28, 6**6.

qualis 11.65 cinere mures abiguntur 18, 45. oculi quales 16. 76 & 3. 37,18. coitus 10,83. in caplendis avibus caeterisque Fenum, v. foenum.

defodiunt ib. Felicitatis mortalium vanitas reprehenditur 7,43. Felicis cognomen solus sibi Sylla Rom. asseruit 7, 44. felices qui a diis Feriis Latinis quae fiant Romae iudicati 7, 47. felicissimus Metellus 7, 44. felicitas, res de- Ferina carne Nomades vivunt 6, cem exigit 7, 45. felicitas solida non est, quam contumelia Feritas animalium quo mitigeulla rumpit ib. Felicitatis aedes Romae 34, 19 & 10. 36, 4 & Fermentorum consideratio, dif-12. F. simulacrum 35, 45. fel. exempla 7, 1. 42. 45 (2), 47. 51. Fel terrae, herba 25, 32. animalium consideratio 11,74. bubulo tineta semina mures non tangunt 18, 45. ubi nulli animali 11,74.75. ubi geminum 11, 74. fellis virus maximum 11, 75. fel Neptuno dicatum ib. felle suffusorum remedia 22, 30, 32, fellis natura ususque ib. felli contraria 22, 70. fellis remedia 22,49. 32,31. fel gallinae ad quid 29, 38. anseris sb. perdicum ib. arietis 30, 23. leonis 28, 25. crocodili 28, 28. chamaeleontis 28, 29. tauri 28,47. 51. 58. 61. 74. 77 (2). · hirci 28, 33. caprinum 28, 47. 34,12. 28, 61. 75. 78. fellis apri quale remedium 28, 56. fel lupi in medicina quid 28, 58. 61. bubulum 28, 61. 77. vituli masculi 23, 77. aprugnum 28, 80. stellionis 29, 23. vespertilionis 29, 27. viperae 29, 38.

Femina, v. Foem. Femur bubulum herda 27, 56. Fenestella de clea 15, 1. Fen.

historicus 33, 6. 8, 7. 74. 9, 36. 59. 35,46. Fen. quando obierit 33, 52,

astus 10, 94. excrementa sua Ferarum impetus quo fugetur 29, 24. feras pascere quis primus instituerit 8.78. mitigatae non concipiunt 10, 83. feras mulceri alloquiis 8, 19.

27, 28.

tur 24, 102. 26, 69. ferentiaeque 18,26. ex qua materia fiant ib. fermentatus pa-

nis validius alit ib.

Fereniae Deae aedes 2, 56. Ferri consideratio, usus, commoditas etc. 34. 39. maia plura ib. ferro quae fiant 34, 40. ferrum ubique reperiri 34, 39. differentiae 34, 41. temperatura ib. et 43. ubi optimum 34, 41. humano sanguine contactum rubiginem trahit 34, 42. ferri et magnetis concordia ib. et 20, 1. 36, 25. ferreum vinum 34, 42. ferri vena largissima 34, 43. quo a rubigine vindicetur34,43. ferrì medicinae 34,44. rubiginis medicinae 34, 45. ei. squamae usus 34, 46. vis, domitrix rerum omnium, magneti cedit 36, 25. lapis Theamedes abigit ib. ferrum ad se trabentia 37. 56. 36, 38. ferro quae herbae tangi nolint 19, 57. f. Magnes ad se trahit 20, 1. 36, 24 § 8. f. quo temperetur 26, 34. ubi monti haereat, abigaturque 2, 99. a quo repertum 7.57, ano. nymo herba ferruminari 27, 14

Fertilitatis eximiae loca 3.9. 18. 20 §4, 21.45. 41. V. locorum vis. Fertilitas arborum fere alternat 16, 7. fert. causa cura est 16, 51, 18, 4, senectutem affert 16, 51. nimia saepe nocet 18, 44 § 2. fertilitatis fructuum eausa quae 18, 69 § 2. fertilissima Africae loca 5, 1 sq. 18, 2t. 51.

Ferula vitis qualis 17.35 6 1. arboris consideratio 13, 42, 15, 34. 17, 35 § 1. 19, 56. herbae consideratio, et medicinae exea 20, 98. muracuis infestissima ib. coronae 21, 30. asinis gratissima 24. 1. iumentis venenum ib. Bacche sacra ib. sanguinem sistit 26, 83.

Ferus oculus herba qualis 25, 92. Fervorum collectionumque remedia 24, 112.

Fescenninorum nuptialium comites iuglandes 15, 24.

Fex et fecatum vinum quid 14, 12. fecis vini consideratio 14. 26. 23. 58. fecis acoti natura. et medicinae ex ez 23, 32.

Fiber, id est castor 32, 13, 32,53. praegnantibus abortus causa 32. 46. Fibri descriptio 8. 47. ingenium ib. in medicinis usus 82, 42,

Ficedulae avis consideratio 10. 44.

Ficorum consideratio, et earum genera 15, 19. ficorum lactis medicinae 23, 63. 15. 14, 19 \$ 3. 19. mirac fertilitatis 15, 19, quo praecoces fiant 15, 19. ubi Romae colatur 15, 21. ubi Romulus Remusque nytriti 15, 20. quando primum in Galliam allata 12, 2. Indical lib. 1. Fides dea 2, 5.

qualis 12, 11. 7, 2. ficus mira magnitudo 12, 11. ubi optimae 15, 20. ficorum servatio, et carum usus 15, 21. succus qualis 15, 33. nulfus edor 15, 34. fici argumento Carthago deleta 15, 20. folia latissima 16,38, non floret 16, 49. ficus abortus ib. quando et abi plurima exeat 16. 41. facile fructum perdit 16. 46. pomum qualiter gerat 16, 49. fiei mirum in Cilicia, Cypro, et Hellade ib. ubi maxima ib. parte inferiore fertilior 16. 50. sola omnium arborum foeto maturitatis causa medicator 16, 51. sucens pro coagulo 16, 72. apta scutis 16, 17. fice vita brevis 16, 90. 17, 20. insitio in omni genere 17, 26. seritur omnibus modis, praeterquam talea 17. 27. ficis sale siccatis casei loco antigai vescebantur 15, 21. fico vinum et acetum fieri 14, 21. ficus quae apta vi tibus 17, 35 & 22. ficorum vermes, qui cerastes dicuntur 17, 37 § 3. fico vermiculatio nocet 17, 37 § 4. ficerum morbi 17.37 §5. qua arte serotinae fiant 17. 43. ficos infestantia et earum remedium 17.44. ficorum ubertas qua arte fiat ib. ficorum. et ad eas attinentium natura, ac medicinae 23.63. fieus cineris medic. ib. ne putrescant 25,74. Figulnei caules quales 15, 34. ficus Aegy- Ficulnei caulis medicinae 26.10 ptia 13, 14. 15, 19. Cypria 13, Fide carent plurima priusquam facta vel visa sint7.1. Fidei acdes in Capitolie 35, 36 & 19. fidei lapsus ingensubi falsae rei gravis autor existit 5, 1. fidem dare dubiis, res ardua, prologo Fiducia aliena vivere 22, 7. Fiducia mira 7. 27.

Fidenates cives legates Roma-

norum perimunt 34, 11.

Fidiculae signi exortus 18, 64. 65 & 2. 67 & 3. occasus 18,59. 64. 68 § 2. 69 § 4. occasus initium autumni 18, 68 § 2.

Fidustius M. cur proscriptus a

Sylla 7, 43.

Figularum fractis testis Signina sunt 35, 46. figlinarum operum usus 35, 46. figulina ars a quo reporta 7,57. 35, 43. figulorum collegium a quo Romae 35, 46. Figura quae perfectissima 2, 2. Filii patribus raro procesiores7,

16. pulchri bonique qua ratione generentur 24, 102. 26, 9. qua ratione noscantur an legitimi sint 7. 2. 10. 3. filiorum erga genitores obligatio 8, 82. 10, 32. 51. 11, 24.

Filiae erga matrem gratissimae exemplum 7, 45. filiae Procti qua herba a Melampode sana-

tae 25, 21,

Filicis herbae consideratio, genera, nomina 27, 55. qua ratione interest 18, 8 § 3. semen nullum nec flos 27, 55. stirps quomodo e corpore extrahatur 24, 50.

Filicula herba qualis 26, 37. Fimeta supra nascens herba ad

anid utilis 24, 110.

Fimi consideratio, genera, usus, etc. 17,6. bonitas 17,11. ster- Floralia festa, cur, a quo, et cus unde esse fierique debeat L7. 6. ne serpentes innascantur quid agendum 17, 8. fimeta Florentia genus uvas 14, 4 & 7. ubi paranda ib. fimus quando ponendus in agris 18, 53. Firmiana vasa 33, 49.

quae 16, 66. Pan deus reperit 7, 57.

Fistularum morbi remedia 20.23. 33. 22, 37. 22, 75. 23, 3. 36. 37. 24, 16. 33. 51. 94. 25, 22. 26, 75. 78. 27, 47. 77. 111. 29, 9. 17.

33, 25, 34, 27, 46. Fitillae pultis in sacris usus 18.

19. Flacens Vibii Crispi legatus 19. 1. Fl. Pompeius in Hispania 15,

21. Fl. censor quando 7, 49. Flaccorum familia unde dicta 11. 50.

Flaminius circus Romae 34. 7. 36, 4 § 7.

Flaminius C. censor 35, 57.

Flaminii Q. consulatus 19, 45. Flamini sacerdoti fabae usus interdictus 18, 30.

Flamini equinum fel tangere non licet 28, 40.

Flammae praesagia in lucernis 18, 84,

Flatus repentini 2, 49.

Flavianus Africae proconsul 8, 20.

Flavius Cn. Annii filius, fastos primus Pont. publicat 33, 6. tribunus plebis ib. cum patri-

bus indignatio ib. Flavius acdem Concordiae vovit ib. Flavius Proculus ib.

Flegmatis morbi remedia 23, 17. Flemen 20, 13.

Flesse quosdam nunquam 7, 18. Flexumines equites 33, 9.

quando instituta 18. 69 5 3. Florae Deae simulacrum 36,485.

Flos arborum gaudium est 16.34. floribus vinum quomodo confi-

ciant 14, 19 8 7. hortensium Fistularum musicalium materia differentiae 19, 31. flores coti-

die gigni 21, 1. hominem mor- | Foedera Theseus reperit 7, 57. tis admonent ib. flores, qui Foeminae quanti viris constent Troiano tempore 19, 24. odoris differentiae 21, 17. in funere virorum illustrium 21, 8. ubi inodori 21,18. colores praecipui tres 21, 22. flos primus ver nuncians 21, 38, maxime durantes ib. verni ib. flores Graecis esse, qui Latinis nominibus careant 21, 28. transmarini et eorum ordo in nascendo. 21.38. florum olearum medicinae 23, 34. florescendi satorum tempus et differentiae 16.39. florescendi deflorescendique tempus 16, 42. florescentibus satis quando venti noceant 18, 4462. florescentia spectatissime, celerrime marcescunt 21, 1. Flumina res in lapidem vertentia 2, 106. 31, 20. flumina retrofluentia 2, 106. fluminum afflatus qualitas ib. iuxta nascentes herbae ad quid utiles 24, 107. flumina quo siccentur 26,9. incantationibus sisti possunt 28, 29. 37, 54. miracula 2, 106. 31, 2.

Fluxiones 22.21. fl. alvi remedia 22, 47, 25,39, 35,57, Quaere Aloum.

Fluxus, refluxusque marium consideratio 2, 99.

Foci consideratio 36, 69. in foco Tarquinii Prisci apparuisse genitale e cinere masculini se-Xus 36, 70.

Foecunda minus, quae maiora sunt corpore 10, 83. foecunditas alborum liliorum 21, 11. foecunditas senectutem ac interitum affert 16, 51, 77, 35 & 11. foccunditatis adminicula 16,95. 28, 21, 27, 77, 30, 44, 45,

12,41. quarundam erga mares amor 13, 7. vini usus interdictus 14, 14. quo gravidae et foecundae fiant 14, 25, 16, 62, quo steriles fiant 14, 22. foemina ilex, alias suber 16, 13. foeminas qua ratione concipiant pecudes 18, 76. foeminarum purgationibus utilia 20.11. 13. duplices pupillas habentes ubique visis nocent7,2. Bithyae fascinatrices ib. semel tantum in vita parientes ib. ubi struthopodae ib. septimo ac etiam quinto anno parientes ib. mutari in mares, non est fabulosum 7, 3. celerius senescunt quam mares ib. foeminas in uteri sinistra parte moveri, mares in dextra ib. focminae laeva ac dextra aequipollentes 7. 18. quarundam felicitas 7, 42. plurium longa senectus 7, 49. mortuas saepe reviviscere 7,53 foecunditas quomodo invetur 20, 22. pruritus quo maxime accendatur 20, 84. feeminisin nuptiis quis concessus color 21, foeminae ubi communes omnibus 5.8. foeminis ubi viri careant 5, 15. foeminae ubi regnent 2, 22, 23, quando libidinosissimae 22, 43. quomodo decorem servent 22, 82. minae herbarum viris peritiores 25, 5. foeminis auri usus qualis 33, 12. foeminarum luxus 33, 57, 54, f. statuae etiam dicabantur 34, 13, 14. cundiores abortu fiunt 34, 49. f. candor quo inducatur 34. 50. libidines quomodo inhibeantur 17,35 § 19. f. secreta quo sciri

possint 29, 26. 32, 18. ne concipiant 29, 27. foemina ex seipsa concipions 8, 44. 81. 10, 84. 85. 32,54. aestate Veneris avidior, vir hieme 10, 83. interdictum ne malas raderent 11.58. adulteros ne diligant 32, 48. qua ratione gigni possint 25,18. 26, 63. 91. 27, 100. ubi quinquennes concipiant 7, 2. octavum annum non excedere ib. foemina peperit simul duos mares, totidemque forminas 7, 3. respiratio partum impedit 7, 5. oscitatio in enixu letalis ib. sternutatio a coitu abortus caua luceruarum extinctu foeminarum abortiuntur ib. foeminis hirta corpora 6, 36. cavenda 27, 53. 118. purgationes 29, 11. 26. 84. 46. 51. 53. 70. 84. 85,51 peculiaria remedia 20, 87. 21, 72. 73. 22, 39. 40. 49. 55. 23, 63. 24, 55. 81. 120. 25, 95. 37. 26, 89. 27, 27. 18. 79. 80. 109, 28,77, 30, 43, 23, 25, 25,56. morbi remedia 22, 32. 24, 17. Focniculi herbae consideratio 19. 56. in theriaca 20, 100. foeniculo serpentes senectam exuunt 8, 41. f. nobilitavere colligendi serpentes 20. 95. tempus 20, 95. foeniculum abi

optimum ib. sylvestre 20, 96. usus ib. Foeneris excegitatio 33, 14. Foenum quo secandum tempore

18, 67 § 4 et 5. Focnigraeci consideratio et medicinae ex eo 18, 39. 21, 18. 24,

120. 23, 63. Foetor quo tollatur 20, 72.

Folia quibus decidant arboribus, et quibus non 15, 33. 34. 36. cadentium natura et colores ya-

rii 16, 36, quando cadant 35, figurae mutatio ib. et 35. quo tempore circumagantur ib. 36. differentiae ib. dispositio ib. varii colores ib. 35. ad solem oscitant ib. 36. lanugo ib. latissima et angustissima quibus 16. 38. ad quid data plantis 16, 49. quando vertantur 16, 36. foliorum herbarum differentise 21, 20 66.

Foliatum unguentum quale 16,

62.

Fons Debris mirae naturae 5, 5.

mirae naturae pluros 2,100.106.
18, 54. 31, 10. qui aestate qui
hieme frigidiores 2, 106. exiliunt, cum omnis aqua deorsum
feratur ib. potui inutiles 31,22.
f. incundissimae aquae in toto
orhe 31, 24. f. quando aascantur 31, 23.

Fonteius consul 2, 72. 7, 20. Forceps a quo primum repertus 7.57.

Forenses uvae 14, 4 & 9. Formae faventia 21, 91. Formacci parietes 35, 48. Formicarum Indicarum consideratio 11, 36. vires ib. Reipub. ratio, memoria, cura ib. lingua qualis 11, 65. quid non attingant in rubctis 11, 76. cae pestes arborum 17,47. media ib. 19, 58. quo tempore quiescant 18, 69 § 5. 88. futura praesagiunt 18, 88. quibus necentur 19, 58. sculptae mirae parvitatis 7, 21. 36, 4 6 15. venenatae ubi 29, 29. in medicinis usus 6. 41. 29. 39. in annum cibum condunt 10, 93. se invicem sepeliunt 11, 36. Herculaneae quales 30, 10. Indicae corantae 11, 36. 37, 54. formicae interlunium sentiunt [Frondis praeparandae tempus 2, 41.

Fornacalium festorum a Numa rege institutio 18, 2.

Fortitudinis consideratio, et

bus maxime insit 11, 70.

Fortunae potentia7,43.46. multis in poesam parcit 16, 1. aedes Komae 34, 19 & 1 et 5. quo et quibas lapidibus facta 8, 74. 36. 46. 64. Fortunae Bonae simulacrum Remae 36, 4 § 5. fortunae gaudia ex malis, et contra 7,43. F. malae templum Romae 2, 5. Fortunae varia exempla 7, 43. 46. Fortunae numen quale 2, 5.

Fraces olivae quid 15. 6. Fraga herba 21.50.

Fraterni amoris exemplum 7, Fraudis exemplum 10, 11. frans

ingeniosissima in omni vita 33. 42.

Franini arboris consideratio, et eius genera 16, 24. quae loca amet 16, 30. quo tempere semon reddat 16, 43. obedientissima in opere 16, 83. apta haquando et quastis 16, 24. 83. liter plantanda 17, 15. vitibus apta 17, 35 & 22. medicinae 24, 30.

Frenos equorum quis repererit

7. 57.

Fricationis utilitas 28, 14. Frigora tempestiva arboribus presunt 17, 2. 36. quibus noceant 17, 2, 36, remedia 20, 56. 21, 92. frigore adustis remedia 32, 46, 24, 29, 28, 25, 62, frigus causa omnis uredinis in frugibus 18, 68 & 3. Frigidis gaudentia 16, 64.

18, 74. frondea corona 16, 5. Frondatoris labor in diem 18,74. Fronditius Ro. miles et eius ge-

sta 17, 1. exempla 7, 19. 29. 8, 38. qui- Frontis descriptio et ei propria 11,51. quorum index ib. front domini plus prodest quam occipitium, preverbium 18,6. frons tristitiae, hilaritatis, clementiac, severitatis, index 11,51. Fructuum succi consideratio 15. guae nullum arbores ferant 16, 45. fr. arborum consideratio 16, 43. quae arbores facile oos perdant 16.45. ordine in matre situentur 16, fr. caduca res 17, 35 § 11. ne decidant putrescantque 17, 47. qui maxime probandus 18, 6. uredo unde accidat 18.63 6 3. fr. quibus de causis pereant ib. fructuum arboris tempus 16, 43. fructuum tegminis consideratio 15, 34. fructuum diversae proprietates 15, 33. varie arboribus inhacrent 15. 40. fructum commendantia 15. 34. in uno quoque fructu quid placeat ib.

Frugiperda salix arbor 16, 46. Fruges quo serendae tempore 18, 55. in sacris 18, 2. fures qua poena puniti 18, 3. fr. vitia 18, 44 § 1. orobanche herba circumligando necat 18, 44 & 3. 22, 80. fr. quaeque ubi serendae sint 18,46. fr. ostentaib. quando maxime laedantur 18, 68 & 3. fr. maturescendi tempus 18, 10 & 6. fr. morbi 18, 44 genera et natura 18, 9. florendi deflorendique tempus 18, 10 & 4. occatio, sarritio, runcatio, etc. 18, 49 \$3. inseenturo imbre serendae 18, 78. ex eis medicinae 22, 57. pestes quae 22, 77. frugibus qui potus fiant 22, 82. frugum

excantatio 28, 4.

Frumenta cum defloruerint crassescunt 18,10 & 6. framenti gemera plura 18.9. fr. radix 18. 10 & 2. folia 18, 10 & 5. quot diebus proficiant priusquam defloruerint 18.10 56. undeRomam advecta 18, 12 § 2. genera omnia non ubique nasci 18, 18. levissimum and 18, 12 & 2. vulgatissima quae 18, 19. proquis pria quibusdam locis ib. primus Romae populo donaverit 18, 4. frumentum ex quo centum et quadraginta modii ex uno proveniant 18, 21. frumenti vitia plura 18, 44 § 1. fr. vitium avena est ib. quando Fulmina quas iciant quercus venti noccant 18,448 2. in quo agro serendum 18, 46. quando in arboribus natum ib. quantum serendum in jugere uno 18. 55. servandi ratio 18.73.76. fr. grandescit crescente luna ib. a Cerere primo inventum 7, 57. Fruteta igne optime tolluntur 18. 8 & 3.

Frutex arbor ubi 13, 11. aquaticorum consideratio 14, 1987. Fucus marinus, herba 26, 66, 79. Fucorum apum consideratio 11.

Fugitivi a M. Crasso victi, et de eis ovatio 15, 38.

Fulgetra quid 2, 43. eas poppysmis adorare consensus gentium est 28. 5.

Fulgetri et fulguris pictura 35, 36 § 17. fulgetrum prius cerni. quam tonitru audiatur 2, 55.

Fulgurum consideratio 2, 5. 43. Fundana vina 14, 8 § 3.

quomodo causentur 2, 6. genera et miracula 2.52. fulgurum catholica 2, 55. quando expiari nequeant 19, 50. fulgorum religio prohibet morum in ulmo inseri 17, 28. fulgurationis praesagia 18, 81. felgura sulphurei edoris 35, 50. quemodo abigantur ib.

Fulicae aves maris tempestatem praesagiunt 18, 87. cirri

sunt 11, 44.

Fuligine qui colores fiant 35, 25. Fullo, scarabei genus 30, 30. Fullonia creta qualis 17, 4. fullonum gleba quid 35. 50. fullonibus quae dicta lex 35,57. fullones podagra non tentantur

28. 18. Fullonibus utilissima urina cameli 28, 26. fullonia ars a Nicia iuventa 7, 57.

16, 8. bruta 2, 43. fulminum evocatio 28, 4. sulphuris odorem habent 25, 50. fulminum catholica 2, 55, quae prospera, vel contra ib. quae non feriantur iis 2, 56. fulmen nunquam altius quinque pedibus descendit in terra ib. fulminum causa 31,1. fulmen quid 2,18. omnia fortuita 2. 43. iis resistentia

37, 59, Fulviana herba qualis 26, 57.

Fulvius L. cur in carcerem adduetus 21. 6. Tusculanorum consul 7. 44. Fulvius Q. quando consul 35, 4. Fulvius Nobilior victuram Musarum ex Ambracia Romam transfert 35, 36 \$4. Fulvii Lippini inventum 8, 78 Fulvii cochlearum vivaria 9.82. Fulvii Flacci uxor 7, 35.

Funda a quo reperta 7, 57.

Funerum ad usum picea arbor Fusii Salvii fortitudo 7, 19. 16.18. funera quo serventur ne Fusos torquere mulicres per itiputreant 16,21, cum scirporum luminibus efferebantur 16, 70. imagines comitabantur 35, 2. funerum fercula 10, 12. funebres pompae Atabiam beatam dixerunt 12, 41. funerationis exemplum 11, 20. 36.

Funeta vitium quae 17, 35 § 10. Fungi arborum quales 16, 11. 13. morbum esse 17, 37 § 4. remedia 20, 13. fungorum natura, genera, usus 19, 14. 22,47. fun- Gabalium aroma 12,45. gorum veneni remedia 20,13.21. 34. 36. 51. 87. 21, 74. 107. 22, Gabieni mira historia 7, 53. 15. 50. 23, 23. 31. 59. 62. 81. 25, Funium cordarumque materia

multiplex 19, 9.

Furfurum capitis remedia 20, 39, 84, 21,74, 22, 30, 57, 23,27, 31. 35. 42. 44. 64. 75. 80. 24, 21. Galba Sulp. 33, 8. Furorem inducentia 21, 105. Furii Cresini de agro ab se cul-

to historia nobilis 18, 8 & 2. Furentes, ut vaticinari videantur, quo utantur 21, 105.

Furandi mures cupidissimi 8,82. Furti exemplum 10, 41. 56. 19, Galentes color 29, 28. tilius proveniunt 19, 37. furto Galerita avis 11, 44, 30, 20. sublatae apes male fructificant Galgulus avis qualis 10, 36, 50 ib. furto maximum pondus auri e Capitolio sublatum esse 28,

Furem apes odere 11, 15. Furum nocturnorum, qui frages sustulissent, poena 18, 3.

Furunculorum morbi remedia 20, 50. 69. 83. 22, 65. 96. 76. 23, **42. 46. 24. 12. 42. 26.77. 28. 23. 27.70. 20.34. 31.45. 46&4. 36.30.** Busidius quis 23, 6. l. Fuf.

nera lege interdictum 28. 5. Closter reperit 7, 57. Futura praesagientia 8,42, 56, 9, 51. 11, 10. 28. futurarum tempestatum praesagia 18, 77 6 3. futurorum praecognitio 2, 54. 11, 10. 35. 36, 34. 37, 56. 58. 60. ex astris desumitur 2, 5. futu. rorum curam habentia 11.2.

Gabbara gigas 2, 27. Gaeodes lapis qualis 86, 82. 6. 27, 28, 29, 33, 46 § 4. 32, 16. Gagates lapis 36, 34, 10, 4, unde dictus 36, 34. Galactites gemma 37, 59. Galaxia gemma ib. 58. Galatiae spinae medicinae 24,67. 37. 50.120. 26,30. 28,46. 35,52. Galbanum 12,56. 24, 12. accenso culices fugantur 19, 58. Galea capitis a quo reperta 7, 57. Galena quid 33, 31. 34, 47. 53. Galeobdolon herba quae 27, 57 Galeopsis herba ib. Galeos piscis 32, 12, 53. 37. furto sublata quaedam fer- Galerius praef.Rom. 10,25. 19,1. 59.

Galion herba quae 27, 57. Gallae quercuum fructus consideratio 16, 9. gallam quae arbores procreent 16, 10. optima 16, 9. genera, medicinacque 24, 4. Gallaica gemma 37, 59. Gallio Annaeus consul 31, 33.

Gallia Comata unde 11,47. Gallia Betulla arbore abundat 16.

30. Galliae qualiter panes faciant 18, 12 6 2.

Galli populi Capitolium obsident 7, 29. eer. ex coralliis usus 32, II. cur primum Italiam invascrint 12, 2. quando primum ficum, nyam et vinum habuerint ib. quam terram ament 17, 4. Astrologiam minime observanse 18.37. Gallorum messis 18, 72. linem maxime serunt 19, 2 & 1. rum in Italia tumultus 3, 24. quibus vestes tingant 22, 3. divinandi arte utuntur et ad quid verbenaca 25,59. quo in venatu sagittas tingant 27.76. cum aure pugnant 33, 5. que digito gestent annulos 33, 6, agserum clangore e Capitolio rejecti 10. 26. 29, 25. kominem immolare soliti 7, 2. 30, 4. a Cassandro ubi obsessi 31,30. Gallorum inventum 8, 73. vestes 8, 74. Galli sucerdotes genitalia sibi amputant 11, 109. 35, 46. Galli Cornelii interitus 7, 54. Galli Pollionis cedrinae mensae

13, 29,

Gallica uva in Italia placet 14.4 § 7. Persica 15, 11. Galliarum . glandiferas arbores quid ferant 16, 13. buxum 16, 28. ulmus 16, 29, far 18, 11, terebra 17, 25. genus pastinacae 19, 27. asparagum 34.8. Gallici morbi descriptio 26, 1.

Gallidraga herba 27, 62,

Gallinae mirum 15, 40. fimus ova supponenda 18,62. incubitus quo vicientur 28, 6. gallina ne ab aspide perimatur cimices devorat 29, 17. gall. in medici- Ganymedis rapti simulacrum Ris usus29,25.88. Amus in medi- 28, 89.

cina 29, 33, 38, gallinis religiunem inesse 10, 57. quando saginari coeptae 10,71. coenis interdictae lege ib. galliane omni tempore cocunt 10, 74. vexatae menna evulsa samantur ib. auot ovis incubare debeant ib. quae et ubi optimae 10, 79. ad rem divinam quales 10. 77. gallinarum pumiliones ib. pituita inimicissima ib. morbi et remedia ib. pituitam sanantia 20, 23. 24, 46, 62. Gallinaceorum in medicinis usus 29,20, 21, 39, 30,15, quas gemmas ia ventriculis habount 37, 54. gallinacei podes herbae genus 25, 98, gall, lectis haustus. proverbium I, prel. gall. ne a

vulpibus attingantur 28, 81. quemode sese purgent & 41. insigne peculiare 11, 45. Gallorum alitum consideratio et natura 10, 24. gallinacei quo pugnaciores fiant 22, 30. cantent unquam 29,25. galli alites cur natura geniti 10, 24. si-

dera ac tempus norunt ib. ter se dimicatio ib. leonibus terrori sunt ib. ubi nobiles ib. apud Romanos autoritas ib. castratio 10,25. castrati desinunt canere ib. gall. ubi annuum spectaculum ib. gallinaceus quando locutus ib. gallus cibis lacte addite pascitur 10, 71. galli mortua gallina ova fovent 10, 76. gall. crista ex qua materia 11.44.

optimus 17, 6, quande et quot Gangraenae morbi remedia 20, 89. 92, 22, 58, 70, 72, 74, 23,12, 16. 63. 77. 80. 24, 42. 26. 87. 27, 58. 28, 74. 34, 34.

Ganzae Germanerum lingua anseres 10, 27, Garamantum regem canes ab exilio reduxerunt 8, 61. Garamantites gemma 37, 28. Gariophyllen 12, 15. Garon quid 9, 30. 31, 44. Garus piscis 32, 25. 28. 53. Gasidanes gemma 37, 59. Gaudium afferentia hominibus 21. 90. 25. 40. 26. 69. gaudium interdum mortis causa 7,32. 54. Gauranae uvae ubi 14, 4 & 7. Gauranum vinum 14, 8 § 2. Gausape quid 8, 73. Gaviae aves quae 10, 11. 95. Gegania quae 34, 6. Gei herbae medicinae 26, 21. Gellianus scriptor 3, 17. Gellius, Cn. 7, 57. Gelotophyllis herba qualis 24, 102. Gemella mala unde dicta 15, 15. Gemitas gemma 37, 73. Gemma vitium quid sit 17, 35 &1. Gemmarum consideratio 37, 1 sqq. probandarum ratio 37, 75. gemmifera flumina quae 37, 76. gemmea pocula 33, 2. gemmarum origo 37,1. gemmas signis violari nefas ducebant antiqui ib. gemmarum autoritas quando coeperit 37,2. gemma in qua Apollo cum novem Musis natura impressus 27, 3. gemmarum] sculptores nobiles plures 37, 4. gemmae succino facile adulterantur37, 12. quibus poliantur 37, 33. gemmarum viridium consideratio 37,32. genera plurima per Alphabeti ordinem 37, 54. a membris hominum cognominatae 37, 71. quee aSyris colatur ib. g.repentenatae 37,74. mellis decocto nitescunt ib. 97. 22, 45,

tur 37,75. verae a faisis quo discernanturib. gemmata corona quae 22. 4. Gemonides gemmae 27, 66. Gemonii gradus 8. 61 Gemursa morbus 26, 5. Genarum descriptio 11, 56. quibus non sint ib.57. genas a foeminis radi interdictum 11, 58. pudoris sedes ib. morbi remedia 20, 2. 87. 22, 67. 23, 4. 5. 28, 47. 29, 9. 31, 46 8 4, 47, 32, 24. 34, 27. 45, 46. Generationis causa Veneri tribuitur 2, 6. gen. ratio 10, 2. iuvantia 24, 102. quo impediatur 20, 51. Genista frutex grata apibus 21, 44. 48. ei, natura ususque 24. 40. tingendis vestibus apta 16, 30. ligandis rebusutilis 16, 69. ex quibus linum fiat 19, 2 § 2. genistae florum coronae 21, 27. Genita Mana 29, 14. Genitali concreto quasdam nasci foeminas infausto omine 7, 15. genitale non continentium remedia 20, 51. 84. genitalium animalium consideratio 11,109.

gemmarum quae figura probe-

animalium consideratio 11,109, genitale masculi sexus e cinere comparuisse 36,70. quibusdam ossea sunt 11,109. morbi remedia 20,20. 32. 69. 89. 21,70. 100. 22, 14. 52. 58. 69. 23, 4. 31. 32. 58. 60. 24, 22. 28. 67. 69. 73. 74. 77.78. 86. 120. 26,34. 49. 57. 27, 5. 8. 28, 18. 34. 61. 29, 10. 11. 30, 22. 23. 34, 31. 35, 52. Geniturae effluentis remedia 28, 31. 35. 52. geniturae virorum medicinae 22,40. contraria 20,74. 21, 83. virorum axtingueatia 29, 97. 22, 45.

Gentiana herba a quo reperta 25, Gestius Romanus quid 15, 15. 15, 20, 47, 85, 87, 92, Gentilium de diis opiniones 2, 5. Gentium differentiae pro coeli diversitate 2,80. Romana pracstantissima 7, 41. consensus

plures 7, 58.

Gentius Illyricorum rex 25, 34. Genuae vina optima 14, 8 § 5. Genuum consideratio 11,101. genibus hominis religionem inesse 11, 103. genua gravantia 22, 73. 25, 6. genibus utilia 24, 17. Geometriae excellentia 7, 38. Geranion herba 26, 68. 90. Geranites gemma 37, 65.

Germaniae miracula 16, 2. Germanorum praedonum naves magnae ex ligno uno 16, 76 § 2. pabula laudatissima 17, 3. terra arenosa ib. raphani magnitudo mira 19, 26 & 4. siser 19, 28. asparagis et corruda abundat 19.42. anseres quales 10.27. hieme turdorum copia 10, 35. mella qualia 11. 14. Germani sub terra linum praeparant 19, 241. Germanorum victorum mos 22, 4. ex qua materia potoria vasa faciant 36, 12. Germanici Caesaris trans Rhenum castra 25, 6. carmen 8,64.

cor cur cremari non potuerit 11, 71. ludi 2, 25. ei. tempore faces caeli visae ib.

Germinationes praecoces saepe frigoribus extinguuntur 17, 2. germ. differentiae 16, 41. germinatio cur dicatur 16, 39. satorum tempus 16,41. quibusdam geminatur ib. nimia lassescit ib.

Gerres piscis 32, 53.

Perusia quae 35, 46.

34. medicinae 25, 55. 91. 26, Gethion cepae genus 19, 32. 18. 82. semen quale 19, 58. Gibberum gallinarum genus 10. 38.

Gigantes 7, 16. praelii sculptura 36, 4 § 4. Gingidion herba qualis 20, 16.

Gingivarum morbi remedia 20, 39. 67. 81. 21, 73. 23, 28. 34. 37. 39. 44. 46. 59. 24, 5. 9. 28. 73.77. 25, 105. 26, 29. 27, 5. 91. 28,79. 29, 10. 31, 45. 32, 31. 48. 34,27. 29. gingivas sanari dente hominis occisi 28, 2. gingivas

laedentia 23, 57. Gith herba 19, 36. 52. 20, 71. Glaciandi aquam ratio 24,72, 99. Glaciem quidam potant 19,19 62.

Gladiatores cur Hordearii dicti 18. 14. hordeo vescebantur ib. glad, munus quando Romae 15. 20. sanguinem humanum cur bibere soliti 28, 2. picti vehebantur 35,31. 33. glad. cum deluserint, qua potione iuventur

36, 69. Gladii sideris exortus 18, 67 & 3. Gladii pisces 15, 9. 32, 6. 53. Gladius a quo repertus 7, 57. Gladiolus herba 21, 38. 68.

Glani piscis consideratio astusque 9, 67. in medicinis usus **32, 45. 53.** 

Glars optima 16, 8. in secundis mensis apud Hispanos 16, 6. medicinae 24, 7. color 16, 8. quando germinet 16, 41. excelsissima Aegylops 16, 8. tegumenta 15, 34. glandes non esse inter poma numerandas 14, 29. glandibus primo homines vescehantur 7, 57. 16, 1. genera tredecim 16, 6. quae arbores

proprie ferant 16, 8. glandife.

rae arbores quo tempore se- Giossopetra gemma 86, 39. men edant 16, 43. glandiferae arbores in summo honore apud Romanos 16, 2. glandulae in Bue 11, 66.

Glareosum solum quibus aptissimum et ubi 17, 4.

Glastum herba quo Britanni corpora pingunt in sacris quibusdam 22, 2. lactucae genus et ex eo medicinae 20, 25.

Glasto lana inficitur ib. Glaucias medicus 20, 99. 21,102. 22, 47. 24, 91. 22, 35. Glaucides statuarius 34, 19 § 34.

Glancionis pictura opus Philocharis 35, 10.

Glaucion pictor 35, 40 § 32. Glaucion herba quae20,78.27,59. Glauciscus piscis 32, 46. 53. Glaucomatum morbi remedia 28, 27. 29. 47. 38. 32, 14.

Glaux herba qualis 27, 58. Glaucus piscis 9, 25. 32, 54.

Glauci et Diomedia armorum commutatio 33, 3.

Glessum quid 37, 11 & 2. Gleucinum oleum quale 23, 46. mustum incoquitur 15, 7.

Glinon aceris arboris genus 16. 26.

Glirium animalium consideratio 9, 1. ubi non reperiantur 8, 82. in medicinis usus 29, 39. 30, 23. in coenis prohibiti 8, 82, 36, 1. gliribus gravissimus cibus quis 16, 7.

Glischromargos cretae gen. 17,4. Globata figura qualis 2, 2.

Gloriam animalia appetentia 10, 22. 24.52. aeternae via 2,5. humanae materiam terram esse, mundi scilicet unicum punctum 2.68. gloria qua ratione homi- Gortynae mira platanus 12.5.

ni acquiri possit 21, 101. 84. 91. 'Gosampinus arbor 12, 21.

Glottis avis consideratio 7, 57. Glutinandae materiae consideratio 16,83. glutinum auri quale 33, 30. chartarum quale case debeat 13, 26. praestantissi- : mum ex quo 28,71. in medicinis usus ib. et 75. a quo re-

pertum 7, 57. Glycera coronaria 21, 3. 35, 40. Glycyrrhica herba 22, 11. 21, 54.

11, 119.

Glycyside herba 25, 10. 27, 60. Gnaphalion herba qualis 27,60. Gnesios aquilarum genus 10, 3. Gnidium protropon vini genus transmarini 14, 9. granum, aliqui linum vocant 13, 35. oleum 15,7. calami 16,64. fons. qui et Cnidius, terram in lapi-

dem vertit 35, 47. Gnomica diei ratio 2, 74.

Gnomon quid ib. Gnomices inventor 2,78. gnomonis umbrae pro loci diversitate variatio 2. 74. gnomonis usum praebuit obeliscus in campo Martio 36. 15 § 6.

Gobiones pisces 10, 3. Conger piscis 32, 53. Goniaca gemma 37, 60.

Gorganus statuarius pictorque 35, 45.

Gorgias orator in templo Delphico statuam auream sibi posuit 33, 24.

Gorgias statuarius 34, 19. Gorgiae senectus 7, 49.

Gorgonia gemma 37, 59,

Gorgonis monstri pic.ara 35, 40 **§ 30.** 

Gorgosthenes Tragoed. 35, 36 & 16.

Gossipion Arabiae frutex lini-1 fer 19, 2 & 3.

Gracchanus Iunius historicus

33, 9. Gracchorum mater duodecies peperit 7, 11. concreto genitali nata 7.15. Gracchi erga Corneliam repertis anguibus pietas?, Gracch. matris status 34, 14. Gracchorum manu scripta, Plinii tempore extabant 13, 26. Gracchus C. quo anno interemptus 14.6. Gracchi C. caput repensum auro 33, 14. Gracchi C. Delphini quales 33, 53.

Graccula Turannius scriptor 3,

praef.

Graeculi futura praesagiunt 18, lauro se purgant 8, 41. ubi et quare enixe colantur 11.

Graccanicus color 34, 20. Graecinus scriptor qualis 14.46

5. 16, 90.

Graecia a Philippo infestata 2, 27. Graeciae frutices quales 13, 35. vinum clarissimum quad 14, 10. Graecus rex, a quo Graecia dicta 4, 14. Graecia serendi tempus quod aptum putet 18,19 1 Alexandri Magni tempore felicissima potentissimaque 18. 12 6 1. Graeca vanitas 2, 112. 28, 29. Graeca vina quo pretio vendi Romae statutum 14, 16. vina non apta sacrificiis 14, 23. pira qualia 15, 16. Graeca faba qualis arbor 24, 2. avena, cui non cadit semen 18, 42. nucis natura et ex ea medicinae 23,76. Graeca res est nihil velare in fingendo 21, 53. Gr. credulitas superstitiosa 8, 34. Graecae li- Grammatias gemma 37, 37. terae veteres, Latinis literis Granaria qualia esse debeant 18, similes 7, 58. a quo repertae 7, 73.

Graces ambitione libros 56. suos iuscribunt 1, prol. Gr. diligentia fastidiosa 7. 1. praeceuta de vino condendo 14. 24. Graecorum quis in bibendo gloriam meruerit 14, 28. vitiorum omnium genitores 15. 5. oleastri corona utuntur Ulympicis certaminibus ib. quomodo uvas servent 15, 18 § 4. Graecis utendum nominibus ubi res cogit 16, 6. 21, 28. 104. Graccorum doctrina nihil intentatum relictum esse 17, 4, 28, 2, Graecis puls ignota 18, 19. Graeci foeni consideratio, et ex eo medicinae 24, 120. 18, 46. Graeci herbarum scriptores 25. Graecorum literae inspiciendae, non perdiscendae 29. Graeci in supplicando mentum tangunt 11, 103. Gr. legatos Cato enr citius dimittendos censuerit 7. 31. Graecoram medicos Italia expulit 29. 8. literaturam corruptione plenam censuit Cato 29, 7. Gracci medicinam ex humano corpore usque ad resegmina un-

guium persecuti 28, 2. Graecostasis locus Romae 7. 60.

33, 6.

Graecula poma 15, 15. Gratia qua ratione alicui acquiri possit 21, 38, 84, 91, 28, 50.

Gratiana vasa 33, 49. Gramen herba qualis 24, 118.

graminea corona nobilissima 22, 4. Grammaticae excellentia in A-

pollodoro quo honore habita sit 7, 37.

Granatum malum quod punicum | Gurgulio vermis 18, 73. 13, 34,

Grandinis consideratio 2, 61. carmine averti 7, 47. 28, 5. 23, 37, 46. unde decidant 2, 38.

Granius medicus 23, 9.

Gratitudinis exemplum in animantibus 8, 21. 10, 6. 96. Grave quodlibet minui utilissi-

mum est 11, 119.

Gravidis nox la quae 7, 5. 23, 80. accelerant partus herbae in crihro natae 25, 18. gravida pauca praeter mulierem noscunt coitum 7, 9. gravidis fluxisse menstrua foetui letale est 7,13. Graviscana vina 14, 8 § 5.

Gromphena avis 30, 52. Gromphaena herba et eius medi-

cinae 26, 23. Grossi ficorum medicinae 23, 63.

Gruum alitum consideratio 10, 30. unde ad nos volent ib. futura praesagiunt 18, 87. gruis partium incredibilia 30,53. que sese purgent 8, 41. cum Pygmais certamen 7, 2.

Gryllus picturae genus ridicu- Hadrosperum quid 12, 26.

lum 35, 37,

Grylli vermis in medicinis usus 29, 39. 30, 11.

Gryphorum ferarem descriptio

7, 2. 10, 70.

Guia quae animalis pars 11, 66. 67. gulae exemplum in purpura 9, 61. gulae preceres quae inveneriat, galae quoque ipsius redargutie 9, 13. 25. 59, 56. 17. 24. 27. 11, 13. 14. 12, 14. 15, 31. 19, 19 § 2. 31, 43.

Gummi consideratio 13, 20. 16. 45. 37, 11 § 2. usus in unguentis 13, 2. oleum 15, 7. medi-

ciuae 24, 64. benitas ex quibus arberibus ib.

Gustus cunctis communis animalibus 10, 88. in lingua auc palato est 11, 66.

Gutturis descriptio 11, 68. mor

bi remedia 21, 19. 22, 70. 23, 30. 63. Gyges rex oraculum consulit 7.

47. Gymnasia oleo utuntur 15, 5, 7.

Gymnosophistae 7, 2. Gynaecanthe herba 23, 17,

Gypsese imagines 35, 44.

Gypsi genera 36, 59. ei. venenum quo extinguatur 20, 69. 23, 40. gypsi usus 35, 57. ubi fodiatur 36, 59. gypso Africa vina condit 14. 24.

Gyrini, ranarum partus 9, 74.

Habronis filius Nessus pictor 35. 40 & 42.

Habrodiaetus quis dictus 35, 36

Hadriana vasa firmiora 35, 46. Hadrobolum quid 12, 19.

Haedorum sidus et eius exertus 2, 39. 18, 74. pluvias et tempestates ciere 2, 39. 18, 69 § 1. Haedorum animalium cons. et

usus 28, 57. 58 seq. 77. Haematinon vini genus 36, 67 Haematites lapis qualis 36. 25 37. medicinae 36, 37. 43. haematitis gemma 37, 60.

Haemorchagia morbus et cius

remedia 23, 67. 81. Haemorrhoidum remedia 29, 20

23. 81. 23, 12. 18. 23, 24, 59, 73, 89. 92. 26, 58. 27, 5. 29, 11. 30, 22. 33, 25. 35, 23. 34, 46, 50. 36, 38. 41.

medicamentum. Halcyoneum

32, 27. Milesinm quid ib. Halcyonum avium consideratio! 10, 47. nido kalcyoneum generari 32, 27. foetura quando et Harpactiton quid 35. 50. eius effectus 2. 47. 18. 62. Halcvonides dies 19, 47. Haliacetus aquilarum genus 10, pullos suos solem intueri compellit ib. Hali herbae medicinae 26, 27. Halicacabo herba contraria 22. strichni genus soporiferum 21, 105. Halieuticon Ovidii liber 32. 5. Halimon herba 22, 33. Halipleumon piscis 32, 53. Halitus oris remedia 21,83. quibus gratus pestilensque 11,115. hominis pluribus modis infectus ib. Halex piscis, et eius in medicinis usus 32, 45. Halmirhaga quid 31, 46 & 1. Halmyridia quae 19. 41 & 3. Hammitis gemma 27, 60. Hammonias statua Protogenis 35, 36 § 20. Hammoniacum, v. Amm. Hanno dux Carthaginensium primus leones mansuefecit 8, cur a Carthaginensibus damnatus ib. Hannonis commentarii 2, 67. 5, 1. 6, 36. 8, 21. Harmodii tyrannicidae historia 7, 23. 34, 9. 19 § 2. ei. statua posita 7, 23, 34, 19 § 10. Harmoge 35, 11. Harmonia quid 2, 20. Harpa avis quibus inimica 10. 95. 96. Harpagones, id est adunca ex ta 7, 57.

quotque eius genera et ad quid Harpali regis circa hederam cu ra inanis 16, 62. Harpax succinum Syrum 37. 11 Hasdrubalis clypeus qualis 35,4. Hasta velitaris humano corpori extracta, quae terram non attigerit, ad quid utilis 28, 6. hasta a quo reperta 7.57. hastae ex qua materia optimae 16, 24. 83. Hastula regia herba 21, 68. Hebenus arbor ubi et qualis 12. 8. quando Romae ib. 9. spissis. gravissimaque 16, 76 § 3. non sentit cariem neque vestutatem 16, 79. ei. copia ubi 6, 85. Hecale anus Theseo quam herbam apponat 22, 44. 26, 50. Hecates simulacrum Ephesi 36, 4 6 10. Hecataeus sculptor 33, 55. 34,19 Hector et Polydamas eadem nocte nati 7, 50. Hederae consideratio plena, vide Edera. Hammonis cornu gemma 37, 60. Hedui populi calce agros uberri. mos faciunt 17. 4. Hedypnois genus intubi 20, 31. Hedysmata quae in unguentia 13, 2. Hegiae statuarii opera 34,19516. Hegias statuarius 24, 19. Heresidemus 9. 8. Helacatenes pisces 32, 53. Helcysma, id est scoria 33, 38. Helenae calix ex electro 29, 5. pictura qualis 35, 6. 36 § 4. 49 § 32. stella qualis 2, 37. Helenium herba 15, 7. 21,31. 32. 91. ferro instrumenta, a quo reper- Helianthe herba qualis 24, 102. Heliocallis herba qualis ib.

Heliochrysi herbae natura, me-| Heptapleuros herba quae 25, 39. dicipacque 21, 36. Heliochrysos herba 21, 38. Heliodorus statuarius 36, 4 § 10. 34, 19 8 34. Heliodorus Periegetes 34, 19. Helion sambuci genus 24, 35. Helioselinum herba 19,37. 20,46. Helioscopium herba 22, 29. Heliotropium 19,31. 22, 28. formicas necat 19, 58. semper se ad solem vertit 2. 41. 18, 67 & 1. 22,11. florescendi causa 21,60. folia acterna ib. Heliotropium gemma 37, 60. Heliocopion herba qualis 26, 42. Helix hederae species 16, 62. Hellanicus 4, 22. 7, 49. Hellespontias ventus 2, 46. Helops piscis 32, 54. Helvenaca vitis 14, 11. Helxine herba qualis 8, 50. 21, 56. 22, 19. Hemerocalles herba et ei. medicinae 21, 33, 88, 90. Remeris glandiferae arboris genus 16, 9. Hemeresios pictura 35, 40. Hemerobios vermis ubi gignatur 11, 43. Heminae pondus 21, 109. Hemina Cassius historicus vetustissimus 13, 27. Hemionios herba eiusque vires 25, 20. 27,17. medicinae 26, 27. Heniochi astri occasus 18, 74. Hepar piscis 32, 53. Hepaticorum remedia 20, 55. 26, 88. 27, 105. 28, 33. Hepatitos gemma 37, 71. Hepatizon quid 34, 3. Hophaestion Alexandri amicus **84.** 19 § 6.

Hephaestites gemma 37, 60.

Hepsema vinum 14, 11. PLIN. TOM. V.

Heraclides medicus 20, 17. 73. 22, 8, 9, 51.

Heracleon, id est magnes 36, 25. Heracleos berba qualis 21, 38. Heraclides Ponticus 4, 23. 7, 53. Heraclii herbae genera, natura, medicinae etc. 20, 69. ubi optimum ib. Heracleoticum origanum quod 20, 62. 25, 12. Heracleotici cancrorum genus Heraclidis pictoris opera 35, 40 § 30 et 42. Heraclitus Physicus qualis 7,18. Herbacea chrysocoliae genus \$3. Herbaceum oleum quod et ad quid utile 23, 50. Herbarum sponte nascentium descriptio 21.50. 25. 1. in aqua nascentes non tamen aluntur nisi imbribus 18, 53. hortenses quando floreant 19, 31. quae in hortis satae cito nascantur 19. avulsione nascuntur 19, 36. quae ubique aeque bonae 19,37. quae ferro tangi nolint 19, 57. seminum differentiae 19,35.58. quibus prosit translatio 19.60. herbarum hortorum succi et sapores 19, 61 vinis conficiendis aptae 14, 1984 herba se satis circumligans sataque necans 18, 44 § 3. semina quibus iuventur- ante -sationes 12, 54. saepe colorem mutans 21, 21. nocte lucens 21, 36. differentiae plures 21, 18.53. spinosae 21. 54. 56. Sabinae consideratio, et medicinae en ea 24,61. herbarum penes caules differentiae 21, 70. toto anno florescens 21, 66. per folia differentiae 21, 60. 63. quibus acterna folia 21, 60. quo ordine floreant 21, 63. herbarum succis quidam faciem illinunt 17. 43 herbis vestes infici 22. 3. herbarum Latini scriptores 25. 2 Grueci scriptores 25, 4. picturae ib. herb. vis 25, 5. herbarum forminae viris peritiores 25, 5. a variis gentihus renertae 25.43. ab animalibus repertae 8,41 sq. 25, 50. magicae plures 24, 99. herbis Aegyptus nobilis 25, 5. herba interomnes mirabilior 27, 74. lapillos gemerans ib. herbarum actates 27, 108. quando colligendae 27, 109. ubi meliores ib. quibus veneficia tollantur 30, 6. cuneos extrahens 10,19. herbaria ars a Chirone reperta7,57. her bariorum scelus 21, 83.

Herciniae sylvae arbores mirae magnitudinis 16, 2.

Herculanea ficus 15, 19.

Herculissidus 2,6. H. delubrum iuxta Gades 2, 100. Hercules codem cum Iphiclo natus utero 7. 9. Herculis Rusticelli vires 7. 19. Herculi dicata arbor populus 12, 2. Herculis manu satae quercus ubi 16,89. quo oleastro primo coronatus ib. stercorandi artem in Italia divulgavit 17, 6. ei. patria 4, 12. unde boves abduxerit 4, 36. H. et Antaei certamen ubi 5, 1. H. are apud hortos Hesperidum ib. ad Atlantem montem pervenisse ib. ad Hesperiam tendentis comites 5, 8. ei. pictura 35, 36 § 5 et 16. ei. filia Panda 6. 23. H. apud Taprobanam insulam colitur 6, 24. Herculis herba

Heraclion 25, 15. Hereulis zelotypia nympha mortua 25, 38. Herculis sarittis Chiron vulneratus, et qua sanatus herba 25. 30. Hercules Cerberum ubi extraxerit ab inferis 27, 2. Herculis aedes et statua in foro Boario 10, 41, 34, 16, 35, 7. simulacrum in Capitolio 34, 17. H. et Antaei luctae simulacrum 34, 19 § 2. simulacrum in Circo maximo Romae 34, 19 § 3. mulacra varia 34, 19 § 7 et 8 et 36. 39. 35, 40 & 32 et 36. 45. 36, 4 § 10. statuae ubi Romae 34. 19 § 36. signum ex ferro apud Thebas 34, 39. dracones strangulantis pictura 35, 36 § 2. in Octa monte exustio 35, 40 § 32. in coelum tralatio ib. cum Laomedonte historia ib. tristis insaniae poenitentiae pictura 35, 40 8 36. aedes ex qua materia 35.49. marmoreum simulacrum Menestrati opus 36. 4 \$ 10. templum in Tyro pilam habuisse ex smaragdo 37, 19. simulacrum cui Poeni humana hostia sacrificabant 36, 4 & 12. Herculis nodus 28, 17. aedem in foro Boario nulla musca aut canis ingreditur 10, 41. in Erythris aedes 11.36. Herculanea urticae genus 21, 55. Herculaneus rivus ubi 31, 21. Herdicius C. Romanus 7, 4. Herennius M. consul 19, 15. sereno die ictus fulmine 2, 52, Herices frutices contra serpentes 13, 35. Herinaceorum consideratio 8.56. cutis usus ib. praesagia 8, 56. herinacei ubi non sint 8.83. caro quo fiat incundior 30, 21. in

medicinis usus 29, 34. 37.

Hermaphroditos gigni prodigiosum 7, 3. Hermaphroditi quales 12, 40, 41. in quadrupedum genere quando visi 11, 109. simulacrum nobile Policletis 34, 19 6 20. in delitiis habiti apud Romanos 7, 3.

Hermerotes simulacrum 36,4\$10. Hermesias herba qualis 24, 102. Hermine reguli tumulus 37, 17. Hermiam puerum Delphiaus! adamavit 9. 8.

Hermippus 30, 2.

Hermodori duodecim tabularum interpretis statua 34, 11.

Hermolaus statuarius 36, 4 & 11. Hermotimi anima relicto corpo-

re diu erravit 7, 53. Hermupoa herba quae 25, 18. Hero servus. Luculli libertus

ditiss. 35, 58.

Herodotus quando et ubi et quid de Pado scripserit 12, 8. Herodotus fabulator 2, 87, 5, 10, 14, 7.2. 8.4. 12.8.40.42. 36.17.19. quid de casia et evnamomo 12.

40. Heroion herba qualis 22, 32. Herophilus medicus 11, 88. 25, 5. 23. 26, 6. 29, 5.

Herpes animal et eius in medici- Hieromnemon gemma 37.58. na usus 30, 39.

Hesiodus de animalium vitae spatiis 7, 49. praecepta agricolis pandere orsus primus 14, 1. 15. 1. 18. 56. de cultu et tarditate olivae 15, 1. ubi scripserit 18. 56. de herbis 21, 21, 25, 5, Hesione pictura 35, 37.

Hesperidum horti 19, 19 § 1. 22. 87. 11 6 1.

Hesperis herba qualis et unde dicta 21, 18.

Hestiatoris herba 24, 102.

Hetruriae pistura qualis 18, 23.

vates Olenus 28, 4. vina quae optima 14.8 \$5. coronae quales 21, 4. Hetrusci unde Thusci cognominati 3, 8. Hetruscorum vatum astus 28, 4. Hexecontalithos gemma 37, 60,

Hiberis herba quae 25, 49.

Hiberna frumenta quae 18, 10 § ficus 15. 19. Hibernum tempus quando 17, 2.

Hibiscum herba quae 19,27. medicinae 20, 14. 26, 10.

Hibrides sues quae 8, 79. Hicesius scriptor 14, 24.

Hicesius medicus 20, 17. 22, 18. 27, 14.

Hieme rara flunt fulmina 2.51. hi. ubi viola proveniat 21, 38. hiemis initium quando 18,74.77 § 3. hiemem pisces omnes sen tiunt 9,24. hieme viperam quae designent 18, 78.

Hierabotane herba quae 25, 59. Hieracitis gemma 37, 60.72. Hieracia lactucae genus 20, 26.

Hieracium collyrium 34, 32, Hiero rex quid circa agriculturam 18, 5. eum Romeni superant 16. 74. ei. canis qualis 8,

61. victi pictura 35, 7. Hilaritatem afferentia 21, 91.

24, 102. 26, 69. Himantopedis avis descriptio

10, 64. Himantopodes loripedes 5, 8. Himilco scriptor 2, 67.

Hinuli mulorum genus 8, 69. Hippace famem sitimque sedat

11, 119. it. 25, 44. 28, 34, 58. Hipparchus Antonii servus 35 58.

Hipparchus de eclipsibus 2, 9, 10. 24. 79. 112. ei. laus et de anima opinio 2, 29.

**Q** 2

Hippeus cometae genus 2, 22. Hippias pictor 35, 40 § 35. Hippiades sculptura 36, 4 § 10. Hippocampi marmorei ubi 36, 4 Hippuris herba et medicinae ex 8 7. Hippocampi pisces 32, 53. medicinis usus 32, 20. 31. 38. Hippocentaurus ubi et quando visus 7. 3. Hippocratis de cumino sententia 20, 58. lib. de laudib. ptisanae 18, 15. ei. laus actasque 26, 6. 29, 2. princeps medicinae 7, 52, 19, 30, 38, 20, 13, 22, 34, 51, 58, 83, 84, 93, 22, 15, 32, 35. 66. 24,92. 25, 18. 28, 50. 76. 90, 28,14, 30, 2, 32, 46, 36, 69. pestilentiam praevidit et ei ob hoc collati bonores 7, 37. Hippodamantium vinum 14, 9. Hippoe cancrorum genus 9. 51. Hippoglottion lauri genus 15.39. Hippolapathi herbae natura et ex co medicinae 20, 85, Hippolyti iuvenis pictura 35, 37. Hippomanes equarum virus quale 8, 66, 28, 49, Hippomarathron, id est sylvestre foeniculum 20,94.96. 21, Hipponax poeta quando 36,4 § 2. Hippophaes herba 21, 54. Hippopheon quid 26, 35. Hippophlomon semen, eius usus, virus 25. 94. Hippophaeston herba qualis 16, 92, 27, 66. Hippophobas herba 24, 102. Hippophyes herba 22, 14. Hippopotami animalis consideratio 8, 39. 32, 53. quando Ro. advecti 8, 40. qualiter sibi sanguinem extrahant ib. ubi plurimi 28, 31. medicinae 32, 50.

pilis teguntur 9, 14.

Hipposelinum herba 19, 37, 48 ei. satio curaque ib. medicinao 20, 45. ea 26, 83. 90. Hippurus piscis 9, 24, 32, 53, Hippus piscis 32, 53 Hircaniae arbores quales 12, 18. ficus 15, 19. canis 3, 61. Hircorum rabies mitigatur si eorum mulceatur barba 28, 56. eorum sanguinis vis 28.41. sanguine adamas frangitur 20, 1. 37 15. hircorum in medicinis usus 28, 55. 56. 58, 61. 62. 69. 73. 74. 30, 10. Hirculus herba quae 12, 26. Hirius Caius quis 9, 81. Hirudinis, id est sanguisugae in medicinis usus 32, 42. genera tio 9, 74. Hirundinum avium consideratio 10, 34. 49. quo hinc abeuntes discedant 10. 34. cur Thebarum tecta non subcant ib. ctoriarum nunciae mittuntur interdum ib. hir. volatus qualis ib. 35. hir. caeterarum alitum rapinae non obnoxiae ib. 38. hir. nidi quales 10, 49. in ripis Nili molem condunt ib. omnino indociles sunt 10,62. bis anno pariunt 10, 74. hirundinum lapilli 11, 79. prima apparitio 18, 65 § 1. 2, 47. a nobis recessus quando 18, 74. ram tempestatem praesagiunt 18. 87. quae loca oderint 4. 18. excaecatis pullis visum restituunt 8, 41. 11, 55, 29, 38, hir. ripariae quae 30-12. chelidoniam berbam invenere 8.41, 25, bir. in medicinis usus 29, 25. 32. 38 (2). 30, 9, 11, 12, 22, 27. genera tria carumque in nidificando ingénium 10,49. hir. pulli boves sanos servant per totum annum 30,52. Hirundo piscis 9,42. 33,21.32, 52

Hispania siderum observationi nunquam dedita 18, 57. Hispaniae uva qualis 14, 4 § 9. 8 § 6. Hispania quando primum pistacia habuerit 15, 24. Hispani glandibus in secundis mensis vescuntur 15, 16. Hispania vastas iuniperos habet 16, 76 § 1. Dianac templum vetustissimum 16, 79. Baeticae olea maxima 17, 19. panis qualiter fiat 18, 12 § 2. Belgica feracissima 18, 21. 37, 77. Hispaniam quot dierum navigatione ab Ostia herbae cuiusdam viribus perveniatur 19, 1. Hisp. linum optimum 19, 2 § 2. Hisp. gemmae 31, 46 § 4. Historiae repertor primus 7, 57. Histrionum luxus et corum divitiae 9. 59. 10, 72. Hoedus, v. haedus. Holcus herba qualis 27, 63. Holochrysis herba 21, 24, 84, Holoschoenos iunci genus 21, 69. 71. Holosphyraton quid 33, 24. Holosteon herba qualis 27, 65. Holothurii pisces 11, 24. Homerus quid de sole 2, 4. Homerus quatuor tantum ventos posuit 2, 46. Homeri Ilias in nuce contenta 7, 21. Homero nemo felicior extitit 7, 30. Homeri libri ubi ab.Alexandro ser-

vati ib. Homerus quid de ma-

roneo vino 14,6. Homerus quae

de militarib. coronis quid 16, 4.

Homerus ingeniorum fous, et i

Homerus

vina celebret 14, 9.

quid de armis Achillis 17, 2. Homerus quos flores laudet 21, 17. Homeri laus 7, 30. 25, 5. Homerus de auro et annulis 33, 3.4. Homeri necromantiae pictura 35, 40 § 28. Homeri magica 30, 2. Homerus unde, et ex quibus parentibus 30,6. Homerus calidorum fontium non meminit 31, 32.

Hominis consideratio lib.7. partium medicinae 28, 2. sanguinem quidam bibunt 28, 1. carnibus vescentes 6.35. 7, 2. no. xii dens, it. fel ad quid 28, 2. homine nihil miserius, nihilque superbins 2, 5. 7, prol. 7, 51. homini quid datum optimum 2, 5. 7,51. quibus venenum sit 32, fulmine non semper extin. guitur, caetera illico 2, 55. ei. causa natura cuncta genuit 7, 1. 22, 1. ex cunctis animalibus vinum solus bibit 14, 28. nis miseria 2, 5. 7, 1. 5. 51. 25, 7. non inesse risum ante quadragesimum diem 7, 1. non nasci, aut cito mori, optimum ib. homini plurima ex homine sunt mala ib. tot mores, quot costus ib. in membris interse differentiae il. homo uoi izimoletur 7, 2. 36, 4 § 12. 30, 8. hominum mirabiles figurae ritusque 7, 2. sylvestres ubi 7,-2. 8. hominum capita ubi pro poculis 7, 2. statim cani qui ib. nocte cernentes ib. quos serpentes fugiunt ib. utriusque sexus ib. et 7, 3. hominem habere quicquid male in orbe est 7. 2. mirae naturae ib. canina capita habentes ih. monatrosi plurimi 7, 1. ubi maximi 7, 2. 16. nullo utentes cibo 7, 2. lon-

gissimae vitae sb. et 7, 49. brevissimae 7. 2. cum feris coeustes ib. semiferi ib. caudam habentes ib. ubi velocissimi ib. bipalmes ib. momento evanescentes ubi ib. homo toto gignitur anno et incerto spatio 7. 5. quot mensibus gestetur in utero ib. conceptus miserabilis 7. 5. ritu naturae capite gignitur, pedibus effertur 7. 6. eur hom, inter se minus similes caeteris animantibus 7, 10, homini generando materia 7. 13. homini quando dimidia mensurainsit 7, 16. in dies minores fieri ib. b. mirae magnitudinis ib. 6, 35. 7, 2. 16. mirae parvitatis 7, 15. hominis mensuratio 7, 17. hominum a natura munera incerta 7.51 hominis sa-Intis securitatisque signa nulla 7. 52 plurium repentinae mortes 7.54. hominis vitae brevis aut longae signa secundum Aristotelem 11. 114. h. audacia 12. 42. diversi affectus 14. l. hominis ventri nata omnia 15. 21. primi glandibus vesceban tur 16. 1. ubi miserrimi ib. hominem servare summa laus 16. 5. lucri causa, nefas ib. hominum natura novitatis ac peregrinationis avida 17.12. malitia 18. 1. pedes equinos habentes 4. 27. auribus corpora tota integentes ib. hominum vita floribus comparatur 21,1. hominibus nibil intentatum 21. 31. bominis urina apes curantur 21, 42. facies suas tingentes formae gratia 22. 2. hominis causa cuncta excogitata 22, 7. 2. hominum asperi cultus ubi ei, sedes Romae a que pieta 26.

6.14. homines toto, practer ca. pita, hirti curpore 6, 28. hominum efficies mirae 5.8. 6.25. 7. I sag. homines bibunt non sitientes 2,61. avaritiae redargutio 22, 56. homo cibo maxime perit 26, 28. h. excrementi medicinae 27, 2. h. effigies cur expressae 34.9. hominis causa quae natura genuerit 36. 1. hominem Poeni sacrificabant 36,4 §12. hominis morsus inter asperrimos 28, 8. homines ut equi appareant 28, 49, hominem immolari quando vetitum 30, 3. hominis sanguine quae animalia pascantur 26, 86. homines in lupos verti 8, 34. homini ante omnia canes sidelissimi 8, 61. inter bipeda solus animal gignit 10, 83. homini tantum primi coitus poenitentia ib. concubitus tempore omni 7, 9. 10,83. in venereis diverticula ib. affectuum indicia 11, 54. oculorum differentiae 11, 53. lingua qualis 11, 65. cur ultra centesimum annum non vivat 11, 70. crescit in longitudinem ad annos usque ter septenos 11, 87. membrorum a caeteris differentiae 11. 98. terrestrium solus bipes ib. partibus quibusdam religionem inesse 11. 103. homo marinus ubi et quando visus 9. 4. bominis sanguinem gladiatores bibunt 28, 2. hominem hasta vulnerans ad quid 28. 6. hominum vita longissima 2, 63, 7,50, hominum morsus remedia 22. 73. 23. 75. 28. 43. homines pisces 32, 53. marini 9, 4. ritu humano degeneres 5, 8. 7, Honor deus apud veteres 2, 5.

INDEX 4 § 4. honor praemium dignum Horren qualia esse debent 18,73. virtutis, non aurum 16.5. Hoplitides pugiles 35, 36 § 5. Hora diei quomodo aubilo etiam tempore dignosci possit 18, 36. horae acquinoctiales quae 18, 59. horarum varietas ib. Horatius cocles Sublicio hostes arcuit 36, 23. 34, 11. ei. statua 34, 11. Horatii tergemini 7. 3. Horatii Flacci de ovis sententia 10, 74, Hordearia pruna cur dicta 15.12.

Horconia uva quae 14. 4 & 6. Hordeaceus panis ex quo fermento conficiatur 12. 30. Hordei pinsendi ratio 18, 23.

hordeum tantum et milium Aethiopes habent 18, 24. frugum mollissimum 18, 18. stramentum optimum ib. h.minime calamitosum ib. bis anno nascitur ib. quae herba necet 18, 44 § 3. ubi serendum 18, 46. 18, 49 § 3. quantum seri debeat uno iugero 18, 55. quando serendum 18, 56. optimum et ei. medicinae 22, 65. anot diebus nascatur 18,1062. spica qualis 18, 10 \$ 3. genicula octo ib. § 4. usus in cibis apud quos 18, 14. differentiae 18, 13. palearum medicinae 22, 57. farinae remedia 18, 29 & 3. 22, 58. Murinum, et ex eo medicinae 22.65. Horaeum mellis genus 11, 14. Horestion herba ex qua vinum conficitur 14, 19 & 5.

Hormesion gemma 37, 60. Horminodes gemma cur dicta ib. Horminon frument. 18,10 & 1.22. Horminii berbae medic. 20, 43. Horologii inventio, usus etc. 2, 78. 7, 60.

Horrores frigidos tollentia 20, 51.

Horoscopa vasa quae et ad quid 2, 74.

Hortensius Qu. Dictator legem in Aesculeto ad plebem tulit 16, 15.

Hortensius quet cades vini hacredi reliquerit 14, 17. Sphingem Verris rei habuit 34, 18. Argonautarum picturam quanti emerit, ac eius Tusculanum 35, 40 § 26. ei. vivarium piscium 9, 80. piscina ubi 9, 81. primus pavonem Romae occidit 10, 23. Hortensia quae odoratissima 21, quae maxime laudentur 18. 19, 62. hortensium herbarum consideratio 19.31. florescendi tempus ib. succi consideratio 19, 61. medicinae 20,1sq. quae cito, quaeque tarde nascantur 19. 35. quibus delectentur, et eorum cura 19,39. morbi atque remedia19.57. translatio19.60. Hortorum consideratio 19.1981. situs et eorum cura ib. \$2. hortis maxime apes conveniunt 21, 41.

Horus Assyriorum rex, et eius inventum 30, 51. 52. 37, 52. Hostes mox in fugam vertens herba 26, 9. hostes qualiter

vinci possint 28, 29. Hostiae corana deaurabantur33. hostine optimae ib.

Hostilia curia Romae 35, 7. Hostilius Tullus cur fulmina ictus 2. 54. 28. 4. ei. avus 16.5. latum clavum Romam transtu-

lit 9, 63. Hostilius L. Mancinus primus Carthaginem irrupit 35, 7. qua

arte consul factus ib.

Hostus Hostilius a Romulo co- Hydrocelicorum remedia 80, 22 ronatus frondea corona 16.5. Humana carne vescentes 6, 20. 35. 8, 34. 7, 2. hum. hostia sacrificantes 7, 2. 36, 4 \$12. hum. sanguine quidam medicinam temperant 26,5. hum. miseriae exempla 8, 43, 7, 13, 41, 46, 51. 54. hum, miseriae consideratio 7, init. et cap. 5. hum. sermonem ferae quaedam assimulant 8, 44, 45. hum. corporis magnitudinis consideratio 7, 16. Humanitatis exempla in animalibus 8, 50. 61. Humatus quis intelligatur 7, 55. Humerorum remedia 26, 58. Humor et succus arborum sanguis est 16, 72. humorum arborum consideratio ib. humor stellarum alimentum est 2, 6. Hyacinthi floris laus 21,18. eum maxime durare 21, 38. ex Aiu- Hylas scr. 10, 18. cis cruore editus ib. eius lite- Hymettium marmor 36, 3. rae ib. medicinae ex en 21, 97. Hyoscyamus herba 25, 17. ei. Hyacinthi gemmae consideratio 37, 40. quibus proveniat locis 37, 42, Hyacinthus puer 21, 38. ei. pictura 35, 40 5 28. Hyacinthizontes gemmae 37, 20. Hvades stellae 18, 66 & 1. 2, 39. Hyaena piscis 32, 54. Hyaenae ferae ubi plurimae 8, 46. hyaenne oculi quales 8, 44. h. sexum mutat ib. ei. usus in Hypenemia ova qualia 10,79.80. medicinis 28, 50. maximum 11. 70. Hyaeniae gemmae 37, 60. Hycanus statuarins 34, 19 & 34. Hydrargyrum pigmentum 33, 41. Hydraulica organa a quo inventa 7. 38.

29, 22.

Hydrolapathum herba 33, 16. Hydromeli 31, 36. 27, 20. Hydropisia inducentia 20, 83. Hydrophobus ne quis fiat 29, 32. Hydropici ne sitiant 20,39.22,11. Hydropicorum remedia 20, 3. 13. 16. 20. 21. 23. 24. 39. 43. 48. 54. 69. 87. 96. 21, 70, 78. 79. 84. 85. 93. 99. 22, 9. 18. 21. 30. 32. 49. 72, 23, 14, 54, 63, 81, 24, 17, 20, 35. 38. 50. 55. 80. 25, 22. 24. 26, 46. 73. 27, 9. 27. 66. 92. 109. 28, 68. 29, 30, 30, 30, 31, 45, 32, 31. 34, 25, 35, 52, Hygia Aesculapii filia 35,40 &31. ei. simulacrum 34, 19 § 19 et 20. Hygiemon monochromaticus 35, 34. Hyginus scr. 13, 47, 16, 84, 18, 63. 19, 27. 20, 45. 21, 29. Hygremplastrum 34, 46. oleum 15, 7. ad quid utile 23, 49. hyoscyamo contraria 22, 15. 52. hyoscyami veneni remedia 20, 13. 23. 25, 59. 91. 26. 15. 58. 64. 66. 90. 28. 21. 45. Hyosiris herba 27, 64. Hypagum 7, 57. Hypelates lauri genus 16, 1. Hypatodotus statuarius 34, 19. Hypecoon herba 27, 68. hyaenis cor Hyperbius, Martis filius, primus animal occidit 7, 57. Hypericon berba 26, 53. 54. 58. 71. 73. 90. 93. Hyphear visci genus 16, 93. Hypochoeris herba 21, 52. Hypocisthis 24, 48. ei. medici-Hydri maximi ubi 6, 26. quales nae 26, 31. 87. 90. 28, 62 Hypogesos herba 25, 102

Hypoglossa herba 28, 14. Hysginum e purpura quomodo fiat 9, 65. 35, 26. Hyssopites vinum 14, 19 § 5. Hyssopi herbae consideratio et ex ea medicinae 26, 11. 25. 34. 48. 70. 30, 27.

Hystaspes Darii pater 6, 31. Hystrix animal 8.53. ei. in medicinis usus 30, 43.

In violae species 21, 11. 14. Incchus ser. 37. 54. Iaculum ne feriendo erret 28.27. Iaculum serpens 8, 35. Laculum cum amento a quo repertum 7,57. lades statuarius 34, 19. Ianiculus mons in quem plehs Ictides Graece, Latine mustelae Romana secessit irata 16, 15. Ianthina vestis unde 21, 11. 14. Lanus in pacis bellique argumentum colitur 34. 16. anni deus statua in foro Boario ib. statua, in digitis trecentorum quinquaginta quinque dierum notam habens ib. simulacrum 36, 4 & 8.

lasione herba 22, 39. unum folium habet 21, 65.

Jason primus longa nave navigavit 8, 61. Issonis canis miras erga demi-

num *ib*. Inso Acsculapii filia 35, 40 & 32.

laspidis gemmae consideratio 37, 37.

Iasponyx gemma 37, 37. Iatraleptice medicina 29, 3. Iberis herba. Quaers Hiberis. Ibices caprarum genus 8, 79. Ibis avis qualis 10, 15. 40. clysterem reperit 8, 41, sibi rostro ventrem purgat ib. contra ser-

pentes invocatur 10, 40. ibium cineres in medicinis 30,49, ibis ubi nigra candidaque 10. 45. Icades feriae quae 35. 2.

Icetidas scr. 28, 23. Ichneumonis serpentis consideratio, et eius cum aspide pugna 8, 36. 10, 83. crocodilum perimit 8, 37. ich. morsus remedia 37,52, 29,20, cui inimicus 10,95. Ichthyophagi ex piscibus oleum faciunt 15, 7.

Ichthyocolla piscis qualis 32, 24. 27. ichthyocolla a quo reperta

1, 57. Icones quid 34, 9. Icteri avis medicinae 30, 28. Icterias gemma 37, 65. Icteriorum remedia 20, 34.

29, 16,

Ida Troadis mons larice abundat 16, 19. qualem habeat fraxinum 16, 24. Ida Cretae cupressis abundat 16, 60. Idaea ficus qualis 15, 19. laurns 15, 39. 23, 80. herba qualis 27, 69. Idaei dactyli gemmae 37, 61. Iecoris animalis consideratio 11. 73. iecur deesse in extis im-

molanti letale signum 11, 76. quibus non sit 11,74. vetustatis maxime patiens 11.76. caprinum quibus prosit 8,76. ranae geminum 32, 18. Vide Ioeinera.

Iciuni saliya ad quid 28, 7.

Ignis, qui aqua accenditur, extinguitur terra 2, 108. 110. 111. ignis elementi situs 2, 4. 107. ignis stellarum materia *ib*. igni eum quibus magna cognatio 2, ignis miracula ib. 107. 106. foecunditas ingensque incrementum 2, 111. optime serva

lantes Hirpi non aduruntur 7. 2. ignis sine sapore, odore, succoque 15, 32. igne quae ligna non exurantur 16,28, 29,11. ex quibus excutiatur lignis 16, in terra apparentes quid significent 18,84. igne quibus rationibus linum non comburatur 19, 4. ubi primum repertus 4, 27, 7, 57, igne factae maculae quo tollantur 20. 40. ignis activitas quanta 6, 35. quibusdam ignotus din ib. ignem e longinguo concipientia 24, 101. ignis sacri morbi genera plura 26, 74, ignis quo maxime restinguatur 33, 30. miracula. medicinae, prodigia 36. 68. activitas atque vis ib. . iggem rapacissime attrahentia 37, 12. igne quae non calefiant 37, 76. quod animal extinguat 29, 23. leonibus terrorem affert 8, 19. igne actites lapis nibil deperdit 10.4. ignem salamandra extinguit 10.86. igne quaedam animalia vivunt 11, 42. quis primus e silice excusserit 7, 57. asservare in ferula Prometheus reperit ib. Ignis sacri plura genera 26, 74. remedia 20, 8, 18, 23, 25, 26, 27. 51. 76. 81. 83. 84. 21, 73. 74. 77. 81. 104. 22, 16. 19. 70. 23, 3. 32. 24, 37, 41, 81, 24, 28, 50, 61, 67, 75. 105. 26, 71. 27, 37. 73. 28, 69. 29.11. 31.45. 32.14. 40. 33, 35, 34, 45, 25, 17, Ignispicia divinatio a quo reperta 7, 57. Ignorantiae pudore, mentiri non

scire potest 2, 1.

Iguvini circa viam Flam. 23, 49.

tur ferulis 13, 43. igne ambu-[llei morbi, id est gracilioris intestini remedia 20, 51, 53, 30, 20. ileos pellentia 32, 31. lle ventriculus in ventre 11, 79. llignae glandis figura 16. 6. suem angustam facit 16. 8. Ilibus utilia 20, 16, 27, 28, Iliosorum remedium 20, 13. Ilium consideratio 11, 83. llicis genera duo 16.8. folia mon decidunt 16, 33. folia aculeata 16, 38, pediculus brevis ib. non floret 16, 40. quo tempore semen ferat 16.44. Romae vetustissima et qualis 16, 87. ingens Romae 16, 9L ilicis cocci medicinae 24, 4. Ilignea corona 16, 5. lli regis tumulus et quercus in eo 16, 88. Ilium quando Troia vocari cocptum ib. quando captum, vide Trois. llias Homeri in nuce contenta 7. Illecebra herba 25, 103. Illusiones specierum inducentia 24, 98. Illustrium virorum libros qui scripserint 35, 2. Imaginum honor apud veteres ib. in funerib. ib. in bibliothecis ib. quibus positae ib. Imber quorum cibus 17. 2. imbres quando expetendi 17. 2. quando noceant ib. et 37 6 6. 18. 30. nocturni utiliores diurnis 17, 2. aestivi ubi nulli 17, 30 8 4. imbribus alantur quaedam in aqua nascentia 18, 51. bus praecipue sata aluntur 19. 59. qua arte fieri possint 28. Piget 5, 1. ignorans se, nihil 29. unde decidant 2, 38. 42. imbres etiam incognita semina afferre 16, 61,

Immussulus avis qualis 10, 8. Impares numeri vehementiores

28. 5. Impendia unde dicta 33, 13. Imperatores Rom. post victoriam laurum in Iovis gremio ponebant 15,40. Imperatorum fortium apud veteres dona 18, 3. Imperatorum manibus agri colebantur 18. 4. fasces lauro decorabantur 15, 40. Imp. graminea corona donati 22.5. Imperatoribus artium una impe-

rat 24. 1. Imperia accepta quam multos afflixerint 7, 42 sq.

Imperitiae caelestem divinitatem misceri spes est ardua 18, 56.

Impetiginis morbi remedia 20, 34. 53. 22, 73. 77. 23, 3. 64. 27, 75.

Impetrandi quae volueris ratio

Impetrare hominum favorem qua arte possimus 20, 20. Impia herba qualis et cur sic

dicta 24. 113.

Incantamentorum vires et usus 28. 3. impedientia 26, 12. incantationes tollendi artes 20, **39. 25. 79. 80. 26.** 12. **28.** 19. incantatoribus poena ex legibus duodecim tabularum imposita 28. **4.** 

stabulis extrahendae 28, 81. incondiaria avis qualis 10, 17. incendio nominato inter epulas sub mensam aquas fundi malum est 28. 5. incendiorum incendiis deprecatio 28, 4. contraria 29, 23. incendia puniunt luxum 36, 24 § 4.

Incontinentiae exemplum 10.83.

Incudibus adamas deprehenditur 37, 15.

India terrarum omnium maxime gemmifera 37, 77. miraculis scatet 7, 2. omnia fere magna habet ib. arbores quales 12. 8. 9. 12. 7. 2. linten nobilissima 9, 22. odoramenta 9, 24. non habet aestivos imbres 17, 80 an hederam nutriat 16. 62. milium in Italiam advectum 18, 10 & 3. arundo qualis 24. 50. 7. 2. 16. 65. adamas 37. quomodo elephantes capiat 8, 8, 11. mirae magnitudinis serventes 8, 14. animalia 8, 30. gemmae 37, 24. 25, 28. 33. 35. 37. 40. 42. 45. 46. 48, 54, 56, 60, 61, 62, 65, 70, Indi quo utentur vino 14. 19 6 3.

ex castaneis oleum faciunt 19. 39. Indos suae arbores vestiunt 12, 22. Indorum calami hastarum vice 16, 65. Indorum regum potentia 6, 22. 23. Indici boves quales 8, 30. 31. 70.

ficus spinaque 12, 10. gemma 37, 61, apri 8, 78. Indici maris beluae 9. 2. testudines maximae 9, 12. margaritae 9, 53. Indicum coloris genus 35, 12, 25. Induciae a guo repertae 7, 57. Inedia homini ante diem septimum letalis non est 11, 118. Inerticula uva 14. 4 6 4.

Incendiis anomodo bestiae ex Infans reversus in uterum aliquando 7, 3. infantes quod tempus infestet 7.5. quando unguibus careant ib. ferarum lacte nutriti aliquando 8, 22. infantium ulcera in capite quomodo sanentur 20, 53. aegrotantium remedia 20, 57. comitialem patientibus utilia 20, 13. 28. 78. infantium custos

, 21.

quis deus credatur 28.7. infan- ¡Ingenui pudoris est fateri per tium fascinatio ib. infantium ulcerum remedium 13, 20. 35, 52. auribus utilissimum 20, 48. infantes colostrati 28, 33. fantibus quae presint ad dentitionem et gingivas et oris ulcera 28, 78, 30, 47. infantium morbi remedia 20, 81. 21, 83. 22, 29, 20, 57, 75, 23, 79, 24, 34, 27,61. 28,18. 20. 78. 29, 11. 30, 47, 23, 25, 37, 12, 36, infantibus urinam moventia 20, 94. lichenas sanantia 24, 64. contra lippitudines remedium 29, 11. si lacte concreto vexentur 30, 47, infantium pericula prohibens lapis 37, 86. salivam facientia 37, 59. Infelicia ligna quae 13, 37. Inferos non esse secundum quosdam 2, 63. quibus evocentur ad nos 30. 6. Infirmitas omnis caelo accidit Insaniam inducentia 20, 48, 21, 16. 52. apud quos nulia 4, 26. Infixa corpori extrahentia 22, 50. 24, 72. 115. 26,79. 87. 32,52. Inflammationis corporum remedia 20, 48. 21, 76. 81. 94. 96. 22, 58, 74, 23, 3, 31, 38, 24, 12, 23, 34. 24, 28, 35, 118, 25, 24. 49. 90. 26, 79. 27, 8. 33. 105. 28, 37, 62, Inflationis corporum remedia 20, 19, 26, 36, 48, 51, 55 57, 58, 60 84. 21, 72. 89. 22, 9. 26. 37. 27, 28, 105, 32, 13, 31, 29, 33. Inflationes corporum facientia 20, 23. 22, 48. 49. 54. 72. 73. 23, 57, 24, 36, 69, 74, 26, 68, Ingenium ultra artem esse 35, 36 ingeniorum laudes 7, 30. ingenium humanum nescit mo-

quos profeceris 1, prol. Inguinariae herbae medicinae 26, 59. Inguinis morbi remedia 22, 56. 24, 83. 27, 19, 28, 113, 28, 9, 12, 30, 23, Ingratitudinis exemplum 10, 82. 11, 29, 30, 7, 34. Inimicae res inter se 8, 10, 12, 26. 29. 33. 36. 60. 9, 5, 21. 88. 10, 5, 10, 52, 95, 16, 24, 62, 24, 1. 28, 27, 29, 45, 29, 29, Inimici qua ratione poena affici possint 37, 60. Inimicitiam jumentorum tollentia 25, 35. Inimicorum odium quo concilietur 28, 29. Inoculationem quae arbores non recipiant 17, 26. omnium fertilissima ib. arborum seminumque quomodo reperta 17, 23 Inopia inopes saepe cogit 15, 7. 105. 25. 17. quomodo tellatur 20, 54. 84. 21, 89. 24, 57. 25, 22, 24, 26, 72, 28, 21, 31, 4, 20, 40. Insania aliena uti optimum est 18, 10 § 3. Insatiabilia quae sint animalia 11, 79. Inscitia quae maxime pudenda 17, 19, Insectorum animalium consideratio II, 1 sqq. insecta an spirent habeantque sanguinem 11, 2. insectorum corpus quale II. 3. 37. ins. aculeorum consideratio 11,34. insecta omnia oleo exanimantur 11. 21. 115. ins. pennarum consideratio 11, 33. pedes quales 11, 35. 108. oculi anales 11. 55. dum 26, 9. omnia exquirit 14, Insitionis consideratio, inventio, etc. 17, 22. tempus 17, 24. Exsitorum consideratio 15, 17. insitorum quae arbores capacissimae 17, 26.

Insolatio 21, 49.

Insomnia quibus tollantur 20,33. 72. 26,62. 25,23. insomnia non videntes homines 5, 8.

Intentatum homini nihil in vita 14, 21.

Interanorum animalium remedia 22, 21. interanorum morbi remedia 20, 40. 23, 32. 24, 92. 26, 47, 67, 27, 24, 33, 3, 30, 22, 47. 32, 33. interlucatio arbo- Iollas medicus 20, 73. 76. rum qualiter 17, 45.

Interlunium quid 16, 74. 18, 75. interlunio sata non laeduntur Ion gemma 37, 63. vermibus 18, 45.

Intertrigo, id est, membrorum inter se fricatio, quomodo tollatur 21, 69, 24, 5, 19, 32, 39, 45. 26, 58.

Intervalla plantarum arborumque qualia esse debeant 17, 17, Intestinorum animalia quomodo pellantur 20, 13. 50. 22, 15, 20, 39. intestinorum remedia 20. 8. 39. 42. 54. 57. 27. 28. 82. 84. 92. 22, 58. 23, 51, 59, 80, 26,83. 28, 33, 58, int. ulcera sanantia 26. 13. int. torminibus remedia 20, 73.

Intubi herbae consideratio 19, 39. 20, 29.

Inulae herbae consideratio, usus, etc. 19, 30. 20, 19.

Inventio rerum dies tribuitur 27. 1. 25. i. amor 21, 2. inventores variarum rerum 7, 57.

Invidiae redargutio 25, I. 6. invidia citra indicium esse debet 7, 30. invidiae exemplum 8, 49. Irtiola uva ubi peculiarie 14,467. 50. 35. 36. 30, 27. 37, 13. 57.

bina leporibus ib. Vide iecur. iocinoris morbi remedia 20. 5. 13. 29. 30. 51. 53. 57. 59. 62. 78. 90. 92. 96. 18, 68 § 2 et 3. 21, 85. 22, 9. 11. 23. 25. 30. 38, 40. 58. 70. 73. 23, 5. 18. 53. 54. 63. 75. 80. 24, 16. 19. 20. 30. 31. 47. 50. 58. 120. 25, 106. 26, 19. 24. 27, 28. 37. 28, 55. 30, 16. 32, 28. 30. 31. 34, 53. 36, 38. Io ubi in vaccam mutata 16, 89.

ad quam quercum ab Argo liga. ta ib. pictura ei. 35, 40 § 28.

Ion scriptor 18, 74.

Ion statuatius 34, 19.

Ionum literis uti conspirarunt omnes 7, 58.

Iovetanum genus plumbi 34, 49. Iovis. Quaere Iupiter.

lphiclus Herculis frater 7, 9. Iphicratis leaenae simulacrum 34, 19 § 12.

Iphigeniae ad aras stantis pictura 35, 36 & 6. 40 & 30.

Iracundiae causa 11, 90. iracundias hominum domat androdamas lapis 37. 54. iram cuique inesse, et quando ad iracundiam proniores 22, 51.

Irene pictrix 35, 40 § 43. Irinum optimum ubi 21, 19. Irio quando serenda 18, 10 § 1. Irionis folia qualia ib. § 5. me-

dicinae 22, 75. ir. tritici natura 18, 23.

inventionis causa Iris gemma 37, 66. oleum 15, 7. 13, 2. 18, 22. herba odoratiss. 19, 25. ubi optima 21, 19. iris cur dicta ib. iris herba quae optima, et ex ca medic. 21, 83. Isatis lactucae genus 20, 25.

locinoris consideratio11,73. ubi Ischaemon herba qualis 25, 45.

Ischius herba quae 26, 82. Ischiadicis utilia 23, 26. 43. 24, 12. 14. 32. 36. 40. 56. 84. 86. 25, 24. 106. 26, 27. 58. 83. 27, 16. 20. 28. 72. 109. 113. 28,4. 56. 62. 30. 18. 31, 45. 32, 13. 31. Isiaci sacerdotes quid in sacris 27, 29, Isidis sidus quod 2, 6. simulaerum quando sublatum Romae 15, 20. Is. plocamos 13, 52. Isidomos quid 36, 51. Isidorus scriptor 2, 112. 4, 5. 30 37. 5, 6. 9. 35 - 39. 43. Isigonus scr. 7. 2. Isigonus statuarius 34, 19 8 24. Ismenias musicus 37, 3, 4. Isocynamum arbor 12, 43. Isocrates viginti talentis unam Itacomelis vinum 14, 19 & 6. orationem vendidit 7, 31. Isoetes herba 25, 102. Isopyron herba qualis 27, 70. Isthmiaca corona victorum ex pino 15. 8 Istriae oleum optimum 15, 3. Italiae quae pars fulminibus obvivere 7, 50. laus, temperantia, rerum copia, etc. 37, 77. Italia quae non gignat 13, 2. steriles palmas habet 13, 6. peculiaris arborum parens 14, 1. principatus in vitibus 14.2. quas vites amet 14, 4 § 5. Italiae quae uva placeat 14, 4 § 6. generosa vina quae 14, 13. quomodo vina condat 14, 24. quando prioleum optimum 15, 3. piperis arbor 16, 59. calamus sagittis aptiss. 16, 65. optimus 17, 3. Italiae terram runt ib. infestata saepe locuutis 11, 35. a quo fimi usum ac- Iuglans et quercus inter se ini-

ceperit 17, 6. Italiae ratio in distributione temporis quo serendae arbores sint 17, 30 & 6. cultores deni in centena iugera vinearum 17, 36. Italiam latjfundia perdidere 18, 7 § 3. triticum optimum 18, 12 § 1. Italia ex quibus provinciis triticum recipiat 18, 12 § 2. Italiae pinsendi modus 18, 23. arandi consuctudo 18, 47. lt. luxuria Asiae corrupta est 33, 53. quando primum elephantes viderit 8. 5. Itali a Pelasgis litteras receperunt 7, 57. Italicarum statuarum vetustas 34, 16. Iuba 2, 63, 5, 1, 10, 6, 26, 31, 32, 34. 37. 8, 4. 5. 13. 45. 64. 9, 56. 10,61. 12, 22. 31. 34. 40. 13, 7. 9. 29. 52. 15, 28. 25, 5. 38. 31, 15. 32, 4. 33, 40. 35, 22. 36,46. 37, 9, 18, 32, Iudaica resina qualis 14, 25. noxia 2, 56. Italiae gentes diu Iudaea tantum balsamum habet 12.54. Iudaea Rom. servit et tributa pendit ib. palmis inclyta 13.6. I. gens contumelia numinum insignis 13, 9. daeae fluvius, qui sabbatis omnibus siccatur 31.18. Iudaei in vitam suam saeviunt 12, 54. Iudaeorum magica 30. 2. peratitio 31, 44. Indacis dicatus piscis ib. mum oleum habuerit 15, 1. Indicem quis sortiatur, an eligat, refert plurimum 1, prol. iudicum decuriae 33, 7. Italiae situs Iudicium capitis ubi primum actum 7. 57. quidam iam lassam esse dixe- Iugerum quid 18, 3. iugera duo vini olim tantum concessa 18,2.

micae24,1. inglandis nucis consideratio 15, 24. iu. quae loca amet 16, 30. aquas odit 16, 31. inferiore parte fertilior 16, 51. non facile sentit cariem aut vetustatem 16,78. nuces quomodo serantur 17, 11. umbrae cunctis noxiae 17, 18. que screndae tempore 17, 30 § 6. oleum ad quid 23, 45. nuces unde dictae, et earum natura ac medicinae 23, 17. Iulia Augusta quotidie inula vescebatur 19, 29. Iulia Augusti neptis 7, 11. Iulia lex theatralis 33, 8. Iuliana cerasa qualia 15, 29. Iulianus Neronis procurator 37. Iunius Pisciculus eques Roma-11 § 2. Iulius Graecinus 14, 4. 16, 90. Iulius Vindex quid erga Nero- | Iunius L. quando consul 15, 1. nem 20, 57. Iulii Imperatoris carmen de ole-| Iunius P. legatus perimitur 34, re 19. 41 8 3. Iulius Viator eques Rom. 7, 18. Iulius Gracchanus 33. 9. Iulius Lopus praefectus 19,2 § 2. Iulii Rufi mors qualis 26, 4. Iulius Sex. consul 33, 17. Iulii medici interitus 7, 54. Iulus avellanae 16, 54. Iumentis ferulae venenum sunt 24, 1. iis poma quomodo portatu facilia ib. iumentis utilia 22,73. iumentorum ungulas indurantia 19, 19 § 2. urinam moventia 20, 23. morbi medicinae 27, 55. 76. 30, 50. ulcera sanantia 24, 82. 28, 23. salutaria 24, 82. in pituita et stranguria remedia 25, 22. 26.

51. discordantia quid cohibeat

Innei consideratio, genera, sa-l

iumentorum febribus

25, 35,

medicina 26, 71.

tio, usus, nomina 21, 69. iunco funes faciunt 19, 9. odoratus ubi 12, 48. 21, 70. 72. medicinae 21. 69. usus ib. oleum 15, 7. luniperi arboris consideratio 16, non sentit cariem neque vetustatem 16, 78.79. quotempore semen ferat 16, 42. dem virtus quae cedro 16,76 & 1. iu. natura, genera, medicinae 24,36. montes amat 16,30. spina pro folio 16, 33, non floret 16. 40. Iunior quo quis effici possit 20, 72. iuniora fertiliora, sed tardius fructum ferunt 16, 51. nus 36, 4 § 9. Innius Appius consul 8, 61. Iunius Graccanus historic. 33, 9. Iunii Valentis fortitudo 7. 19. Iunius M. praetor 35, 36 & 19. Iunius Syllanus consul 2, 89. Iunonis sidus quod 2, 6. Romae fulmine icta 2, 55. templum Metaponti 14, 2. Nuceriae, et in eo portentum 16, 57. cella in Capitolio 34,17. simulacrum 34, 19 § 13. Laciniae templum 35, 36 & 2.

perfusa 31, 22. Iupiter hospitalis 36, 4 § 10. Iupiter ubi cum Europa primum concubuerit 12, 5. lovis circuli siderisque consideratio 2, 6. Iovis stellae per zodiacum motus 2, 13. color qualis 2, 16. Iovi fulmina assignantur 2,18.53 Iovis cognomina 2, 54. simula

templum 35,37. Iuno quo fonte

ciniae mirum 2, 111.

Ardeae

crum ex vite 14, 2. Iovi esculus | Iuventius M. consul aceius intesacra 12, 2. Iovis in gremio Ro- | ritus 7, 54. mani imperatores laurum po- Lxia herba quae 22, 21. nunt 15, 40. Lovis barba arbor 16, 31. spelunca in Creta insula, et circa eam mirum 16,46 KOSMOS Graece, Latine orsimulacrum Romae ex qua materia et quando dicatum 16, 79. Lovis glandes 15, 24. L. mensa verbenaca verritur 25, 59. Io- Labeones unde dicti 11, 60. vem caelo devocare conabantur Labeo Aterius praetorius 35, 7. 28, 4. 1. simulacrum minio pin- Laberius scr. 9, 27. gitur 33, 36. Statoris aedes Laborinus Campaniae campus Romae 34. 13. 18. Iovis flamma flos 27 . 27. | rum 32, 7. Iovis Olympi simulacrum a quo Labrus piscis 32. 54. 34, 19, 19 & 1 et 27. 36, 4 & 4 7, Labrum venereum herba qualis 39. Servatoris templum 34, 19 25, 108. ₿ i 4. 26. 8. Tonantis simulacrum 34, 19 & 17. lovis simulacrum 34, 19 § 33. 36, 4 §12. Liberum parturientis pictura 35, 40 & 33. effigies in Capitolio qualis et a quo 35, 45. aedes ex qua materia 35, 49. Athenis 36.5. Ultoris templum, id est Pantheon 36, 24 & 1. gemma 37, 61. Lycaeo humana hostia sacrificant 8, 34. Invis Lac ubi nigrum 2, 106. lacte asiarmiger aquila credita 2,56 10, 4.6. Invis Labrandei fons et eins mirum 32, 7. Iupiter eburneus 36, 22. I. quare caprino lacte nutritus fingatur 28, 33. Impoiter Stratios, id est militaris, ubi et cur sie dictus 16, 89. Iurandi mos per res foedissimas 2, 5. Jurgia concitantia 32, 18. nivencorum corpore exanimato apes gigni 11, 23.

Inventutis deae aedes 29, 14. 35,

36 § 22.

namentum 2, 3.

I. Colossus a fertilissimus 17, 3. Claudio imperatore dicatus 34, Labradi Iovis fons et ibid. mi-

Tonantis aedes ib. § 16. Labrorum consideratio 11. 60.

labrorum scissurae remedia 28, 50. labro carentes homines 6, 35.

Labrusca uva 12,61. 23, 14. Laburnum arbor aquas odit 16,

Olympii templum | Labyrinthorum consideratio 36. 19. Aegyptius ib. plures ubi et quales ib. Samius 24, 9. 30,

9, 34, 27. nino cutis pulchra redditur ! !. 96. lacte quando pluerit 2.57 lactis ubertas intermissa restituitur 27, 59. lactis copiam facientia 20, 96. 23, 16. 24,40. 89. 25, 5, 27, 58, 96, 116, 28, 77, 32, abundantiam ovibus facientia 24, 104. copia ex qua

materia 13, 47. sapor qualis 15, 32. gallinacei haustus, proverb. I, prol. lac ne coaguletur 20,53. coagulantia 23, 64, lactis ubertatem puerperis facientia 20. 13. 34. 28 77. mulierum quo-

mode flat 20, 71. 21, 94. 22, 39. | Lacon statuarius 34. 19. 44. 32. 46. 37, 59. laete viven- Laconica purpura 21, 22. 35, 26. tes homines 6, 35. 8, 61. eptimum medicamentum 25, 53. vaccarum optimum ib. lactis ficorum in medicinis usas 28. 63. materni usus utilissimus, Lacteus in caelo circulus, et eius exitiosus vero post conceptum 28, 29. quod maxime nutriat | Lactoris herba qualis 24, 105. 28, 33. lactis consideratio 11, Lactucini quidam Romani nomi-91. bonitas ib. coagulum quando venenum 28.45. lactis mu- Lactucae genera etc. 19, 38. 39. lierum medicinae 20, 20, 28,21. guentia 22, 55. 23, 18. 27, 39. lac lactucae ad scribendum, ne videatur, commodum 26, 39. lactes quae in homine dican- Lacydi philosopho anser perpetur 11, 79.

Lacedaemonii quo annulo usi Lada herba (v. Ledon) 12, 37. sint 33. 4. Lacedaemonis temonii quando imperium amiserint . et quod tunc portentum Laclius Strabo quis 10, 72. visum 2, 26.

Lacertarum magnarum copia 6. Lactitia nec ullo minimo mocro-37. lacertae descriptio 8, 60. natura qualis 29,23. lacerti uhi maximi 8, 60. lacerti viridis Lagarina uva 14, 8 § 6 gemma 37, 67. lacertis lingua Lageae uvae 14, 4 § 8. biae cubitales ib. Indiae vi- Lagonis pueri simulacrum 34, ginti quatuor pedum ib. lac. 19 § 17. color ib. ova 10, 73. lacerto- Lagopus avis 10, 69. ram piscium genera 32,53. la- Lagopi herbae medicina 26, 34. certam ore parere vulgo credi- Lagonopus morbus et eius retur 10, 95. lecertis nulla me- | medium 20, 13. moria, neque incubant ih. medicinis usus 29, 34. 37. 38. Lais medica 28, 23. 30, 12. 17. 30. in cibo sumun- Lala mulier pictrix 35, 40 & 43. tur 30, 18.

seriae indices 11, 54, lacry- 7, 53. marum remedia 23. 34. PLIN. TOM. V.

arundo qualis 16, 66. canes quales 10, 83. ficus maximae 16, 49.

Lacta herba 12. 42. effectus 18, 69 § 2.

nati, et guare 19, 19 & 3.

20, 24, 26,

lacti contraria idque extin- Lacunaria a quo primum pieta 85, 40.

Lacuturres brassicae quales 19. 41 & 3.

tuns comes 10, 26.

26, 30, ctorium opus 35, 49. Lacedae- Ladani consideratio 12, 37. medicinae 26, 30, 47, 71, 78, 89, 90.

> Laclius Decimus 1, prol. re pensanda 7, 41. laetitiam

afferentia 25, 40.

qualis 11,65. actas 8, 60. Ara- Laginis herbae descriptio 24,89.

in Laippus statuarius 34.19. 19 & 7.

Laletana vina 14, 8 & 6.

Lacryma vitis qualis, et ex ea Laliziones agrorum genns 8, 69. medicinae 23, 3. lacrymae mi- Lamia quidam in rogo revixit

Lamiae pisces 9, 40.

258 Lamium urticae genus 21, 55. Lapides intra arbores reperti ad Lamirus piscis 32, 53. Lampadias cometae species 2, Lampades 2, 25. Lampsaci gemmae 37, 74. Lampido felix foemina credita Lampyrides vermes ignium modo noctu lucentes 11, 34. 18, 66 Lana quando pluerit 2, 57. lanae color inextinctus 32, 22. colorum genera plura 8, 73. lanas inficere, Lydorum repertum 7.57. lanae medicinae 29. 9. usus in nuptiis ib. ubi optimae 8, 73. lana in foliis arborum 16, 36. lanae quibus tingantur 28, 3, 22, 19, 23, 35, 26, Lanaria herba qualis 24, 104. Lanatae uvac ubi 14, 4 § 1. nata arbor cur dicta, et ubi inventa 15. 14. Lanati dicuntur lupi pisces 9, 25. Lancea a quibus reperta 7, 54. Lanigerae arbores ubi 12, 21. 22. Langae bestiae 37, 11 & 1. Langoris remedia 24, 36. Langurium quid 37, 1181.

Languriae bestiae ib. Laocoontis et filiorum a draconibus innexorum statua 36, 4 Laodamiae mulieris pictura 35, 40 § 33. Landice uxor Antiochi 7. 10 Laodiceae lilium quale 21, 22. Lapathi herbae natura, genera, medicinae 20,85. 30, 21. radix maxima 19, 31. satio quando Laribus compitalia cur instituta 19,54. sylvestre melius reliquo 19, 60. usus et ex ea medici- Larix quae non repullulat 20,44. nae ib.

quid prosint 16, 76 § 2. fugitivus ubi 36, 23. Assius 28, 27. viva corpora erodentes 36, 27 ubi translucidi 36, 28, 46, 67. lapidis flos qualis 36, 28. lapides quosdam parere alios 36. 29. ossei 36, 29. lapides e puvere 35, 47. lapidescere terram ubi ib. lapidem integrum fluctuare, comminutum mergi 36. 27. vivi quales 36, 30. mortariorum consideratio 36, 43. qui secari possunt 36, 44, 48. numentis apti 36, 49. lapis viridis ib. qui aedificiis apti et qui non 36, 48. e caelo cadentes 2, 59. lapides herbis tingi 22, 3. lapides pingere quando inventum 35, 1. lapidibus cur pluat 2, 38. 59. lapides statim consumentes corpora 2, 98. 36, 27. lapis ubi crescat 2, 106. 36, 29. lapides quaedam fieri solo tactu 36, 27. Lapicidinae a Cadmo repertae 7, 57. Lapilli et setae in vesicis 11.83 lapillos herba generans 27, 74. lapillo Thraces dies compntant 7. 41. Lapitharum simulacrum 36.4 84. Lappa Boaria herba ad quid 24, 6. lappa frugibus inimica 18, 44 & 2. ei. flores quales 21. 64. lappago herba 26, 65. Lapsanae descriptio, et ex ea medicinae 20.37. Laquearia ubi auro intecta 33. 18. Larbason quid 33, 33.

medicinae 24, 19. montes amat

36, 70.

16, 30. laricis consideratio 16, 19. non ardere ib. non decidunt folia 16, 33. folia qualia 16. 38. non floret 16. 40. germinatio qualis 16, 41. natura qualis 16, 73. larix alties. 16, Latinensia vina 14, 8 & 5. 76 & 1 et 2. neque cariem neque Latium farre pro cibo utebatur vetustatem sentit 16, 78. valide pondus sustinet 16, 81.

Lartius Licinius legatus 31, 18. quid ei circa tubera acciderit et Dianae simulacrum 36.4 810.

19, 11.

Laser quid 19, 15. laserpitii con- Latronum impetus quo vitari sideratio ib. laseris medicinae 20, 33. laser piscis 32, 12.

Lassitudinem ne quis sentiat 23, 40. 24, 7. 14. 38. 27, 104. 105. Laurentina uva quae 14, 4 § 5. 28, 37. 31, 46 § 4.

Lataces herbae 26, 9.

Lateriana pira 15, 16.

teria 35, 49.

Laterarias domus qui invenerint 7, 57.

Laterum genera tria 35, 49. Lateris vocis contentione laesi remedium 26, 85. laterum doloris remedia 20, 39. 46. 51. 62. 69. 18, 69 \$ 1. 20, 89. 21, 77. 81. 89. 22, 15. 18 32, 37, 58. 23, 16. 80. 24, 13. 30. 36. 58. 80. 26, 17. 18. 19. 21. 27. 85. 27, 24. 92. 30, 18. 32, 30. 34, 44.

Lathyrum regem Eudoxus fugit 2, 67. L. Ptolemaeus rex 6, 35. Lathyris herba qualis 27, 71. Lati clavi tunica quae 8, 73.

Latifolia quercus genus 16, 8.9. Latinis literis Graecae literae veteres similes 7, 58. Latinis feriis quae fiant Romae 27, 28. Latini prisci a que victi 34, 11. Latinas literae antiquae 35, 37.

linguae novitas 14, 5. Latini primi Italorum vinum habuerunt 14, 14. Latini herbayum scriptores 25, 1 sq. Latinorum castra a quo capta 33, 11.

18, 19.

Latonae puerperae simulacrum 34, 19 \$ 16. statua 36, 4 \$ 6. L. Latrociniis contraria 28, 29.

possit 29, 24.

Laurea pira 15,16. cerasa 15,30 Lassorum remedia 20,69.73. 22, Laurea, id est lauri folia 15, 40. Laurea Tullius 31, 3.

Lauretum ubi Romae 15, 40. Laurinum oleum 15, 7. 23, 43. Laurices quid 8. 81.

Lauriotis quid 34, 34.

Lateribus quae conveniens ma- Lauri arboris consideratio, et eius genera 15, 39. 37. 38. 40. ei, baccae 15, 29. Apollini sacra 12, 2. fulmine nonicitur 2. 37. optima quae 15, 7. succus qualis 15, 33. in triumphis usus 15, 38. laurus ante Caesarum et Pontificum domum Romae ib. Delphica quae 15, 39. quae loca amet 16,30. non decidunt folia 16, 33. primo Favonio germinat 16, 41. cur mas existimetur 16,52. lauro frigus inimicum 16, 59. plurima in Olympo monte ib. in sacris ib. cum hedera ignem excutit 16, insana ubi et quare sic dicta 16, 89. quibus modis seratur 17, 11. quando serendae 17. 16. contra rubiginem satorum 18, 45. Daphnoidis natura, et ex ca medicinae 23,80. l. medicinae ib. Delphica ib. Idaea R 2

et Alexandrina so. lauro aves quaedam sese purgant 8, 41. 23, 22,

Lavicana Romana porta 36,4 §5. Lea brassicae genus 20, 33. Leaguac meretricis patientia 7, 23.

Leaena quot uno foetu pariat 8,

Lebadiae prodigium 16, 66. Lecanius Bassus quis 26, 4. Lectis argentum addere Carvilius tradidit 33, 51.

**35, 4**0 § 30.

Ledon herba 26, 30 § 2. sagmina Legati Romanorum portabant 22, 3. 25, 59. verbenacam ad hostes ib. Legatorum quorundam audacia 25, 61.

Leges. Quaere Lex.

Legumina quae herba necet 22, quae iis bestiolae innascantur 22, 81. radix qualis 18, 10 § 2. quota die sata nascantur ib. culmus qualis 18, 10 & 5. caulis ib. legumina diutius florent ib. quando siliquentur ib. quot diebus maturescant 18, 10 § 6. leg. consid. 18, 30. leg. unde dictum 18.30. quomedo din serventurib. occatio, sarritio, runcatio, etc. 18, 50. ne maleficia innuscantur ib. et 19,

Lemae in oculis 23, 24. Lembus navis a quo repertus 7,

Lemnisci in coronis 21. 4. Lemonium herba qualis 25, 61. Lendes bestiae quibus perimantur 22, 50. 24, 42. 28, 46. 29, 35. 35, 50, 52,

vacus medicus 24, 41. 42. Le-

naeus Pompeii quis 15, 39. 25, 3. ei. liber 25, 3. 27.

Laver herba et ex eo medicinae Lens legumen quando serenda 18, 56. 61. 46. 31. lentem pinsendi ratio 18.23. lente vescentes aequanimes funt 18,31. lentem necans herba securidaca 18,44 § 3. lentis natura, et medicinae ex ea 22, 70.

Lentiscus arbor picem fundit14, 22. ei. oleum 15, 7. 23, 45. baccae 15, 29. qua ratione semper viridis et fertilis secundum Ciceronem 18, 61. medic. 24, 28. Lecythion agilitatis exercitator Lentiginis remedia 20, 4. 23. 40. 49. 58. 71. 21, 106. 22, 23. 25. 41. 47. 58. 74. 23, 16. 45. 64. 80.

81, 82, 24, 29, 38, 59, 92, 120, 27, 110. 28, 28. 32, 8. 27. 31. Lentuli unde dicti 18. 3. Lentulas Spinther primus vela duxit in theatro 19.6. ei. amuhorae urceique 36, 12. dibapha et ob hoc reprehensio 9, 63. Lent. Cornelius quando consul 30, 3. Lent. L. consul contra Samnites 33, 11. Lent. P. cos. 34, 18. Lentulus consul 7, 10.

Leochares statuarius 34, 19. 36, 4 § 9. eius opera 34, 19 § 17. Leonatus Alexandri dux 6, 26. 35, 47.

Leones cancrorum genus 9, 51. Leonum feritas inter se non dimicat 7, 1. leones ingum subeunt 10, 62. leonibus lingua qualis 11,65. leones et thoes inimici 10, 95. leonum pugnam quis Romae dederit 8, 20. quemodo capi facile possint 8, 21. qui primus manu tractare ausus, ac mansuetum ostendere ib. quis primus iugo subdide. leo laesus ab homine rit ib. medelam petit ib. ubi nigri &

22. leonis caput fortiss. 8, 55. | Lepteragae 14, 3. adipis aliarumque partium in Lepus marinus qualis 32. 3. ci. medicinis usus 28,25. quos mon attingant 29, 25. leonis consideratio 8, 17. 18. 19. ne mordeant 34, 32. quae herba jis contraria 24, 102. leonis animae virus grave 11, 115. gulae 11, 106. leanum carnib. viventes homines 6, 35 Leo piscis 36, 56. Leon statuarius 84, 19 § 34, Leonides Alexandri paedagogus 12, 32, Leontice berba qualis 25, 85. Leontii statuarii opera 34,19 §4. Leontion pictor 35, 36 § 19. Leontios gemma 37, 73. Leontisci pictura 35, 40 § 35. Leontopetalon herba qualis 27, Leontophoni consid. 8, 57. Leontopodion herba qualis 26, 34. medicinae 26, 79. 87. Leopardus a leone gignitur 8,17. Lepidii consideratio 19, 51. medicinae 20, 70. Lepidotes gemma 37, 62. Lepidus M. consul et eius domus 36, 8, 24 & 4, 10, 25. Lepidi Aemilii interitus 7, 54. Lepidus M. ob caritatem Apuleiae coniugis obiit 7, 36. Lepido quid in triumviratu acciderit \$5, \$8. Lepidorum familia 7, 10. Leprae morbi remedia 20, 23, 34. 36. 51. 70. 71. 86. 87. 21,74. 22, 15. 28. 25. 43. 58. 23. 3. 16. 27. 31.64. 24, 33.49.58.120. 25, 24. 109. 26, 38. 28, 7. 33. 50. Leucanthemis herba 22,26. leu-29 . 30. 31, 46 5 4. 32, 27. 31. 84, 27. 85, 50. 51. Lepton centaurion herba 25, 21.

Leptophyllon herba 26, 45.

venenum et remedia 20, 84, 23, 58. 24, 11. 12. 25, 77. 28, 21. **33**. 45. in medicinis usus 32, 28, 47. lepus piscis 32, 9.53. Leporum terrestrium consid. 8, in Ithacam insulam illati moriuntur 8, 83. apertis oculis dormiunt 11,54. omni mense pariunt 10, 83. cor iis maximum 11, 70. ubi bina iocinera habeant 11, 73. non pinguescunt 11, 85. surdus facilius pinguescit 28, 81. lepus animalium velociss. 11, 94. leparis membra contra serpentos, et eiusdem in medicinis usus 28, 48. 53. 56. 51. 58. 60. 62. 77. 78. 79. coagulum in medicina 28, 42, 48, 49, 51, 53, 58, 78, in cibo sumpti somniosos faciunt 28, 79. leporis carnes edens formosos fit ib. leporinae pelles pro vestibus 8, 81. Lesbias gemma 37, 62. Lesbium vinum quale 14, 9. Lesbocies pictor 34, 19 & 25. Lethargicum morbum facientia 20, 48. 23, 6. lethargicorum remedia 20, 13. 20. 48. 51. 87. 90. 22, 15. 23, 40. 75. 24, 16. 23. 38. 26, 72. 28, 29. 67. 29, 17. 30, 29, 32, 13, 38, 41, 36, 11 Leucacantha herba 27, 98. Lencachates gemma 37, 54. Leucadis Irinum optimum 21,19. Leucadium vinum 14. 9. Leucanthe herba 21, 104. ex ea medicinae 22, 18. canthemum ib. et 21, 6, 93. Leucargyllion quid 17, 4. Leuce, id est amoratia 19,26 § 8. Lauceoron herba 26, 34.

Leucocomis punici mali species 13, 34. Leucochrum vinum 14, 11. Leucoenium vinum ib. Leucogaea gemma 37, 59. Leucographia gemma ib. Leucographis herba 27, 78. Leucogeus collis ubi 18, 29 § 2. Leucoion quid 34, 32. Leucon ardeolarum genus 10,79. Leuci aves altero carent oculo 11, 52. Leucopetalos gemma 37, 62. Leucophaeus pannus 32, 38. Leucophoron quid 35, 18. Leucophthalmos gemma 37, 62. Leucostyctos marmor 36, 11. Leucrocottae ferae descriptio 8, 30. Leuson arbor 16, 73. Lex a Cerero primum reperta 7, 57. leges quaedam veterum in sacris 14, 14. censoriae coenarum 8,77. 82. 10,71. 36,2, duodecim tabutarum 11, 58, 16, 6. 17, 1. 21, 5. 28, 4. 30, 3. Papiria 83, 18. Clodia ib. Metella 35, 57. Lexipyretae quae 20, 76. Libadion herba 25, 31. Libanios vitis 14, 22. Libanochros gemma 37, 62. Libs ventus 2, 46. 18, 77 § 1. Libonotus ventus 2, 45. Libanotis herbae consideratio 19.62. medicinae 20, 64. 21,34. Libella instrumentum a quo re- Lichen quid in equo 28, 49. Liber pater. Quaere Bacchum. tium prima ib. unde dictae 14,1. Licinius Lartius 19.11. Publius

Leucochrysus gemma 37, 44. 62. ¡Liberi quo pulchri, boni, fortunatique gignantur 24,102, 26, 9. Libri pumice poliuntur 36, 42. librorum superbas inscriptiones arguit 1, prol. libros thesauros esse ib. Libido in somno quo compescatur 20, 26. in poculis caelari potest 33, 2. libidinum tabellae a quo pictae 35, 36 § 5. bidinis impatientia 10, 51. signum 11,94. libidinis intemperantiam coercentia24,37. 38,42. Libonis ludi 36, 24 & 2. Libralia pira quae 15, 11. Libripendes unde dicti 33, 13. Liburnicae paves 9, 5. 48. qua materia 16, 18. Libycum asparagi genus, et ex en medicinae 16, 19. Libys pueri simulacrum 34, 19 Liceriana pira 15, 16. Liche arbor et ex ea medicinae 23, 69. Lichen morbus qui 20, 2. 26, 2. 3. remedia 26, 10. Lichenis herbae descriptio, genera, et unde dicta ib. et 26, 76. Lichenae morbi, id est, mentagrae remedia 20, 2. 23. 40. 50. 84. 89. 21, 74. 85. 22, 21. 22, 32. 43. 58. 72. 23, 3. 27, 31. 35. 63. 64. 77. 79. 24, 23. 38. 56. 64. 26, 1, 10, 11, 27, 105, 28, 7, 50, 30, 10. 31, 45. 32, 27. 33, 25. 25, 50, 51, 57, perta 7, 57. unde dicta 33, 13. Licium medicamentum 24, 76. 12, 15, Liberi, id est Bacchi pictura 36, Licium quod medicinae aptissimum 12, 17. Liberales artes servitia olim Licii statuarii opera 34, 19 § 17. non discebant 35,36 §8. lib. ar- Licianum oleum optimum 15, 3.

3. Licinii inventa 9, 80. Licinius Macer 32, 3.5. Licinius Mucianus 3, 9. 7, 3. 8, 3. 76. 80. 9, 10. 31. 41. 12, 5. 31, 13. 16. Liciniana propago Catonis 7,12. Lictores fores percutiebant cum Consul domum aliquam intraturus erat 7. 31.

Lien quib. hominib, nullus l 1,47. quomodo totus amittatur 20.59. in medicinis usus 28, 58. lienis consideratio uberior 11, 80. liene carent sues aliquando 24. 41. 25, 20. lienis morbi remedia 11, 81. 20, 16. 24. 50. 53. 55. 59. 69. 75. 86. 90. 93. 21, 74. **76. 86. 22.** 9. 15. 23. 30. **32. 40**. 41. 74. 23, 16. 54. 63. 80. 24, 14. **38.41.58.120. 26,50. 27,24.** 28. 94. 109. 28. 33. 57. 29. 11.

lienes lienib. mederi 28, 27, 57. , 78. eurandorum praecepta 30. 17. lienem cursorum extinguentia 26, 83. lienem quae extenuent 20, 13, 26, lienem absumentia 22, 73. 24, 5, 41. 80. 25, 20. 26, 48. 27, 42. 32,11.14. hienem emitti totum per alvum tringinta quinque diebus 20,

59. ut triduo absumatur 27,114. Ligamimum materia 16,68.69. Lignum ovo perfusum non ardet Lingulacae herbae medicinae 29, 11. ligna ossea 16, 73. quo 79. uhi teredini obnoxia et ubi mon ib. ligna lignis integuntur ut pretiosiora fiant 16, 84. ligni bracteae ib. lignum auribus sonans 24, 49. quomodo sine igne accendi possint 24, 102. 11. 28.

quando consul 10, 2. 14,16. 30, Liguriae musti utilitas quo noscatur 14, 25. vina generosa 14, 8 § 5. 15, 8 § 4.

Ligustici herbae natura, et medicinae ex eo 20, 60. 72. quidam panacem dicunt 19, 50. 20, 60,

Ligustrum arbor 12, 51. 16, 31. 24, 45.

Lilii consideratio, natura, genera 21, 11, 39, 41, 74. lilii oleum 15, 7, 21, 1, 23, 49,

Limaces ne sata laedant 18, 61. limacis lapillus ad quid 30, 47. ossiculum 29, 36. limacis ge-

neratio 9, 74. Limeum herba qualis 27, 76. Limon librorum inscriptiones 1.

prol.

Limoniates gemma 37, 62. Limonia, id est beta herba 20.28. **32, 32.** 34, 46. 35, 14. 35, 52. Linus arbor et ex ca medicinae 23, 69.

Linguarum animalium consid. 11.65. linguae morbi remedia 24, 55, 28, 51, 31, 45, linguae dissimiles trecentae 6, 5. lingua carentes homines 6,35. carens animal 8, 37. lingua gestus sedes 11,65. linguae animalium diversae ib.

Lingua bubula herba 17, 24. 24, 108,

25, 84. caedi debeant tempore ib. quae Linearum vestium usus 19, 2 § 1. in aqua terrave diu durent 16, Lini herbae consideratio 19, 1. 2 § 1. 3. 18,56. linum non ardens quod vivum vocatur 19,4. ubi serendum 19, 2 § 1. 29, 23. lini seminis medicinae 20, 92. lina quo nigrescant 28, 16. linum Arachne mulier reperit 7, 57 lignum quae procreet animalia Linestrophon, id est marrubium 20, 59,

Linozostis herba quae 25, 18. | terdum mutant 16, 50. loci mu-26, 74, 77, 89. Linternum Scipionis exilium: 14, 5. 16, 85. Liothasium Napi genus 19, 25. Liparae medicamenta 23,81. 33, Liparis gemma 37, 62. Liparis piscis 32, 53. Lippitudinis remedia 20, 40, 23, 81. 25, 91. 92. 27, 80. 28,5. 7. 9. 14. 17. 27 (2). 33. 47. 29, 38. 32, lippitudo infantium quo tollatur 29, 11. Lirare quid 18, 49 § 3. Lirinum unguentum sive oleum. et eius medicinae 21.11. 23.49. Literarum inventores 5, 13. 7, 57. litterae quo a musculis tutentur 27, 28. literae adulterarum quae non semper legi possint, ex que succe 26, 39. literae Aegyptiae 36, 14 8 2. Lithizontes gemmae 37, 25. Lithosphernum herba mira 27. 74. Livianum aes unde 33, 57. Livia Augusta 37, 10. cristallum in Capitolio dicavit ib ei. de gallina mirum 15,40. ei. ex ovo augurium 10, 76. L. charta 13, 23. L. foecunda antea. cum Augusto sterilis 7, 11. L. porticus et in ea vitis maxima 14, 3. ficus qualis 15, 19. Liviae Rutilii senecta 7. 49. Livius M. consul quando 29, 6. Livium historicum taxat 1, prol. cf. 3. prol. et 23. Lix quid 36, 69. Lohae, milii culmi 19, 18 § 3. Locorum muliebr. cons. 11, 84. morbo 28, 14. loca naturam in- 1963.

tatio plerumque prodest 17, 12. locorum vis 16, 33, 41, 47, 50. 59. 79. 17. 2. 37 6 5. 18. 10 6 6. 20 & 1. 51. 21, 40. 24, 110. 25, 110. 26, 1, 2, 2, 99, 16, 59, 2, 111. 3, 9. 4, 26. Locupletes qui et unde 18, 3. 33, 47. Locustarum terrestrium consid. 11.35. visu carent 11.52. oculi quales 11, 55. locust. infestatione oppida derelicta 8.43. luc. mirae magnitudinis 9. 2. locustarum cibo tantum viventes homines 6, 35, 7, 2, locustas avertentia 37. 40. Locustarum piscium consideratio 9, 50, 74, 22, 53, polyBo inimicae 9, 88. crustis teguntur 9, 14. senectutem exuunt 9, 50. ear. coitus 9, 74. locustae quaternorum cubitorum 9. 2. Loligo piscis volitans 9, 20. 44. 45. 18. 87. 32. 6. tempestatem praedicit 18, 87. ei. magnitudo 9, 48. coitus et partus 9, 74. 71. Lolium 18, 46. 22. 77. Lollii Paulina Caii Imperatores matrona ac eius ornatus 9. 58. Lollius cur infamatus 9. 58. Lomentum et ex eo medicinae 22, 69. ad pingendum aptum 33, 57. ex ceruleo ib. Lonchitis herba quae 25, 88. 26, 48, 73, Longae vitae homines 4, 26. 7, 2. Lophon statuarius 34, 19 & 34. Loquela carentes homines 6, 25. Livoris remedia 20,87. 22,69.74. Lora vinum quomodo fiat 14, 11. Lorica a quo reperta 7, 57. Lotapea lud. 38, 2. Lotus herba, quae faba Graeca Locorum mutatio utilis longo 24, 2. 16, 53. 22, 27. 26, 90. 14, Loti arboris scapus radi xque 13. | Luctus et tristitia cibe mollitur 32. baccae 15, 29. non sentit cariem aut vetustatem 16, 78. vetustissima Romae 16, 85. 86. Loti sex ingentis pretii et aetatis Romae 17, 1. Loti arhoris laus 21, 17.

Lotometra herba qualis 22, 28. Lucana vina 14. 8 § 6.

Lucani scarabaeorum gen.11,34.

Lucae boves cur dicti 8, 6. Lucernarum fungi quid praesa-

giant 18, 84. Luc. luminibus anta 25, 74. Luc. odor abortus CAUSA 7. 5.

Lucernae pisces 9, 43, 32, 53. Lucifer stella qualis 2. 6.

Lucilius ser. 8. 74. Lucilius primus condidit styli masum I, prol. de pavimentis

36, 61, Lucina dea 16, 85.

Lucos religiosos suceidi qualiter Ludorum gymnicorum reperto-

permissum 17, 47.

Lucinius Calvus orator 7, 50. Lucius Porcius cos. 2,29, Iunius quando ens. 15, 1. Piso potator maximus 14, 28. Quaere Piso. L. Sicius Deutatus. Quaere Si. cius. L. Papirii praetoris sententia lata pro mulicre, quae decimo quarto mense post obitum mariti peperit 7, 4. Papirius. L. Caesar censor 14, Plotius proscriptus unguenti adare proditus 13, 5. Lucius Bal-Quaere Plotius. bus cos. 2, 89. Lucorum quarundam reverentia

12, 2,

Lucretiae nulla decreta statua 24, 13.

Luctatius Qu. clypeos ubi dieaverit 35, 4. Minervam dicat 34, 19 & 16.

22, 51.

Lucullo quid Samosatam oppugnanti acciderit 2, 108. ei. villa sine agro 18, 7 & 1. primus cerasum in Italiam vexit 15, 29. contra Mithridatem victoria ib. quot cados vini Graeci diviserit 14, 17. Apollinem Capitolinum unde Roman advexerit 4, 27. amatorio periit 25, 7. L. victoriae 26,9. signa multa Romam advexit 34, 17. ex Apollonia oppido Apollinem transfert 34, 18. duobus talentis picturam emit 35.40 § 24. signum Felicitatis locat 35, 45. Luculli marmor 36, 8. epulanti manus a servo in cibis retrahitur 28, 14. quid de polypo 9.48. Xerxes togatus appellatus 9, 80. Ludius pictor 35, 37.

res 7, 57. funebres quis invenerit ib. sacrorum victores coronabantur 16. 4. lud. sacr. in Circo consuetudo 21, 5. ludorum genera plura, et corum re-

pertores 7, 57.

Lumborum morbi remedia 20, 4. 13. 15. 19. 20. 21. 3s. 42. 44. 46. 50. 51. 52. 59. 73. 75. 87. 21, 83. 92. 96, 22, 9. 18. 29. 42. 74. 75. 23, 14, 24, 20. 49. 86. 26, 66. 27, 45. 54. 28, 17. 27. 28. 56. 30, 18, 34, 50, 25, 50, 51,

Lumbrici omnes oculis carent 11, 53. quibus sint nationibus 27, 120,

Lunaris rationis consideratio 18, 75. Lun. annus apud Acgyptics qualis 7, 49.

Lunae consideratio, natura, motus, effectus, miracula 2, 6. lunae infinitae secundum quos-

dam 2, 1. lunae amore Endymion cur captus fingatur 2. 6. a sole lucem accipere ib. lunae macula quid et unde ib. Innae eclipsis causa quae ib. luna cur non in quavis oppositione obscuretur 2, 7. supra lunam omnia pura luceque plena 2,8. lunam maiorem esse quam terram ib. lunge defectus inventor 2.9. lună obscurată cur aera pulsaverint ib. lunae defectus quando fiant 2, 10. lunae coitus quid ib. lunae eclipsis aliquando ipsa et sole super terram existentibus ib. lunam minorem esse aliis stellis errantib. 2, 11. lunae motus augmentum decrementumque 2, 11, 16. intra quatuordecim partes solis semper occulta est 2, 11. in zodiaco motus 2.13. luna tantum in geminis bis coitum facit 2, 15. prima et nova quo in signo codem die videatur ib. lunae color qualis 2, 16. plures quando simul visae 2,32. in terris influxus 2.41, augmenti decrementique causa in conchis ib. et 2,102. motus marium causa 2, 99. Iunae potestas in rebus 2, 98. 99. lunae observatio 22, 72. 23, 17. 24, 6. 28, 5. 63. 32, 14. 37, 56. Innae sidus rerum esse spiritum 2, 102. lunae vim quae sentiant ib. et 104. Juna foemineum sidus 2, 104. luna sub terra existente. sata odore minuuntur 19, 34. lunae ratio in lignis caedendis habenda 16,74. crescente, frumenta grandescunt 18, 73. 75. silente quae serenda sint 18,74 decrescente quae agenda 18,75. lunae ad opera peragenda leges

ib. crescens, decrescens, plenaque quomodo cognoscatur ib lunae praesagia ad temporie dispositionem 18, 79. Iunae dierum observatio a quibus 16, 95. 18.79. lunae silentis tempus ad quid 16, 74. decrescente stercorandi agri 18, 75. observatio in insitione. religionis causa 17, 24. in sations raparum 18. 35. in seminando 18. interlunio ae plenilunio quae fiant 18, 68 § 3. Junae status quando nocuns 18, 69 § 5. luna ubi raro videatur 6, 24. lunam contra non minuendum 28, 19. luna conchi augescunt 9, 6. plená cancri pinguescunt 9. 48. lunae cemma 37. 67. Lupercorum sacerdotum habitus 34, 19 & 24. Lupini leguminis consid. 18,36. semper se ad solem vertit ib. 18, 67 § 1. Jupini usus commu nis quadrupedum et hominum 18, 10 § 2. caulis qualis 18. 10 § 5. folia decidunt ib. fimus optimus 17, 6, 47, 29, 11, Inpino formicae avertuntur 17, 47. lupinus quo maceretur, ut homini in cibo sit 18, 36. puerorum remedium in ventribus ib. ubi serendus 18, 46. lup. oleum 15,7. 23, 49. medicinae 22, 74. Luporum consideratio 8, 24. oculi splendentes 11.55. dexter dens caninus ad quid 11, 63. veneficia 28 44. in medicinis usus 28, 47, 49, 58, 59, 62, 66, 67. 77. 78. ubi non sint 8. 83. lup, iccur equinae ungulae simile 28, 81. lup. vestigiis equi rumpuntur ib. et plura. lupi homini viso vocem adimunt 8. 34. ubi maxime proveniant ib.

in quos vertantur homines ib. caudae amatorium inesse ib. quo coeant tempore ib. in fame terra vescuntur ib. luporum augurium ib. lupi cervarii quales ib. lupi cervarii insatiabiles 11, 79. luporum la- Lycaon fera 8, 52. pilli in vesica 11,83. luporum ubi cnm hominib. societas 10,10. Lupi piscis astus 32, 5. cum mugili inimicitia 9,88. ei. consideratio, natura, etc. 9, 28. 31, 43. bis anno parit 9, 74. lanati appellati 9, 28. ubi optimi 9,79. Lupus herba quae 21, 50. Lupi arancorum genus 11. 28. Lusciosorum remedia 23, 63. Lusciniae avis consideratio, natura, cantus 10.41. Graece Latineque loquentes 10.59. candida 10, 43. Lusitana cerasa 15, 30. Lustri publici consuetudo 28.5. Luteus color in nuptiis 21, 22. Luteae violae descriptio 21, 76. Lutea herba qualis 33, 26. Lutei aedificii repertor 7, 57. Lutrae 8, 47. 32, 53. Lux sonitu velocior 2, 55. Luxatis, id est, membra a sno Lydius lapis 33, 43. loco amota habentibus, utilia Lygdinus lapis 36, 13. 20, 26, 65, 67, 84, 21, 75, 89, 22, Lygon arbor 24, 38, 44, 46, 77, 24,38, 50, 72, 92 112, 29, 9, 31, 45, 36, 57, Luxuriam adversus fraudem pla 9, 58. maxima in auro et 11, 107. 37, 13. 28, 32. misit in Italiam 33, 53. lux. | lyneurium 8, 57. multa variavit 23, 6. luxus ex- Lyros herba 23, 80.

fiant ib. et 33, 49. luxui omni deditissimus M. Apicius 9, 30. Vide Apicius. luxus luxuriaeque reprehensio 16,84. 22, 3, 56, 32, 21, 9, 30, 53, 56, 64, 33, 1, 14, 49, 36, 1, 24 & 2, Lycaonum gentis inventa 30, 45. Lycaeo Iovi humana hostia sacrificant 8, 34. Lyceas scriptor 36, 19 & 1. Lychnis rosa 21, 10. lychnis agria 25, 80. lychnis flos 21, 39 Lychni pensiles aerei 34, 8. Lychnitis herba 25, 74. Lychnites marmor 36, 4 8 2. Lychnitis gemma 36, 19 64. ex ca vasa potoria 37, 30. Lyciae mira platanus 12, 5. cedrus 16, 59. narcissus 21, 12. crocum 21, 17. Lycophthalmos gemma 37, 72. Lycopsos berba 27, 73, Lycos aranei genus 30, 18. Lycus medicus 20, 83, 31, 14, Lydi Pelasgos pellunt 20, 74. Lydiae fieus 15, 19. thus 16, 62. Lydios modulos quis invenerit 7, 57. 15. 23. 33. 34. 52. 68. 23. 3. 37. Lymphationes nocturnae quo tollantur 34, 44. 120, 26, 75, 27, 24, 28, 4, 37, 70. Lymphatici quo homines fiant 24, 102. eorum remedia 25, 24. 28, 63. 30, 24. 37, 12. 15. muniri decet 37, 76. luxuria Lyncei fabula unde sumta 2, 15. mater quid pariat 9, 60. exem. Lyncis consideratio 8, 30. 54. 57, argento 33, 49. luxuriam Asia Lyncurium gemma 37, 11 & 1. probratio 5, 1. 12, 1. 2. 13, 4. Lysandri regis somnium 7, 30. origo 16,84. luxus causa quae Lysiae statuarii opera 36, 4 § 10.

Lysimaches sacerdotis simulacrum 34, 19 § 15. Lysimachia herba 25, 25. eins medicinae 26, 82. 87. 93. Lysimachus gemma 37, 62. Lysimachi regis canis 8, 61. Ly-

simachus cum leene inclusus S. 21. Lysippus pictor 35, 39. Lysippi statuarii opera 34, 14. 18. 19. 19 & 6. 7, 38.

Lysistratus statuarius 34, 19. Lyson statuarius 34, 19 § 84. Lytta vermis 29, 32.

beat copiam 16, 41. Macedoniae pix qualis 16, 23. adamas 37, 15. gemmae 37, 66. cerasa 15, 30. saliunca 21, 19. Macelli vectigal maximum Remae 19, 19 § 2. Macis arbor 12, 16. Machlis fera 8, 16. Maciem inducentia 11, 118. 24, 80. Macula, id est telicardies gemma 37, 68. Maculae corporis quomodo toliantur 20, 50. 51, 23, 58. 27, 2. 28,28.29. 36,33. maculas e faeie tollentia 20,4. 28, 50. 30,10. Madon vitis genus 23, 16. herba quae 25, 37. Maecenas 7, 46. 52. 8, 68. 9, 8. 19, 57. 87, 4. 84, 8. Cf. Mocc. Macnadum simulacrum 36, 4 6 5. Maenomenen mei quod 21, 45. Magica fraudulentiss, artium omnium 30, 1. Magicae autositas maxima ib. prima origo Malache malvae genus 20, 84. ex medicina ib. Magica fere in Malachra arbor 12, 19. erbe toto 20, 2. in Perside or- Malagmatum, id est fomento-

ta ib. species plares 30,8. Magica a quibus in nostro orbo 24, 99. Magicae herbae plures ib. Magicae vis 26, 9, 28, 27, 27, 54. derisio 26, 9. 28, 66. Magicae artes quibus impediantur 25, 70. 28, 27. Magicae vanitatis redargutio 27, 87. 40. 56. 60. 28, 25, 27, Magi quibus utantur herbis 21. 36. 38. 24, 102, 25, 80. Magorum veneficijs guo resistatur 28, 23, 36,32. Mag. superstitio 22, 29. circa verbenacam insania 25, 59. quib. in Axinomantia utantur \$6, 34. Mag. astus 29, 12. Magi plures vetustis-Macedonia quando ficorum hasimi 30, 1. Magides quae 33, 52. Magiriscia quae 23, 55. Magistratus Romanorum betulla arbore virgas facinat 16, 80. magistratib. que anno Roma caruerit 16, 85. magistratuum adspectu capita aperiri eur institutum 28, 17. Magmata unguenti feces 18, 3. Magnanimitatis exemplum 7,26. Magnetia lapidis consideratio 86.25. ferrum ad se trabit 20.1. vitri liquorem 36. 66. cum adamante discordia 37, 15. Magnitudinis mirae homines 6. 35. magnitudinis corporum causa 2, 80. magnitudinis humani corporis consideratio 7. 16. Mago scriptor 17, 11, 16, 19, 20. 18, 5. 7. 23. 21, 68. Magydaris herba 19, 15. Maine cancrorum genus 9, 51. Maiani horti 35, 33.

32. 38. 58.

Malae nulls praeter hominem 11, 60. malae membri descr. 11, 58. Malas sculptor 36, 4 & 2. Maldacon 12, 19.

Malicorium quid 23, 57. Malina quae dicatur 15, 12. Malleolus vitium quid et unde

dictus 17, 35 & 3.

Malobathri arboris consideratio 12, 59. medicinae 23, 48. Malope malvae genus 20, 84.

Maltha qualiter flat 36, 58. mi-

rum 2, 107.

Malorum arborum consideratio 15, 14. mali cotonei consid. 15, 10. mala quae proprie dicantur fructus arborum 15,11. malus Assyria qualis 12, 7. Medica ib. malorum omni genere vinum faciunt 14, 19 § 3. mali Punici consid. 13, 34. mala poma quomodo serventur 15, 18 § 1 et 2 et 4. m. succus qualis 15, 23. odor ib. malus quae loca amet 16, 30. folia mucronata 16, 38. quando germinet 16, 41. quo tempore semen efficiat 16. 46. facile fructum perdit ib. quae bifera 16, 50. celerrime senescit, tuncque deteriorem fructum fert 16.51. vita brevis 16, 90. 17, 20. insitio 17, 24. quo platanda vel serenda tempore 17, 30 \$ 7. mala ferentium medicinae 23, 54. malorum genera plura, et ex eis medicinae 23, 55. mali Punici genera et medicinae 23, 57.

Malum terrae herba 25. 54. Malum nullum sine aliquo bono 27.2. malis bona paria non esse 7. 41. mala non monstranda Manius eques Romanus brevis

aliis 25, 7

rum dura mollientium usus 24,| Malus navis a Daedalo repertus 7, 57.

> Malundrum 26, 24 § 3. Malvacei caulis rosa 21, 19.

Malva herba 19, 22, 52, 20, 84. malyae terram pinguem faciont ib. succus contra apium mer-

sus 21, 45.

Mamilius ser. 18, 42. Mammarum consideratio 11.95. ut virgini perpetuo stent 28, 77. 25. 95. cohibentia 27. 53. mulierum ne crescant 25, 95. 28, 77. 32.46. mammam virilem et muliebrem habentes 7, 2. mamm. mulierum remedia 20, 53. 81. 84. 22, 58. 71. 23, 41. 54. 77. 24, 21. 28. 26, 99. 27,14. 40. 104. 116. 28, 21. 32, 46. 36, 27. 31,32. duritiam emellientia 20. 36.44. 28, 37. 32, 21. turgentibus medicinae 20, 51. 23, 10. inflammationes tollentia 20, 84. 23, 31. doloribus post partum remedia 21, 77. 90.

Mammillanae ficus unde dictao 15, 19.

Mammosa pira 15, 16.

Mamurra Romanus quis, et eius domus 36, 7.

Mana 29, 14.

Mandragorae herbae consideratio 25. 94. usus et medic. sb. et 26, 12. 60. 66. 74. 87. 88. 90.

Mangones quo pubertatem iuvenum inhibeant 21, 97. 24, 12. 32, 47. Mangones gemmarum 37, 76. Mangonum cura 24, 22. Manicon quid 21, 105.

Manilji Cornuti morbus qualis 26, 3. Marii legatus 33, 6. se. nator 10, 2. Man. Cn. ex Asia triumphus 34, 8.

staturae homo 7, 16.

Manilius consul quando 27, 105. Marci Tullii equitis Rom. sta 25, 4. Manlius servus 35, 58. Manlius mathematicus 36, 15 & 6. Manlius quid Romam attulerit 37.6. Manlius natus caesa matre 7.4. Manlius primus Carthaginem ingressus ib. Capitolini fortitudo et gesta 7, 29. Torquati interitus 7,54. Manius Martius aedilis plebis frumentum populo donat 18, 4. Manos piscis genus 9, 69. Mantichorae ferae descriptio 8, 30.46. Manubria rusticorum ex qua materia 16, 84. Manus animalis consideratio 11, 99. Manuum morbi remedia 21, 87. Mapalia scirpis tegi 16, 70. Mappae lineae non ardentes 19, 4. Marathrum herba 21, 30. 8, 41. Marcellus consul 2. 9. M. quoties dimicaverit 7, 25. M. theatrum ubi Romae 7, 36. quid erga Archimedem mathematicum 7, 38. Marcello quum periit iecur in extis defuit 11, 73. Syracusas urbem capit 7, 38. M. Vectii prodigium 17, 38. Augusti nepos, et eius aedilitas 19, 6. Octaviae filius quid Apollini consecrarit 37.5. Marcelli theatri dedicatio 8, 25. Marcion scr. 28, 7. Marcus Agrippa temulentus aliquando 14, 28. Marcus Acilius consul 2, 57. Marcus Seius quando aedilis 15, 1. Marcus Curius. Vide Curius.

Marcus Valerius 15, 38.

Marci Crassi laurea ib.

tura 7, 16. Marcu's Herennius cos. 19, 15. Marcus Ant. Quaere Antonius Marcus Ludius pictor 35, 37. Marci Othonis inventum 13, 4. Marculi repertor 7, 57. Mareotidae uvae 14, 4 & 8. Manlii Mare concussum sedantia 37,59. mare quid e se pellat 36, 34. nausea quomodo arceatur 27. maris afflatus quibusdam locis noxius 7, 2. tempestatum signa plura 18, 79. 85. dii plures 36, 4 & 7. aqua salubris 31, 33. maris aqua vina condiunt aliqui 14, 24. maris fruticum consideratio 13, 48. maris mira 32, 1. mari nihil violentius 32, 2. quando halcyonum foeturae sternatur 2, 47. navigare coegit avaritia 2, 48. cur non crescat accessu tot fluminum 2. 66. mare quoque terrae motum sentit 2, 83. quibus locis recesserit 2, 87. quas terras irruaccessus reperit 2, 89. 92. cessusque qua ratione fiant 2. 99. maris miracula plura 2,101. mare cur salsum 2, 103. quo tempore dulce visum 2, 104. ubi altissimum 2, 105. maris aqua gravior dulci 2, 106. mare subeuntia flumina ib. mare oleo tranquillatur ib. urmantium consuetudo ib. in alto non cadunt nives ib. maris animalia maxima 9, 1. mare habet quicquid in natura reperitur ib. et 9, 72. maria canis exortum maxime sentiunt 9, 25. maris sacvitiam praesagientia 9,51. 18, 79. 87. marinae divitiae 9. 53. mare quando tranquillum 10, 47. maritima terrestribus no-

tiora 32, 53. marinae aquae Marmarus magus 30, 2. proprietates plures 2, 106. marina animalia venenata 9. 72. marini homines 9,4, 32,53. marina praelia inter beluas 9, 5. marinorum veneni remedia 23, 64. marinum olus 32.31. marinus vitulus qualis 9, 15,

Margae terrae genus 17, 4. Margaritarum consideratio, luxus, pretia, etc. 9, 53. 54. copia ubi 6, 28. 9, 54, margaritarum insula Tylos 6,32. marg. in herbis quibusdam 27, 74. ingentia pretia 9, 58. aceto resolvi ib. luxus notatur 9. 53. Indicus maxime mittit oceanus 9, 54. 36, 9. Britannicae 9, 57. margaritae quomodo colorem perdant 9,54.56. crassescunt senecta 9, 54, 55. dibus calcantur 9, 56. margaritiferae conchae 32, 54.

Mariamnum aes 34. 2. Marianus Valerius praetor 19,1. Mariana sodalitja 36, 24 & 8. Maria referta sylvis quae 13, 48.

Marisca ficus 15, 19.

Mariscon iunci genus 21, 69. Maritorum erga coniuges suas scitu dignum 32, 18.

Mario Gratidiano dicatae statuae 33, 46. 34, 12.

Marius C. varicem stans sibi extrahi passus est 11, 104. ei. villa ubi 18, 7 § 1. ex Rhodano fossa3,5. delugurtha triumphus 29. 8. M. filius aurum e Roma Praeneste detulit 33.5. Marii C. cadaver erutum 7.55. Cimbrica victoria et usus cantharorum 33.53. primus aquilam legionib. Romanis dicavit 10, 5 consul 2, 34. 7, 49. 10, 17. eum immolaret lecur defuit in extis 11. 73. Martion medicus 28. 7.

Marmaritis herba qualis 24, 102, Marmor Numidicum Sinnadicumque 35, 1. 36, 8. marmoris mira aedificia 36, 2. marmor quis primus Romae in publicis operibus ostenderit ib. scalpendo qui primo inclaruerint 36, 4 & 1. ubi nobile 36, 4 & 2. sculpi ante picturam ac statuariam repertum 36, 4 § 3. artifices nobiles plures 36, 4 § 1. statuae plures ib. columnae in templis 36, 5. secandi in crustas inventum 36, 6.9. genera et colores 36, 5. 11. marmore quidam vina condiunt 14, 24. marmora in lapidicinis crescere 36, 24,

Maroneum vinum nobilissimum 14, 6.

Marrubii herbae consideratio, natura, medicinae20.89.eo vina conficiunt 14, 19 & 4.

Marrucinae ficus nobiles 15, 21. Marrucini agri prodigium Neronis tempore 17, 38.

Marsici belli signum et omen 15, 36. 8. 82. causa 25. 21. Marsorum contra serpentes vis 21, 45. 28, 4, 6,

Marsyas Lydorum dux 3, 17. pictura 35, 36 & 5. ubi et in qua arbore suspensus 16, 89. Marsyae adempta corona 21, 6. Martia Rom. aqua qualis 31, 24. Martia icta fulmine 2, 52.

Martis circuli siderisque consideratio 2, 6. Mar. stellae motus, exortus, occultatio 2, 12. 13 15. color 2, 16. Martis simulacrum 34, 19 § 32. 36, 4 § 7. ultoris templum 34, 40. Martis fi lius 7, 57. 58.

Mart. Picas quid cum Paconia Maternac reverentiae exemplan herba 25, 10. de herba quadam mirum 27. 60. vide Picus Martius.

Martii Q. consura 26, 4. M. Qu. Seipionum ultor 25. 4. Appias aquas Romam ducit 36, 24 § 9.

Rex practor31, 24. consul2, 31. Martii campi obeliscus 36, 15 § 6.

Martius consul 2. 58.

Martius L. consul 2, 85. ei. caput arsit 2, 111. ei. divinitas 7, 34. Martius Philippus censor 7, 60.

Marum arbor qualis 12, 53. Mares foeminis fortiores praeter

pantheras et ursos 11, 110. mares in quibus animalibus non reperiantur 9, 23. mares praestant pondere 7, 18. marium cadavera supina fluitant, foeminarum prona ib.mares qua ratione concipi possint 18,77 § 1. 25, 18. 54. 26, 63. 91, 27, 40, 42, 100.

28, 77.

Marsaris uva quae 12, 61. Masinissae regnum 5, 9. octuaginta sex annos genuit 7, 12. ei filius Metymathnus ib.

quot annis regnaverit 7, 49. Maspetum quid 19, 15.

Massaris herba 23. 5.

Massica vina nobilissima 14, 863. Massiliae patera ex vite 14, 2. vi-

Massiliense siser optimum 20,

. 18. Massurius augur 10, 8. 7, 4. 44.

15, 38. 40. 16, 30. 86. 18, 37. Mastices herbae consideratio 12, 36. lentiscum quidam vocant

14, 25. Mastos herba qualis 26, 92. Masurius scriptor 7, 4, 16, 30.

Materia quo caedenda tempore

18, 75.

8, 64. mat. amoris exempla 8, 25. 66. 68. 80 82. 9, 7. 10, 14. 51. Matius Cn. eques Romanus 12.6. 15, 15,

Matricis remedia 27, 60.

Matrimondi fidel exemplum 8. 5. 35. 46. 9. 7. 10. 52. 7. 2. 35. 36. matrimonium nescientes homi-

nes 5, 8.

Mausolus Cariae rex, et eius sepulcrum 36, 4 § 9. quo anno obierit 36, 6. ei. Artemisia uxor 25, 36. 36, 4 § 9. domus qualis 36, 6. Mausoleon sepulcrum a quibus factum 36,489. ex qua materia 35, 49.

Maxillarum morbi remedia 21, 87. 23, 33. 63. Maxillarum consideratio 11, 60.

Maxillares dentes 11.63. Maximus pictor 35, 36 § 1.

Mechopanes pictor 35, 40 § 31. Meconium quid 28, 23. 27, 93. 20, 76. 19, 38. Meconii remedia

23, 18. 23. 29. 40. 20, 80. Meconites gemma 37, 63. Medea herbarum perita 25, 5. ei.

frater ubi interfectus 3. 20. ei. quadrigarum simulacrum 34. 19 § 7. picturam Caesar Veneri dicat 35, 9. 36 § 2. pietura imperfecta 35, 40 § 41. Medea quibus pellicem excusserit 2, 109

Medea gemma a Modea reperta 37, 63. Medica malus 12, 7. 15, 14. herba 18, 43.

Medicae res paratae natura sunt 24, 1.

Medicamenta mala quo tollantur 20, 40. quibus nocere non possint 25, 67. 79. 80. 32, 16. medicamenta si forte in mensa po-

nantur non prodesse 28, 5. me-

dicamenta nexia ne noceant 28, 27. 30, 24. 34, 44. Medicamentaria a Chirone reperta 7, 57. medicamina ubi quaerenda 22, 56. quando iis non utendum 23,

Medicina unde nata 24, 1. non tam praebentes quam reperientes prosunt 28,1. ei. usus, et ex quibus esse debeat 22, 56. med. ex fraudibus hominum 24. 1. imperat Imperatoribus ib. vera in coenis quotidianis ib. antiqua quae 25, 6. nulla artium inconstantior 29.1. nova 26.7. medicinae auxilia communia quae ib. medicina, abstinentia et fames 28, 14, 22, 66, medicinae ab animo hominis pendentes non omittendae 28, 14, ab oraculis petitur 29, 1. optima quae 28, 14. a Diis inventa 29, 1. praemia ingentia 29, 4. ex ea magica nata est 30, 1. utraque pariter effloruerunt 30, 2. plures ab animalibus repertae 8, 41. animalium ex membris 28, 1. a quo reperta 7, 57. Romani damnaverunt 29.6. medicam rem prisci non damnabant, sed artem 28, 53. luem morum induxit 29, 8. Graeci autores recensentur 29, 2. medicinae fidera fieri abrogasset magica vanitas 26, 9. medicinae longe nascentia non placent 22, 56. medicinae prodigia 36, 68. an valeat per incantamenta 28. 3.

Medicorum crudelitas 28, 2. medicorum literae inspiciendae non perdiscendae 29, 7. medicorum summus Hippocrates quomodo honoratus 7, 37. omnium clariss. Asclepiades ib. medicorum studium non in yer-PLIK. TOM. V. bis et garrulitate 26, 6, priscorum diligentia 23, 60. excellentes plures 7, 37. medicos arguit Plinius 34, 25. medici veteres plures 29. 1. medici periculis nostris discunt. et hominem occidisse summa impunitas 29, 8. medico cuique statim creditur ib. medicorum turba se perisse, monumenti inscriptio 29. 5. Aegyptii quales 26, 3. medici cuique venalem vitam promittunt 24. 1. medicorum inter se contrarietas 20, 32, 48, 26, 6. 7. medicorum consuetudo arguitur 22, 56.

Medion herba qualis 27, 79. Medullae consideratio, usus, medicinae 28, 39. medullae arborum 16, 42. 17, 35 § 1. medullae effectus, et ex quibus optima ib. medullae in medicinia usus 28, 50. 58. medullae consideratio 11, 86. medulla quae careant 7, 18.

Megabyzi sacerdotis pictura 35, 36 § 16. 40 § 28. Megalium unguentum 13, 2.

Megaris excidium praedictum oraculo 16, 76 § 2. Megasthenes scriptor in India

6, 21. 22. 24. Meges quis 32, 24. Mela Pomp. 19, 33.

Mel corpora conservat 7, 3. mellis probatio 11, 15. qua ratione extrahatur ib. quod auribus utilissimum 29, 39. mellis, in quo sint apes immortuae, in medicinis usus 30, 20. 22. ei. natura qualis et unde 11, 12 — 15. venenatum ubi nascatur, et eius remedia 29, 31. 32, 16. quis primus cum vino miscuerit 14, 6. cum aceto mixtum, oxymel

14, 21. venenatum unde 21, 44. | Melianthum 21, 38. venenati remedia 16, 8. insanum faciens21,45, quod muscae non attingant 21, 46. mel a putredine servat 22, 50. natura qualis co. mel quibus noceat ib. despumati ntilitas in medicina 22, 51, mella a quo reperta 7, 57. unae optima 11, 13. 14. quomodo prebentur 11, Mela, equestris ordinis vir, qualiter et que se peremerit 19, Melamphylium herba 22, 34. Melampodis divinatio, atque inventum 25, 21. 7, 34. ei. filine manatae 25, 21. Melamondion ib. Melampsythium passi genus 14, Molanaetos aquilarum geaus 10. 3. Melancholicarum remedia 20. 26. 36. 84. 21, 89, 23, 28, 28, 29. 33. 67. 25, 24. 27, 105. melancholiae insanae remedia 22. 64. Melancoryphi aves 10, 44, 79. Melancranis iunci genus 21, 69. Melandrya pisces 9, 18. Melania herba 26, 89. Melaniarum remedia 24, 29. Melanthemon berba 22, 26. Melanthion, id est Git 20, 71. Melanthius pictor quibus usus coloribus 35, 32. ingenti pretio dídicit 35, 36 § 8. Melanurus piscis 32, 58. Melappia poma 15, 15 Melaspermon, id est Git 20, 71. Meleager Alexandri dux 35, 47. Meleagri pictura 35, 36 § 5. tumulns 37, 11 § 1. Meleagrides aves ib. et 10, 38.

Mel frugum panici gonus 22.62. Melicembalus pisces 32, 52, Meliceridum morbi remedia 20. 86. 21, 87. Melichloron gemma 37, 73. Melichrysus gemma 37, 45. Melichrota gemma 37, 73. Meliloti herbae natura et medicinae 21, 87. 29. 41, 37. 15, 7. Melimela unde 15, 15. 16 § 1. melimela pema in medicinis 23, 55. Meliaum color 35, 11. 84. oleum ad quid utile 23.54. WHENCHtum 13. 2. Melis animalis considerat. 8, 58. Melissophyllen berba 21, 29, id ost Apiastrum, et ez co meditinae 20. 45. en alvegria illinuntur 21, 48. apes delectantur 21, 41.86. ei. medicinae ib. Melissus scr. 28, 17. Melitaoi canes 3, 30. Melitena herba qualis 21, 86. Melites gemma 37, 73. Melitites vinum que fiat modo 14, 14. ex eo medicinae 22, 54. Molitites lapis qualis 36, 83. Melius Sp. a quo argutus 18, 4. Mollige unde ab apibus aumatur 11, 5. Melopepones quales 19, 28. Melothren corona 21, 29. lothros quid 23, 16. Membranarum animalium genera plura 11,83. membrana abi reperta 13, 21. membranarum maculae quo toliantur 19,41 § 8. Membrerum fractorum remedia 20, 51 Membrerum singulerum animalis descriptio 11, 44. Memeerion unedenis species 15, 28.

Memnon Aethiopine rex 6, 35. ei. regia 5, 11. statuae mirum 36, 11. in Aethiopia regia et Menstrua muliebria hortensi- sepulcrum 10, 38. Mempenides aves 10, 33. Memuonia gemma 27, 63. Memoriae consideratio et exempla 7, 24. memoriam adimentia 37, 59. 31, 11. Memphin circa mirae arbores 13, 19. 16, 33. Mena servus 35.58. Menacchmus 34, 19 § 18. Menander quid de allii foetore 19, 84. diligentissimus luxuriae interpres 36, 5. ei. Synaristusae 23, 81. fabulae quales 80, 2. honor 7, 31. Menander Cariae 35, 86 § 16. Mena piscis 32, 53. colorem mutat 9, 42. in medicinis uses 34. 9, 22, 45, 28, 31, Mendacium nullum teste carets, Mondosium unguentum 18, 2. Menaechmi statuarii vitulus 34, 19 & 18. Menecrates 35, 85. 11, 7. Menelai Canopus gubernator 5, 34. Menelai domus ex quibus Mens dea 2,5. mentis sedes in 33, 28. image 36, 67. Menenii Agrippae paupertas 33, 48. Menestrati simulacrum 36,4 §10. Menius C. Latinos devicit 34,14. quando consul ib. Menodorus statuarius 34, 19 6 34. Menogenes statuar. 26. § 30. Menogenes cocus 7, 10. Monon quas literas reperit 7, 57. Mensarum pretiosarum insania 2,79.90. mensarum dotes prae-

cipuae 13, 30. mensa quam-

obrem non linquenda 25, 35.

perstitiones ib. mensae seenndae arborum fructus 12, 2. bus mire nocent 19, 57. menstrui consideratio, natura, tempus, effectus 7,12.13. menstruo primo foeminarum plures morbi sanantur 28, 10. menstrua mulieris mira perficiunt 28, 23. menstrui continendi mira ratio 20, 82. menstruorum remedia 20, 54, 56, 94, 96, 21, 10. 93. 22, 9. 15. 26. 32. 41. 22, 74, 23, 24, 32, 33, 53, 54, 60, 71, 80. 24.2. 6. 34. 42. 55. 59. 65. 67. 71. 74. 92. 26, 90. 27, 36. 60. 61. 69. 79. 80. 116. 28, 17. 29, 9. 11. 34, 32, 45, 46, 35, 13, 14, 36, 37, 38. 41. Menses citantia 20, 44. 46. 87.

89. 21. 85. 89. 94. 96. 101. 22. 30. 40. 49. 65. 71. 72. 23, 16. 63. 64. 75. 24, 11. 10. 38. 43. 50. 56. 80. 82. 92. 93. 97. 117. 120. 25. 18. 26,90. 27,24. 28. 87. 93. 107. 109, 113. 28, 13. 18. 21. 27. 28. 29, 30, 32, 13,

Mensurarum nomina 21, 109. inventores 7, 57.

homine ubi 11,69. subtilitas 11, 77. mentis alienatio quo iuvetur 21, 89. instabilitas 24, 102. mentem turbantia 24, 47. 25, 17. 28, 27. mente commotiv utilia 20, 50. 23, 16. 25, 21. 27, 60. 28, 16, 27, 31, 4, 36, 19 § 2. 21, 89.

Mentae natura, satio, etc. 19,55. unde dicta 19, 56. ferro tangi non vuit 17, 87 § 7. mentae cousideratio, natura, medicinae 20.52. generationi contraria ib. Mentastri consideratio, et medimensis acryata auguria et su- cinae 20, 52, mentastri natura.

276 satio, etc. 19. 47. mentastro Mesphees rex 36, 14 § 4. vinum conficiunt 14, 19 & 4. Mentagra morbus 26, 2. Mentiri pudore ignorantiae 5, 1. Mentor sculptor 33, 52, 53, 55, Mentor Syracusanus quid cum leone in Syria egerit 8, 21. Menti consideratio 11, 60. supplicando tangunt Graeci 11, 103. Mercatura a quibus reperta 7,57. Mercurialis herbae consideratio 25, 18, Mercurii sideris consideratio 2, 6. 12. 13. 14. 16. Mercurius quam herbam reperit 25, 18. Mercurii simulaerum 34, 1982 et 32. Bacchi nutritor 34, 19 & ei. delubrum 37, 15. literarum inventor 7.57. Meretrix quae ditissima 36, 17 § 3. meretricis constantia ac fides 7, 23. 34, 19 & 12. Mergi aves insatiabiles 11, 79. futura praesagiunt 18,87. vere pariunt 10, 48. mergorum cibus 10, 66. Meroctes gemma 37, 63. Merois herba quae qualisque 24, 102. 26. 9. Merops avis qualis 10, 51. Merulae avis consideratio 10.42. in medicinis usus 30, 19. hieme abit 10, 35. ubi albae 10, 45. bis anno pariunt 10, 74. amicae turdis 10.95. lauro sese purgant 8, 41. Merula piscis 32, 52, 9, 20, Meryx piscis 32, 53. Meses ventus 2, 46. Mesogite vinum quale 14, 9. Mesoleucon herba quae 27, 77. Mesoleucos gemma 37, 63. Mesomelas gemma 37, 64.

Mesosphaerum quid 12, 26.

Mespilorum consideratio, genera, etc. 15, 22. 23,73. vermibus infestantur 17, 37 § 3. mespilorum putamen quale 15, 34. Messalinae adulterium 29.5. 10, Messalinus consularis quo peremptus 32, 42. Messala Val. consul 7, 60. M. orator sui nominis oblitus 7,24. M. quid prohibuerit genti suae 35,2. M. consul quando, et quid de pictura Carthaginis victae 25. 7. M. M. consul quando 37, 6. 7. 27. 8. 54. Messalae locus de triente Serviliorum 34. 38. M. M. Sybillis statuas instituit 34, 11. M. quo vino usus 14,8 § 6. Messalae M. censura et in ea prodigium 17, 38. orator de M. Ant. quid 33, 14. Messis consideratio 20, 36. trituratio ib. ubi binae anno uno 6, 21. Metallorum consideratio 33, 1. unde dicta 33, 31. metallis opes constant 35, 1. metallorum aeris consideratio 33, 57. ea quis invenerit 7, 57. Metaponti Iunonis templum quale 14, 2. Metella Syllae mater 36, 24 & 8. triclinaria Scipioni Metellus vendidit 8, 74. Met. consul 7 Met. Q. celer consul 2, 67. Metelli L. de Poenis triumphus 8, 6. Met. pontifex lingua impeditus 11, 65. Met. Macedoniam vicit 34, 19 § 6. Metelli L. triumphus 18, 4. Metelli aedes 36, 4 & 12. Met. Q. quot filios nepotesque reliquerit, ac de co plura 7, 11. 45. M. pontificis senectus 7, 43.

Metendi diversitas 18, 72. Meterana castanea 15, 25. Metopion arbor 12, 49. Metopion factitium oleum 15, 7. Metoposcopi qui 35, 36 § 14. Metrodorus medicus 20, 81. 28, Millefolii herbae consideratio **B3.** Metrodori cognomen 34, 16. Metrodorus pictor philosophus- Millepeda in medicina 30, 12. que 35, 40 § 30. Metrodorus de memoriae arte 7, Metuentium nocte remedia 22, metus vanos expellit a mente adamas 37, 15. Metymathnus 7, 12. Mei herbae consideratio, gene- Miltites lapis 36, 38, ra, natura, medicinae, inventor Milvago piscis qualis 32. 6. 20, 94. Mevanatis uva qualis 14, 4 § 7. Mezentius rex cur contra Latinos 14, 14. Micciades sculptor 36, 4 § 2. Miccion medicus 20, 96. Miconii qui 11, 47. Micropsychi qui 22, 51. Microsphaerum quid 12, 26. Micton ser. 28, 2. Midae annulus mirus 33, 4. Midae auri copia 33, 15. Midon pictor 35, 40 § 42. Miltiades dux 35, 34. Milesia rosa 21, 10. Mileti Erucae olivas erodunt 17. 37 § 7. Miletus medicus 28, 2. Miliariae oleae cur dictae 17. 19. Militaris panis qualis 18, 12 § 2. Milituris herba 24, 104. Militaribus signis argenteus color familiarior 33, 13. Milites fortissimi ex agricolis 18. 6. militum praemia varia 7. 29. 22, 5. 33, 10.

Milium 18, 10 & 1 et 3. 24. 66 & 2. quomodo servetur ab avibus ac vermibus 18, 45. milii semine quod vinum fiat 14, 19 § 2. milium in theriaca 20, 100. et medicinae 24, 95. 25, 19. 26, 49. Millepedes animal et contra eius venenum remedia 29, 39, Milo Crotoniates qua gemma usus 37, 54. ei. fortitudo 7, 19. 82. metus felicitatem adimit 7. Milo Clodium perimit et summa eius aeris alieni 36, 24 8 2. interitus 2, 57. Milton, id est minium 33, 38. Milvorum consideratio 10, 12 in medicinis usus 29, 38, 30, 23, milvus ex funerum ferculis aut Olympiae ara nihil rapit 10, 12. cui inimicus 10, 95. 96. Milvi signi coelestis exortus 18, 65 § 1. Milvi pisces 9, 43. Mimmuli herbae 18, 67 & 4. Mina pondus quale 21, 109. Minervae aedis mirum 2, 97. M. et Neptuni certamen 17, 2. M. templum in Lindo 33, 23. simulacrum 34, 19 § 1 et 3 et 14 et 15 et 16 et 33. 36, 4 § 4 et 5. Minerva cur dicta 34, 19 § 15. Gorgonis simulacrum ib. M. delubrum in Capitolio 35, 36 § 22. pictura 35, 37. simulacrum e coelo tactum 36, 4 § 2. aedes in Elide 36, 55. Minervae cur non immoletur capra 8.76. Minervae sacra olea 12, 2. Minervae quae berba sacra 22, 20. Minervae argemon herba 24. 116. Minervae herba 25, 17.

Minii consideratio 33, 36. ad libros scribendos 33, 40. color 35, 12. venenum esse 29, 8, Minora expressius naturae vim indicant 11, 1.

Minos princeps classe depugnavit 7, 57.

Mintha, id est menta 19, 47. Minutius Augurinus quid contra Sp. Melium, et eius statua 18,

10 & 2. Minutio P. stipes collata 21, 55. Minvas herba 24, 100.

Minyanthes 21, 30, 88,

Miracula orbis a Plinio commemorata: Babyloniae muri 6, 30. Dianae Ephesiae templum, quaere Ephesiae Dianae. 10vis Olympici simulacrum, quaere Olympii lovis simulacrum. Pyramides Aegyptiae 36, 16. Solis Colossus Rhodi 24, 18. Mausoli sepulcrum 36, 4 § 9. Miracula fulgurum 2, 52. montium inter se concurrentium 2. 85. terrarum varia 2, 95, 96. insularum semper finitantium 2. 96. multa in aquis 31. 18. invieta Q. Martii regis 36, 24 & 9. aquarum, fontium et fluminum 2, 106. variarum gentium 7. 2. de auditu 7, 22. de his qui elati revixerunt 7, 53. animalium quae advenus interimunt 8, 84. Delphinorum 9, 6. de Echeneide 9. 41. de Phoenice 10. 2. de Diomedis avibus 10, 61. de aspide 10, 96. de apibus 11, 18. in vino 14, 22. de prodigiosis arberibus 16. 57. 17, 38. de caprifico arbore 23. 64. mellis 21, 45. 46. herbarum 24, 99. 22, 21. serpentum 25, 55.76. in panis sanandis 26, 60. Mnasitimus pictor 35, 40 § 42. rodigiosa circa Venerem 26, Mnasitheus pictor ib.

66. circa precationes, incantamenta et sortilegia 28.2. 6. dercadum animalium 28, 47. animalibus 28. 81. unarundam bestiarum 30, 53. rubri maris 32, 1. piscium 82, 5. ignium medicinae et prodigia 36.65. miracula naturae alia in Plinie 2, 35, 88, 65, 67, 5, 1, 15, 6, 35, 8, 37. 9, 47. 74. 10, 17. 13, 32. 46. 50. 51. 14, 4 6 7. 15, 16. 40. 16, 24. 17, 14. 41. 18, 51.70. 19, 4. 11. 23. 20, 63. 84. 21, 21. 45. 22, 20, 30, 23, 8, 64, 24, 11, 38, 41. 42. 52. 57. 72. 94. 25,6. 9. 18. 21. 32. 35. 43. 50. 54. 55. 64, 27, 2. 60. 28, 3. 27, 29, 49, 29, 15. 24. 26. 31, 46 § 2. 32, 14. 18. 19. 46. 52. 34. 48. 36. 4 6 1. 11. 14 6 2. 16. 20. 25. 27. 34. 70. 37. 27. 54. 56. 58. 59. 73. 9. 84. 86. 87 sqq.

Misenensis ager ubi Marii villa 18, 7 6 1.

Misy consideratio 19, 12, 34, 31. Mitrax gemma 37, 63. Mitres rex 36, 14 § 1.

Mithridates Aquilio aurum in os infudit 33, 14. ei. currus aurei argenteique 33, 54. quando a Lucullo victus 15, 29. quid circa laurum et myrtum egerit 16.59. que confugerit 6.5. el. antidoti compositio 23, 77. 29. 8. Mithridatis laus 25, 3. Mithridatem Cn. Pomp. superat 7, 27. 23, 77. Mithridatis gemma 37. 5.

Mithridatico bello uhi cives salvati 2, 96.

Mithridatia herba Mithridatireperta 25, 26, 25, 79, Mnaseas ser. 37, 11.

Mna pondus 21, 109. Mnason tyrannus quis 35, 36 & Moly herbae consideratie 25, 8. 19 et 21.

Mnemosynes pictura 35, 40 § 39. Mnesides 20, 76.

Mnesitheus medicus 21. 9.

Mnesigiton 7, 57.

Mnevidia regia 36. 14 & 2. Modulorum musicorum species

plures 7, 57. Modus rerum omnium utilissi-

mus 18, 7 § 4, modum servare 54.

Moecenas Melissius triennio sibi silentium imperat 28, 17.

Moecenstis institutum ut in epulis pulli asinarum apponerentur 8,68. Moecenatis febris! 7, 52. Moecenati per annos tres non contigit somnus ib.

Moerica uva 14, 4 § 6.

Moeris Aegypti rex 5, 9. ei.lacus ib. sepulcrum 36, 19 § 2. Moesiae ficus quales 15, 19.

Molarum versatilium consideratie ac prodigia ex eis 36, 29.

lavideae ubi optimae ib. Molae mulieris consideratio 7.

13. 10. 84. molam uteri rump**entia 30, 45.** Mola salsa in sacris semper 31,

Molemanium herbe et ex eo medicinae 26, 25.

Molere Ceres prima reperit7,57. Moliturae framentorum consideratio 18, 20 & 1.

Melliendi vim habentia 35, 56. Moloche agria herba 20, 14.

Molachites gemma qualis, et unde dicta 37, 36.

Molon herba qualis, et ex co medicinae 26, 19.

Molluscum tuber 16, 27.

Moluscae nuces 16, 26.

herba venenata 21, 105. contra magicas artes 25, 79.

Molybdaena herba 25, 97.

Molybditis quid 33, 35.

Monaulum quis repererit 7, 57. Monedula sationis causas pracbuit 17, 22 mon. furacitas 10. 41.

Monocerotia ferae descriptio 8, 31.

nescit humanum ingenium 25, Monochromata quae 33, 39. 35. 5. 11. 34. 36 § 3.

Monopodia 34, 8.

Monstra plura 6, 35. monstruosi homines plurimi 7.2. monstruosi partus excisi utero 7, 7.

Montes inter se concurrentes quando visi 2,85. montibus na. scentes arbores 16, 30. montes ferrum retinentes, rejicientesque 2, 98. montibus nubes existentes quid praesagiant 18,82.

Monumenta quibus lapidibus sculpi debeant 36. 49.

Morhi novi quibus locis hominibusque peculiares 26, 1. morbos carminibus tolli 28, 5, morbi quidam dii erediti 2. 5. morb. exempla varia 7,51.52. morbis nihil caret 17, 37 § 1. qualiter vitari possint 20, 84. omnes quomodo pellantur 21,55. qui asperrimi 25. 7. morbos omnes tollens 25, 9. 11. 30. 59. marbus quibus inflammetur 25, 5.

longis locorum mutațio utilis 28, 14. Mores civiles prostravit M. Scauri aedilitas 36, 24 § 7. 2.

morborum corporis totius re-

media 25, 83. 28, 27. 30, 24.

pudicos inducentia 28, 28. diversorum exempla 7, 18.

Morion quid 21, 105. mandra- nat 16, 34. 41. 18, 67 § 1. cur gorae semen 27, 111. sapientissima censeatur 16, 41.

Morion gemma 37, 63.

Mormyrae pisces 32, 54.

Morphnos aquilarum genus 10,3. Mortariorum lapidum consideratio ib.

Mortem nunquam contingere nisi aestu maris recedente 2, 101. mors saepissime invocatur 7, 51. mortis signa plurima 7, 52. mortes repentinge plures 7, 53. mortem sponte petentes 4, 26. morti ubi non subiiciantur homines ib. mortem sibi inferentes iucundi doloris causa 20.76. mortem sponte accersentes 6. mortis praedictio 28, 27. mortem sibi ob terrorem consciscentes 24, 102. mortem sibi consciscentium corpora crucibus affixa 36, 24 & 3. mori interdum optimum 25, 7. mortis quid optimum 28. 2. mors tempestiva optima ib. mortis causae 24, 94. 102. 25,7. mortis signum in aegrotante 28.17. 19. mors ex navigandi inventione

Mortales acternitate deus donare non potest 2, 6.

Mortuos ad vitam herbis revocari 25, 5. mortui cum coronis efferebantur 21, 5. mortui nonnulli pro caris suis 7, 36.

Morsus bestiarum remedia 20, 49. 80. 21, 88. 21, 88. 36, 28. omnium animalium remedia 20, 100.

Morticini quid 22, 49.

Mororum arborum consideratio 15, 27. m. quando serenda plantandave sit 17, 30 § 6. suecus qualis 15, 33. quae loca amet 16, 30. novissime germiminarum remedia.

nat 16, 34. 41. 18, 67 § 1. cur sapientissima censeatur 16, 41. tardissime seneseit 16, 51. 79, succus a medicis expetitur f6, 72. morus talea tantum seritur 17, 28. in ulmo inseri religio fulgurum prohibet ib. mori atus medicinae 23, 70.

Mos. Quaere mores.

Mosceuton rosae genus 21, 10. Moschion Graecus de Raphano librum edidit 19, 26 & 4.

Moses magus secundum Plinium
30, 2.

Mucescere inter liquores vino proprium 14, 26.

Mucianus, v. Mut.

Mugilis piscis consideratio 9, 26. 67. 82, 53. ubi multitudo 9, 9. mugil et lupus pisces inter se hostes 9, 88. mugilis astus 32, 5.

Mulae mirum, et plura 30, 53. mulorum consideratio 3, 69. mulae fel non habent 11, 74. mulae calcitratus quo inhibeatur 8,69. mulorum longa actas ib. in medicinis usus 29, 34. 30, 23. 49.

Mulctatio in quibus apud veteres 18, 3. 33, 3.

Muliere excepta pauca gravida novere coitum 7, 9. mulier non cum quolibet concipit 7, 11. quamdiu pariat 7,12. sola menstruale animal 7,13. septima die concipere facillime creditur 10,83. ex semetipsa concipiens 10,84. muliebris ornatus pretiosissimus 9,55. mulierum infirmitatum remedia 20, 9. 15. 26. 30. mulierum remedia 20,3. 2,48. Quaere, FocMuliones culicum genus II, 19. | Murex piscis et eius in mediciavo tantum die vivunt 30, 53. Muilea calceamenta 9, 30. Mullus piscis in cibo inutilis 5, 10. in medicinis usns 5, 10. 32, 49. 29, 16. octuaginta librarum 9, 31. mullorum copia ubi 9, 30. expirantes versicolores 9, 31. ter anno pariunt 9, 74. lepore marino vescuntur 32, 3. Mulsi consideratio 22, 51. 53. Multipedae vermis in medicinis usus 30, 11. 22.

Mulus. Quaere mula. Mulviana cotonea 15, 10. Mummius L. censor 33, 18. ex Corintho miras picturas refert 35. 8. quid Romam attulerit 37. 6. Corinthum diruit 34, 6. signis urbem Romam replevit 34, Murium consid. 8, 55. 76. foc-17.

Mundus qualis sit 2, init. Municipii uva 14. 4 6 7. Murales coronae 16, 3. 22, 4. Muraenis piscibus ferula infestissima 20, 98. muraenae piseis astus 32, 5. 3. muraenae in luxu 35, 46. muraenae molle tegmentum 9, 14. quando capiatur 9, 24. exeunt in terram 9, 35. longi 9, 36. pinnis et branchiis carent ib. scunt 9, 74. muraena tantum sexus foeminei quae et e serpentibus concipit, cuique anima in cauda, et quomodo extinguatur 32, 5. cum serpentibus coire 9, 39. 32, 5. muraenarum vivarium quis primus excogitaverit 9, 81. muraena et conger pisces hostes inter se 9, 88. muraenae morsus remedia 32, 20. muraenae ad quid utiles 32, 27.

Muraenae L. ludi 33, 16.

nis usus 9, 60, 41, 52, 32, 27, 44.46. muricum pariendi tempus 9, 74. medicinae 32, 31. Murgentina uva 14, 8 § 5.

Muria quid 31, 43. 32, 42. Murinum inter vina ac dulcia nominatum !4, 15.

Murinum hordeum, et ex eo medicinae 22, 65.

Muros aedium Thrason primus reperit 7. 57. murus lateritius 25, 49,

Murrhina vasa minoris empta. quam fictilia 35, 46. a quo primum Komam advecta 37. 7. et plura 8.

Murtine Veneris ara Romae 15, 31.

tus ac mira generatio 10, 84. 85. lambendo concipiunt 10, 85. praegnantes in utero parentis repertae ib. cur praegnantes gustatu salis fiant ib. agrestium unde vis tanta ib. mures ubi incolas fugent ib. quibus necentur 21, 92, 22, 21, 25, 27. 27. 2. qua herba vescantur contra serpentes 22, 45. quibus pellantur 18, 45, 22, 32, 30, 53 ne quaevis attingant 20, 4. murium natura non spernenda 29, 15. muribus cor maximum II, 70. aliqui fel non habent 11,74. fibrae crescunt et decrescunt cum luna 11, 76. omnino indociles 10, 62. ubi albi 8, 82. mus marinus ubi ova parit 9. 76. muribus quae glans gratissima mures ruinis imminen-16, 7. tih. praemigrant 8, 42. mures urbium incolas interdum pellunt 8, 43. 82. 10, 85. marini 9, 35. 78. mures Nili quales 9, 84. muribus araneis ! nbi venezum inest 10, 85. muris aranei morsus remedia 22, 65. 23, 27. 63. 27, 28. 28, 42. 29,27. 30, 7. 20, 23. 35. 84. muris in medicinis usus 29, 15.38. 39. 30, 12. 14. 23. 37, I.

Murinus fimus in medicina 29.

84, 87, 30, 21, 22, Musarum pictura 35, 36 & 4. simulacrum 36, 4 § 10.

Musaca quae 36, 42.

Musa Augusti medicus 19, 38. 25, 38.

Musacus de horbis 25, 5. 21, 21. 84. Mus. imago 37, 6.

Muscarum in medicinis usus 29, 24, 20,27, 34. musca omnino indocilis 30, 22. muscarum deus Myindes ib. muscae quomodo fugentur ib. muscarum dons alius 10, 40. m. quas aedes aon intrent 10, 41. que mertuse reviviscant 11,43. musca alis vehiculum et enrrum totum contogous 7, 21. 34, 19 § 22? 36, 4 § 15 muscae ubi non reperiuntur 21, 46. quod mei non attingent is, quae maxime appetant 24, 16. muscae superstitie 28, 5. quo necentur 24, 84. · **3**5, 25.

Muscerdae fimus murinus 29, 34. Musculus piacis 32, 53. balaenae iter dirigit 9, 88.

Musicae repertor 11, 62. Musici gemmas gestare soliti 37. 3. Musica Delphinl delectantur

Musmonis animalis consideratin 8, 75.

Musta ut forvero desinant 36.42. Mustacca Jaurus 15, 39. Mustea pira 15, 17.

Mustelarum circa catulos suos, Mygdaris 19, 15. 16.

ae persequendo serpentes consuctudo 29, 16. quemodo in unum congregari possint 29,23. 28, 29. mustelae veneficia 29. 33. ne gallinis aut columbis noceant 30, 50. m. basiliscum perimit 8, 33. whi mon sint 8, 83. earum in cibis usus 9, 29. inimicae 10, 95. cer iis maximum 32, 12. cinere vel felle mures polluntur 18, 45. mustela cum dimicat rutam prius edit 8, 41. 20, 51. mestelis contraria 28, 29. mustelarum genera et earum in medicinis usus 35. 52. 36, 4 § 10. 29, 36. 38. 36. 12. mustelarum fel venenum esse 29, 13.

Mustum quomodo condatur 14. 24.25. differentiae plures23,18. musta pice conduntur 36, 48. Mutiani P. de corona historia

21, 6. Mutiani de musea superstitio

28, 5. Mutiani consulatus 35, 46.

Mutlanus auctor 21, 17, 31, 13, 16. Mutinensi bello Bolides faces 2. Mutinensi obsidione columbae epistolas attulerunt 10, 53.

Mutilatis hominum remedia 20, 54. 27, 104.

Mutius angur 10, 8. Mutius Q. consul 2, 31. Myacanthon 19, 42.

Myaces piseis 32, 31. Mya concha 9, 36.

Myagres herba 27, 81.

Myagros statuarios 34, 19 § 34. Myconium vinum 14, 9.

Myeon pictor 33, 56. 35, 25. 35. statuarius 28, 29. 34, 19 § 30. Mycon lactuca 20. 26.

Mylagros muscarum deus 10.40. Myloccon blattae genus 29, 39. Myoctonon berha 27, 2. Myodes muscarum deus 29. 34. Myophonum herba 21, 30. Myosota s. myosotis 27, 8. 80. Myrice frutex 13, 37. ei. medicinae 24, 41. Myrus piscis 9, 39. Myriophyllon 24, 95. Myrmecides statuarius 7, 21. 36. 4 6 15. Myrmeçites gemma 34, 41. Myrmecias gemma 37, 63, Myrmecion vermis 36, 16. Myrobalanum 12, 46, 47. ei. medicinae 22, 52. Myron sculptor 24, 5, 19 & 9, 36, 4 **&** 10. Myrrhapia pira 15, 16. Myrrhae consideratio 12, 33, 35. 29. myrrhae vinum 14. 15. myrrha quo conferatur 6, 34. myrrha herba qualis 24, 97. Myrrhis herba 26, 68. Myrrhites gemma 37, 63. Myrsilus quis 3, 13, 4, 22, 35, **34**. Myrsineum 20, 96. Myrsinite berba 26, 40, Myrsinites gemma 37, 63. Myrtatum obsonium 15, 35. Myrtea verbena in foedere Romanorum et Sabinorum 15, 36. Veneris ara Romae 15, 36. olei natura et med. 23, 44. Myrtidanum vinum 14, 19 § 3. 15, 35. medicinae 23, 83. -Myrtites vinum 14, 19 § 3. 15, Narcae herbae medicinae 21, 75. 35. 37. Narcissi floris consideratio 21. Myrtus sacra Veneri 12, 2. ei. consideratio 15, 35. sylvestris 15. 37. 23. 83. oleum 15.7. baccae 15, 29. succus 15, 33. 35. myrtus prima arbor Romae sa-

ta 15, 36. ei. genera tria apud

Catonem 15, 37. ei. utilitates ib. in ovatione et triumphis 15, 38. quae loca amet 16, 30. myrto non decidunt folia 16, 33. ei. folia angusta 16, 38. m. in sacris 16, 59, quibus modis seratur 17, 11, 28, m. vita brevis 17, 20. ubi odoratissima 21, 40. Myrtopetalon herba 27, 91. Mys sculptor 33, 55, Myscus piscis 32, 31, 53. Mysticum vinum 14, 9. Mytuli pisces 32, 31. cor. generatio 9, 74. Myxa prunorum genus 13, 11. 17, 14. Myxon piscis 35, 46. 22, 25. Nabun fera qualis 8, 27. Naevii Pollionis magnitudo 7, Naphtha quid 2, 109. 24,101, 35, naphtha igni coguata materia 2, 109. Napy berba 27, 118. Napis vinum conficiunt 14,19 §4. ubi optimi 19, 25. satio 18, 74. Athenienses sinapi nominant 19, 55. contra vermes remedium 19, 58. differentiae, et ex eis medicinae 20, 11. Narbonensis berba thymum 21. 31. Narb, morbus carbunculus 26, 4. N. vina 14, 8 §5. N. uva 14, 4 & 9. N. provinciae fens

mirus 18,51.

nae 21, 75.

38. genera et medicinas ex eo

21, 75. a narce, non a Narcisso,

dictus ib. lilii genus 21, 12.

narcissinum oleum 23, 47. 15.7.

unguentum 13.2. oloj medici-

Narcissus servus ditissimus 23. : 47.

Narcissites gemma 27, 73.

Nardi herbae consideratio 12, 26. 13.2. 16.59. nardi Gallici oleum 15, 12. nardus rusticus 21, 16, 79. nardo vinum conficiunt 14.19 & 5. nardi coronae laus 21, 8.

Nardina pira 15, 16.

Nardinum unguentum ex guibus 13, 2,

Narium animalium consideratio differentiaeque 11.59. parium sanguis quo sistatur 20, 21. 40. 56. 57. 69. 71. 22, 15. 24, 119. 26, 83. 84. 27, 91. 29, 9. 80, 38. 31, 46 & 4. 32, 42. 43. 27, 41. narium morbi remedia 20, 36 53. 73. 89. 23, 58, 24, 47, 77. 92. 25, 104. 34, 25.

Naritia pix optima 14, 25. Narthecia seu nartex ferulae

genus 13, 42.

Nasamonites gemma 37, 64.

Nascentium herbarum differentiae, id est, semine, avulsione etc. 19, 36. nasci ubique non omnia 16, 58. nascuntur plura non sata, multa etiam mini-

me 19, 37.

Nasica Scipio 7, **34**. **6**0. Naspercenitae vinum 14, 9. Nasturtii herbae consideratio

19, 44. 58. n. Venerem inhihet 20, 50. n. genera ib. et 51, Nasi consideratio 11, 59. naso Nausea maris quo arceatur 27,

carentes homines 6, 35. Natalium festum cum pulte ce-

lebrabant 18, 19, Natandi periti homines 6, 34.

Natrix herba qualis 27, 83. Naturas rerum infinitas esse

eredere, insanorum est 2, 1.

Naturae spiritus quis 2, 45. na- 68.

tura parens au voverca sit, an.bigitur 7. 1. naturae vis fide caret ib. mira vis 7, 2. beneficia diu occulta 12, I. providentia 11, 77. 15, 3. 9. naturam in iisdem locis mutari 16, 24, natura tantum similia cohaerent 16,38. naturam omnem experimente assegui non possumus 17, 26. naturae erga homines beneficia 18, 1. 8, 81. 22, 7. natura cur cuncta genuerit 21, 1. naturam rerum nibil sine causa facere 22, 1. naturae parentis beneficia 24, 1. natura multorum procax est 26, 2. natura et deus idem 2, 6. 27, 2. natura plura ne absumat vel pariat 36, 69. naturam fieri consuctudinem 7. 18. naturae mira benignitas 16. 24. potentia 2.5. 8.5. naturam nil frustra facere 29, 17. natura docet quae timenda sint 8. 5. naturae mala vel bona plura sint, ambigitur 8, 35. sublimitas in multis 11.1. naturae in contemplatione nibil superva-

cuum ib. naturae omnia fere possibilia 11, 2. Naucerii statuarii opera 34, 19 &

Naucydes statuarius ib. et 34.19. Naumachiarum pontem Tiberius imperator reficit 16, 74, 76 § 2.

Nauplius piscis qualis 9, 49. 28. nauseam facientia 21, 73.

tollentia 20, 54. 57. 84. 22, 53 23, 5.27. 26, 69. 27, 28, Nausicrates 7, 58.

Nautae sidera ubi non servent.

sed avium volatus 6, 24. Nauticus panis ad quid utilis 22.

Nautili piscis mirum 9, 47. Navalium inventores 5, 13. Navarchi pictura 35, 36 § 5. Naves quo tardius cant 32, 15. Nebrides gemma 37, 46. quando 2, 37. rostra ubi Romae affixa 16, 3. navibus apta mapix zopissa diciteria 16, 18. tur 16, 23. multarum subita praeparatio 16, 74. antennae exabiete 16, 76 § 1. navis una maxima 21, 3, 4. 36, 14 § 4. naves Germaniae ex uno ligno 16, 76 § 2. ex qua materia din durent 16, 80. velorum consideratio 19, 1 4.5. imperatoriae insigne 19, 5. naves ex corie 4, 20. papyraceae 6, 24. 7, 57. 13, 22. ex scirpo et arundine 7. 57. sparto fiebant 24, 40. rostrum aere sculptum 33,13. naves quo colore pingantur 35, 19, 31, navium mira magnitudo 36, 14 § 4. naves ex testudinibus 9, 12. marmoris causa fiunt 36, 1. navis, quam apicula pinnis abscondebat 10, 76. navem echeneis pisciculus viretinet 32, 1. navem quis primus repererit 7, 57. differentiae plures ib. Navigatio maris fluminumque 2,

67. navigantium pestis praecipua 2, 19. navigatur lisdem ventis in contrarium 2, 48. navigantium audacia 19.21. vigantibus utilia 28, 23. navigatio utilis corporibus 31, 33. navigantes qualiter dulcem aquam habere possint 31, 37. navigatio unde coepta 9, 47. 49.

Navii Attii statua 34, 11. Nealcis pictoris opera 35, 36 5 20. 40 § 36 et 41.

Neapolis unguentis nobilitata Nere linum viris decorum 19. 2.

13, 2. Neapolitana cotonea 15, castaneae 15, 25. Nearchus 6, 25. 27. 30. navibus effigies inhaerent ali-Nebularum consideratio 2, 61 ne noceant 18, 70. nebulae malum 9, 70.

> Necepsos 2, 21. 7, 50. Necessitas ad inimicum confugere cogit 8, 19, 21.

> Necromantia quibus deos evocet 37, 73. 24, 102. 28, 3.

Nectabis rex 36, 14 § 3. Nectarites vinum 14, 19 § 5.

Necydalus vermis qualis 11, 26. Negligentiam quibusdam prodesse aliquando 18, 39.

Nemeae foeminae pictura 35,10 40 € 28.

Nemei certaminis victores apie coronantur 19, 47. Nemesis deu ad quid invocata.

et eius Romae simulacrum 28. 5. 36, 4 § 3. pictura 35, 40 § 40. Nemesi dextra auris sacra 1). Nemesis Latinum nomes non reperit 28, 5.

Nemora incolentes homines 4, 26.

Neocles pictor 35, 40 § 43. Neoptolemi adversus Persas pi-

ctura 35, 36 & 17. Nepenthes herba 25, 5.

Nepetae herbae medicinae 20, 56. ex ea vinum 14, 5. Neptuni et Minervae certamen

16. 89. Neptuni festum 18, 35. in Caria templum 37, 18. simulacrum 36, 4 § 6 et 7. Neptuno fel dicatum 11, 75. Nereidum nympharum simula-

crum 36, 4 § 7. Nereides pisces quales 9.4. 22. 53. ubi multae 9, 4.

Nerios herbs arborque 16, 33. 24, 53,

Nerone principatum incunte cometes visus 2, 23. Nero hostis humani generis 7. 4. Neronis principatu arbores sedes mutarunt 2, 87. flumina retro fluxerunt 2.106. Neronis mater quae 7, 6, 16, 91. N. in pedes natus ib. quid erga Tyridatem 7, 40. plumbi laminis ad quid usus 34, Neronis principatu marmor tingere inventum 35, 1. uxoris Poppeae inxus 33, 49. 37, 12. Colosseum sese pingere fecit 35, 33. luxus ac pompa 37, 6. rapinae gratia quos necarit 37, 7. amissi imperii nuncio accepto quid egerit 37, 10. gladiatorum pugnas spectabat smaragde 37, 16. thoracata effigies ex laspide 37, 40. quo recreari solitus 28, 72. 81, 23. ei. vituperatio 30, 5. magicae arti deditus ib. Neronis inventum aquam decoquere 31, 23. vestis ingentis pretii 8, 74. Nero Tiberii pater 8, 66. Neronis oculi quales 11, 54. Neronis principatu quae portenta 11, 109. divitiae ac ludi eins 33,16. spectacula 33, 27, luxus in aedificiis 36, 24 § 5. in un- Nestocles statuarius 34. 19. guentis 13, 4. el. servi laxus ib. Nestarium pigmentum 33, 57. uxoris pompa funebris 12, 41. Neurada herba 25, 76, 27, 97. Nero in initio imperii saepe Neurida quid 21, 105. rit 13, 43. Thapsiae nomen dedit ib. Neronis fossa 14,8 & Neurospastos et ex eo medici-N. tempore luxus causa nae 24,74. quae inventa 16, 84. Neronis Nicaearchus pictor 35, 40 § 36. Passieni privignus 16, 91, N. 25, 37, 11, 28. principatu ruina ingens et de Nicanor pictor 35, 39.

oliveto prodiginm 17, 38. N vela qualia in aedibus 19, 6. N. sectivo porro autoritatem dedit 19, 33. Peloponnesum insulam tentavit efficere 4.5. in Aethiopiam missi exploratores et quare 6.35. Nero terrarum venenum 22, 46. N. comminatio ad portas Caspias 6, 15. Nervorum consideratio 11, 88.

nervis inimica 21, 75. nervorum in quibusdam mira connexio 7, 19. nervis utile oleum Selgiticum 15, 7. nervorum cruciatus etiam in arborib. 17, 31 55. contractorum remedia 20, 40. 54. 22,34. 57. 23, 3. laesorum remedia 20, 24. 88. 34. 40. 73. 81. 84. 87. 92. 21. 83. 92. 93. 22, 32, 49, 50, 54, 58, 62, 69, 23, 3.20.22.24.46.80. 24, 10. 15. 24. 37. 38. 45. 47. 25. 6. 55. 106. 26, 66, 81, 27, 57, 97, 28, 27. 72. 29, 9. 30, 36. 45. 31, 45. 46 & 4. 41. praccisus conglutinantia 21, 74. 25, 19. 26, 79. 21, 43, 97, 30, 89, 82, 41, 35,41, boum abscissos solidantia 24.

95. nervis contraria 22, 53. 70. 23, 20, 22, 27, 49, 53, 54, 24, 47, Neseas Thasius pictor 35, 24 62. Nessus pictor 35, 40 § 42.

verberatus et que faciem leve- Neuroides, id est beta sylvestris 20, 28.

circa suprema, prolapsa cu- Nicander scriptor 20, 13. 96. 22, pressus Romae 16, 86. Nero 15.32, 26,66, 30, 25, 12, 22, 36.

Nicias pictor quo colore usus 35, Niobes et eius filiorum simula-20.

Niceas poeta 7, 10.

Nicerati statuarii opera 34, 19 & 19 et 31.

Niceratus scr. 32, 31.

Niceros pictor 35, 36 § 23.

Nicias Atheniensium Impera-

tor opes Atheniensiam affligit

Niciae pictoris praeceptor, ac eius opera 35, 40 § 28.

Nicias Mallotes 37, 11.

Nicolai palmarum genus 13, 9. Nicomachus musicus et eius!

gemmae 37. 3.

Nicomachus pietor 35, 21. 32 36 § 22. ei, Tyndaridae imperfecti 35, 40 § 41. ei. discipulus

Coribas pictor ib.

Nicomedes ingenti pretio aGnidiis Venerem mercari voluit 7. 39. 36, 4 § 5. ei. uxor cur a cane perempta 8, 61. ei. equas mirus 8, 64.

Nicophanes pictor 35, 36 § 23. Nicophorus, id est smilax hedera et ex ea medicinae 24, 49.

Nicosthenes pictor 35, 40 § 42. Nictare quibus animalib. conve-

niat 11, 57.

Nidus coena Caio principi dicta 12, 5. Nigidius Figulus 7, 13. 8, 77. 82.

9, 88. 10, 17. 52. 11, 34. 52. 16, 8. 29, 21. 39. 30, 24 Nigina herba qualis 27, 82.

Nihil nimis, Chilonis praece-

ptum 7, 32. Nili augmentum 18,47. mures quales 9, 84. aqua genitalem Notia gemma 37, 65.

vim habet ib. Nilios gemma qualis 37, 35.

Nimium quodlibet in omni vita | Novellus proconsul cur Triconnerniciosissimum 11, 119.

erum 36, 4 5 8.

Niseas pictor 35, 36 § 2. Nitor corporis que fiat 32, 33.

Nitri consideratio, natura, usua, medicinae 30, 30. 31, 45. 36.65. nitro semina aspergenda 18,45. nitri spuma 31, 46 §2. probatio 37, 40. quomodo in lapidem vertatur 31, 47. nitrosae aquae

ubi 31, 46 & 1.

Nivis consideratio 2, 61. non cadant 2, 106. quidam potant 19, 19 § 2. aquam refrigerant 31, 23. nix diutina sedens 17, 2. nix aquarum coelestium spama ib. vetustate rubescit 11,41.

Nobilitatis incommoda 26, 1. veri tituli sunt liberi 35, 2.

Noctua. Quaere post Nox. Nodia herba qualis 24, 115.

Nodorum corporis consid. 11,65 Nomades 6, 32.

Nomas quid vocent 20, 36.

Nomarum morbi, iti est ulcerum corpus depascentium remedia 23, 38. 46. 58. 71. 24,64. 94. 115. 26, 40, 79, 87, 27, 91, 28,18, 30,

39. 32, 14. 44. Nomina ubi non imponantur 5, 8. imponendorum ratio 28, 6. Nomius Tiberii Imperatoris libertus et eins mensa 13, 29.

Nonius cur ab Antonio proseriptus 37, 21.

Norma instrumentum a que repertum 7, 57.

Nosce teipsum, Chilonis praeceptum 7, 32.

Notus ventus 2, 46.

Novalia quae 17, 3. 18, 49 5 2.

gius dictus 14, 28

Noviani Servilii superstitio 28,5. 1 Novis autoritatem dare res ardua 1, prol.

Novitatis homo natura avidus

est 12, 5. 17, 12. Nox quid 2, 7. nocte quando lux diei visa 2, 33. noctium inaequalitas unde 2, 72. ubi longissima brevissimaque 2, 77, ubi nulla aliquando 4.30. nocte nbi videatur sol 5, 18. noctium magnitudo quo deprehendatur 35, 49. nox totius anni brevissima quando 18, 67 § 3. noctium augmenta decrementaque 18, 59. noctes media vitae gaudia auferunt 7, 51, 36, 2. nocte ut

Noctuarum avium consideratio 10. 19. in Creta insula nulla est 10.41. noctuae et cornicis inimicitia 10, 95. noctuae futura praesagiunt 18, 87. quibus avibus inimicae 29, 29, ami-

die cernentia animalia 11, 55.

cae accipitri 10, 19. in medicinis usus 29, 38. 39. 30, 12. Nocturna vigilia 18, 63. nocturnae suppressionis remedia 27,

Noxii confiteri quomodo cogi

possint 24, 102. Nubentes colus et fusus comitabantur 8, 74.

Nubes quid praesagiant 18, 82. quomodo causentur 2,42. quantum ascendant 2, 21. nubium

imagines unde 2, 61. Nudi homines semper incedentes 5, 8, 6, 35, nuditatis celan-

dae exemplum 28, 19.

Numantina pira 15, 16. Numae libri quales et ubi reper-

ti 13, 27. Numa Pythagoricus ib. philosophia ac inre pontificio delectatus ib. Numae lex

posthumia quae 14, 14. de doorum cultu institutio 18. 2. quando Rubigalia festa instituerit 18, 69 § 3. figulorum collegium Romae instituit 35, 46. Numam saese fulmen impetrasse 2, 54. ei. de usu piscium lex 32, 10. statua 33, 6. Numenii praefecti gesta 6, 22. Numeri paris virtus ac vis 20, 8. impares vehementiores 28, 5. par in conviviis ib. numerus apud antiquos non erat ultra centum milia 33, 47. quaternarii vis 27, 91.

Numidiana pira 15, 16. Numidici ursi Romam allati 8. 54. aves 10, 67. marmor 35, 1.

36, 6. Nummorum consideratio, notae,

diversitas 33, 13, Nuncoreus Sesostridis filius 36, 15 § 7.

Nundinarum tempore quae fieri licita 9.3. ungues non resecu-

bantur 28. 5. Nuptiales faces ex qua arbore 16, 30. nuptiarum tempore que colore usi sint 21, 22, 8,74, nuptiis adeps adhibebatur 28, 37. nuptiae cur cum lana 29, 9. non nisi augurato fiebant 10, 9. nuptiis nuces inglandes adhibe-bantur 15, 24.

Nuptae novae farreum praeferebant 18, 3.

Nursini napi optimi 19, 25. ra

rae mirae 18, 34, Nux bifida ubi 15.24. nuces Ponticae ib. Asiaticae ib. nucum arborum umbrae noxiae 17, 18.

nucis inglandis consideratio 15. 24. succus qualis 15, 33. nux quibus constet 15, 34. avellana 15, 24. 23, 78. nucis succus

caryopon dicitur 12,63. nueum | Obryzum quid 33, 19. 74. nucipruna quae 15, 12. ci-| hominibus 10, 83. re semen ferat 16, 43. quotemversatur 23, 75. nucis Graecae Obsidianus lapis 37, 65. nuces iuglandes unde di- Obsidius lapis 36, 67. cinae 23, 75. nucum inglandium pineae medicinae 23, 74. 47. 8, 76. 32, 24. Nyctegretum herba 21, 36. Nyctilopa herba ib. Nympharena gemma 37, 64. Nymphaea, Herculis zelotypia mortua 25, 87. Nymphae apum genus 11, 16. Nymphaea herba 25, 37. 27, 55. ei, medicinae 25, 83. 26, 18, 28. 36, 48, 50, 61, 83, 87, 90, 92, Nymphodorus medicus 7, 2. 34, 22. 31, 19.

ta 5, 16.

Obaerati unde dicti 34, 1. Obeliscus quid 36, 14. Obelisci solis 36, 14 § 1. Obelisen parcit Cambyses, qui urbi non pepercerat 36, 14 § 2. in campo Martio a quo 36, 15 § 6. Romae ticani Circi a Caio imperatore 16, 76 § 2. Oblivionis aqua 31, 11. oblivio-

sum quod maxime animal 8, 34. Obtumescentium remedia 20, 54. **2**7. 104.

PLIN. TON. V.

289 pinearum consideratio 15,9. 23, Obscoenum vitium non nisi in togerminat 16, 41. quo tempo- Obscuris lucem dare res ardua 1. prol. pore serenda 21, 107. cepis ad- Obsidiana vitri genus 36, 67. natura, et medicinae ex ea 23, Obsidionalis corona qualis 22, 4. ctae, et earum natura ac medi- Obsoletis nitorem dare res ardua I, prol. nocumenta plura 23, 45. nucis Obstetrices quibus medicamentis utantur 28, 18. Nyctalopes et eor. remedia 28, Obstupefacientia corpus 36, 11. 26, 19, Occandi disciplina et ars 18, 49 Occasus siderum cognitio bifariam 18, 58. Occhi arbores ubi 12, 18. Oceani qui pisces maximi 9, 3. tus ubi mirus 16, 1. Ochra color 35, 12, 16, 22, Nysa Bacchi nutrix ubi sepul- Ocimum herba quando praeci-

Oceani totius navigatio 2, 67, magnitudo 2, 68. fluxus refluxusque cur majores 2, 99. mea-

dendum 19, 36. quando et qualiter floreat 19, 31. quando et quomodo serendum 19, 44. unde dicatur 17, 35 § 21. in quid degeneret 19, 57. semen quale 19.58. in vineis serendum 17. 35 § 20 et 21. 18, 42. ocimi vitia et medicinae 20, 48.

Ocnos Aesculapii filius 35,40§32. in Vaticano 36, 15 § 7. pretio- Ocreas quis primus reperit 7, 57. sissimus 37, 19. Obeliscus Va-Octavo mense an homo nasci possit 7, 4.

Octavia portieus 35, 40 6 32. 26. 4 § 6 et 10 et 14.

Octaviae in scholis statuarum opera plura 36, 4 § 3 et 5 et 6 et 8 et 10.

Obelus quanti ponderis 21, 109. Octavia Marcelli mater 19, 6.

23. Octavius Cn. consul 2. 35. Octavius C. Antonium responsum mox dare coegit 34, 11. Octavius Romanus eques 35, 45. Octavius Augusti pater 36, 4 §10. Qculata piscis 32, 53. Oculorum consideratio 11. 52 --55. oculorum pupillae quibusdam gemmae 7, 2. oculorum visus exempla 7, 21. tarde formantur in corpore 11, 69. primum moriuntur ib. oculorum indicia II. 114. ternos euaternosque habentes 6, 35, quibusdam in pectore 5, 10. in humeris habentes 7, 2. unicum habentes 6.35. oculorum dolores ne sentiantur 23, 81. oculis salubres aquae 31, 39. oculis omnem vim inesse 8, 21, oculi in arborum surenlis qui proprie dicantur 17, 35 & 2. oculorum acies quo excitetur 20, 13. oculos excecens liquor 12.18. oculus domini fertilissimus in agro 18, 8 § 2. oculorum pilos incommodos replicantia 35, 51. albugo quo tollatur 21, 98. 35, oculus ferus berba 25, 92. oculi nigri nascentium si placeant 30, 46. oculis contraria 20, 26, 22, 45, 50, 23, 20, 22, 24, 29. claritati inimica 20, 26. 44. 48. aciem bebetantia 20,21. 23. 40. 74. 81. 23, 16. 22, 70. 32,24. oculis utilia 20, 51. 62. 23, 27. 28, 18, 29, 10, 38, 37, 16, 54, claritati conferentia 5, 1. 20, 2. 26. 33. 34. 39. 42. 49. 50. 89. 99. 21, 89, 90, 22, 28, 40, 47, 24,14. 24.59. 25, 38. 91. 99. 27, 28. 28, 25. 27. 28. 29, 38. 31, 46 § 4. 32, 14 644. 24. aciem excitantia

Octavie comsule cometes visus 2,1 29,13. 92. 95. 22, 28. 24, 59. 25. 91. caligines discutientia 20. 20, 26, 33, 95, 21,86, 23, 47, 58, 74, 10.52, 80, 83, 92, 25, 22, 50. 91. 98. 101. 27.23. 28.18. 27. 28. 47, 29, 38, 32,31, 34,27, 32, 37, 12. scintillationibus quid pronit 20, 33. adustionis remedia. 20, 26. inflammationes sedantia 21, 76. 81. 26, 1. 22, 12. 23, 28, 59, 80, 24, 28, 29, 10, oculorum plumbum tellentia 25,97. nubeculas discutientia 20, 26. 27, 85, 29, 38, cicatrices emendantia 20, 20. 26. 22, 28. 27. 85. 28, 18. 27. 28. 29, 38. 32, 24. 27. 33, 28. 36, 42. epinhoras inhibentia 20, 6. 19, 44, 57, 78. 81. 86. 92. 21, 73. 76. 93. 22, 67. 70. 23, 41. 48. 25, 91. 26, 52. 25, 103, 27, 28, 28, 41, 29, 38, 25, 52. 36, 25. lacrymationes emendantia 23, 5. 34. 29, 38. 36, 31, 40. lacrymosis fricare frontem prodest 18, 60. 28, 17. lippitudines curantia 27,50. 28, 21. 27. 48. 29, 38. 31,46 & 4. 32, 24. 34, 23. lippis aures fricare prodest 28, 17. lusciosos sive nyctalopas emendantia 8,76. 23, 63. 29, 38. 82, 24. acgylepas enrantia 29, 38. Vide Acgylopis morbi remedia. pterygia tollentia 32, 24. 23, 5. epinyctidas sanantia 20, 6. 21. 23, 38, 28, 47, 32, 24, ulcera purgantia 21, 73, 22, 50, 72, 23, 5. 34. 63. 26, 103. 29, 10. 38. 34, 23, 27, 36, 42, oculorum glaucomata curantia 28, 27. 29. 38 (3). suffusiones discutiontia 21, 82, 84, 26, 100, 28, 2, 27, 28. 29, 38 (3). 32, 24, 35, 51. argema sive albuginem tellentia 20, 20, 22, 15, 27, 76 24,11.

14, 52, 82, 25, 91, 28, 18, 41, 29, 47 (2). 29, 38 (6). 32, 24. 31. acabritici remedium 34, 31. 25. 52. ruptas tuniculas adiuvantia 29, 38 (2). oculis ictu cruentatis remedia 22,13. 29, 38. tumorem ruboremque sedantia 22, 68. 25, 96. 22, 24. cruore suffusis convenientia36. oculorum nimium vigiliis fatigatorum remedia 34. 34. oculis si quid inciderit 20, 73. 28, 14. oculorum serdes purgantia 20, 71. 24, 37. 34, 23. uculorum morbi remedia 20, 2. 6. 8. 20. 26 (2). 44. 81. 21, 86. 22. 9. 58. 64. 22. 4. 21. 24. 5. 11. 14, 29, 52, 59, 62, 64, 73, 77, 25, 92. 95. 27. 2. 5. 78. 85. 91. 28. 21, 27, 28, 40, 47 (2), 29, 11, 38, 31.8. 32.11.14.24. 34.22.23. 27. 33. 34. 55. 35. 52 (3). 58. 36. 25. 32. 37. oculis immentorum Ocnothera herba 26. 69. 87. pecorumque claritatem facientia 24, 82. 29, 38. oculorum in- Cenotri frater Peucenius 24, 18. mentorum albugines emendan- Oesypum 18, 56. 19, 11. 20, 10. tia 32, 24. oculorum iumentorum medicamenta 32, 13. ocu- Destrus apum genus 11, 16. losum superstitiosa medica- Octum herba qualis 21. 52. menta 23, 59, 24, 83, 28, 10, 18, Offii Clodiae senectus 7, 49, 29, 38 (2), 32, 24 (2), Oculus herba 25, 162, 92, Ocys 18, 42. Odium ex aemulatione avidissimum 17, 1. qua ratione incurratur 28, 27.

Odontites herba qualis 27, 78. Odoramentorum differentiae 21. 18. oderatorum copia 12, 40. odoratum reducentia 20. 48. Odor quid sit 9. 6. odorum consideratio 15, 32, 33. adultera tio quibus modis fiat 12. 19. odorum materia libro 12. odo-

rem celerrime evanescere 13, 2.

optime servatur in oles 12. 2. odorem non sentit qui gerit 13, 4. odorum fructuum diversitas 15, 33. odor et sapor non simul in endem ib. odores quatidie gigni 21,61. odor solertiam potu tollit 21, 9. odorum differentiae, natura, diversitas 21, 17, odorem gravem tellentia 23.44. odorem bonum facientia 23, 49. Odynolytes piec. 22.1. Occon anid 36, 60.

Cenanthae avis descriptio 10.46. Oenanthe herba et ex ea medicinae 21, 95, 23, 5, 12, 61, 14, 18. 15. 7. nenanthes flos maximo durat 21, 38. ubi optima 23, 5. oenanthinum unguentum 13, 2. 14, 18. oleum et medicinae 15, 7. 23, 40.

Cenate vinum 14. 9. Oenias pictor 35, 40 5 27. Conctheris herba 24, 102. 30, 48.

Ofilii histrionis interitus 7. 58. Oleacum ab oleo deductum nomen 35, 51. Oleagina uva quare dicatur 8. 62.

Oleagini gemmae 37, 20. Olea Minervae sacra 12, 2. Olene mon deciduat felia 16. 38. Oleum son accendebatur in sacris 15, 40.

Oleas consideratio 15, 1 - 8. oleam ne stringito, neve verberato, vetus lex 31, 39. convac sterilencere 15, 8, 17,37 89. frondes quales 16, 36, 38. quando germinet 16, 42.

T 2

sentit cariem neque vetusta- Oleaster arbor quae loca amet tom 16, 79. apta valvarum cardinibus 16, 84. ducentis annis vivere 16. 90. quando noceat pluvia 17, 2, 27 §6. olearum conceptus quando ib. olea quibus gaudeat 17, 6, oleae plantae quantum inter se distent 17. 19. ol. insitio 17, 24. plantationis consideratio 17.29. oleae quibus ocis et quo tempore serendae (". 30 6 2 et 3. quae vitibus apca 17, 35 § 22. olearum morbus 17, 37 & 4. quam capra lambit sterilescit 17, 35 6 19. qualiter fertiles flant 17, 47. olearum arborum medicinae 23, 22. olearum florum medicinae 28, 85. oleis solum quod optimum 17, 3. oleae et quercus inter se inimicae 24. I.

Olei liquor membra recreat 12.2. aptissimum ad unguenta servanda 13, 3. olei consideratio 3 — 7. oleum uyas servat, ne a vespis tangantur 15, 18 § 4. olei liquor foris hominibus gratissimus 14, 29. olei caritas futura quomodo dignoscatur18, 68 63. ante tempus emptum a Thalete Democritoque ib. ozeum quae oderunt 19, 23. ex raphani semine 19, 26 § 1. samae 6, 32. elei varia genera et ex iis medicinae 23, 40 - 50. oleum picem e pannis extrahit 24. 1. calci solum miscetur ib. oleo quaedam restinguuntur33. 30.oleo extinguuntur quaedam, quae aqua accenduntur 36, 34. oleum in quibusdam reperiri fontibus 31, 14. oleo apes et reliqua insecta exanimantur II, 21. a quo repertum primo 7,57. Oleastrense plumbi genus 34,49.

16. 30. non sentit cariem neque vetustatem 16, 78. ol. que primo Hercules coronatus est 16, 89. ol. corona in Olympicis 15, 5. ol. factitium oleum quale 15,7. ol. buxum quale 16, 28. ol. natura, et medicinae ex eo 23, 38. ofeastro se elephantes sanant 8, 41.

Olenus vates 28, 4.

Olivae consideratio 15. 1 - 8. Minervae sacra 12, 2, 8,16, ubi sterilis 12, 14. olivarum cultura 15, 16. succus 15, 33. olivas in Mileto erucae dapascunt 17, 37 § 7. oliva quando colligenda 18, 74. olivae flores apes non attingunt 21, 41. olivae usus et medicinae 23. 35. oliva si a capra lambatur, sterilescit 8, 76. Olivantibus lex 15, 3.

Oliveti dispositio 17, 30 5 1 et 3.

prodigium 17, 39.

Ololygones ranarum mares 11.

Olorum alitum consideratio 10. 32. eum aquila inimicitia 10, 95. olorum similitudinem ono-

crotali habent 10, 63. Olus quam terram cupiat 18, 46. ne vermes rodant 19, 58. marini medicinae 32.31. apud Graecas in honore non fuit 19.41 &1. Olusatrum herba, et eius natura lausque 19, 48. 20, 46.

Olympias pictrix foemina 35, 40 5 42.

Olympias Thebana medicinae perita 20, 84, 28, 77.

Olympiae victoribus statuae dicabantur 34, 9. statuarum ingens copia 34, 17. Olympia quae equa vicerit 10, 83. Olympiac quis semper victor 7, 48.

athleticam Hercules instituit 7.1 Opera artificum mira 86. 18 sq

Olympias ventus 2, 46. Kaboiae peculiaris 17, 37 § 8.

Olympiorum ludorum corons

15, 5. Olympus Macedoniae mons bu-

xo abundat 16. 28. lauro abundat 16, 59. Olympii Iovis simulacrum qua-

le, et a quo 34, 19 & 1 et 27. **36**, 4 § 4. 35, 34. 7, 39.

Olyra tritici genus 18, 11, 15, 19. 20 6 4. 22, 57.

Ombria gemma 37, 65. Omae ficus quae 15, 19.

Omphaceum oleum 14,18. 23, 39.

Omphaeium vinum 14, 18. 23, 4. Omphacocarpos herba 27, 15.

Onagri, id est sylvestris asini consideratio 8, 69. in medicinis usus 28, 45, 61, ubi non sint 8, 82.

Onesicritus scriptor quis 6, 24. **26.** 7, **2. 2**, 75. 12, 18. 15, 19. Oniscos vermis 29, 39. 30,18.21. Onitis, id est origanum 20.67.69. Onochelos herba et ex ea medi-

cinae 22, 25. Onocrotali aves quales 10, 66. Ononis herba 21, 54. 58. 2% 12.

Onopyxos herba 21, 56. Onopordon herba qualis 27, 87.

Onosma herba qualis 27, 86. Onyces marmor 36, 9.

Onychie gemmae consid. 37, 23. Onyches pisces 32, 46.

Onychina pira 15, 16.

Onychitis Cadmiae genus 34, 22. Onychipuncta gemma 37, 37. Dayx piecis 32, 53.

Opali gemmae consideratio 27. Orbitas in summa autoritate 14.1.

Opera quali luna perficienda 18.

75.

Opheostaphyle frutex 18, 44. 23, 16.

Ophicardelos gemma 37, 65. Ophidion piscis 32, 53.

Ophion animal 28, 42. 30, 52. Ophites marmor unde 36, 11.44. Ophiusa herba qualis 24, 102.

Ophrys herba qualis 26, 98. Opilius scriptor 28, 7.

Opimiana vina eur dieta 14, 16. Opimius L. consul 14, 6. 33, 14. Opii veneni remedia 25, 81. 20.

69. opion quid et qualiter fiat 20, 76,

Opion medicus 20, 17. 22, 28. Opisthotonon quid 28, 52. sthotonicorum, id est cervicis rigore laborantium remedia 20, 16. 18. 34. 54. 75. 84. 87. 21, 72. 22, 9. 23. 49. 24, 24. 66. 26, 68. 81. 27, 60. 28, 52. 31, 46 5 4. 22, 28.

Opobalsamum quid 12, 54. Opocarpathum venenum 28, 45. eius remedium 32, 31.

Opopanax in theriaca 20, 100. Oporice medicamentum 24, 79. Oppida in deorum tutela 28, 4. oppidum Cecrops primus in-

stituit 7, 57. Oppius Capite quis 7, 18. alius 11. 104.

Oppugnatio urbium quibus ver bis fiat 28, 4.

Opuntia herba qualis 21, 64. Orationis prosae inventor 5, 31. 7. 57.

Orbicularis figura qualis 2, 1. Orbis miracula septem. Quaere miracula orbis septem.

Orbonae deae aedes Romae ubi 2, 5,

Orca piscis 9, 5. 32, 53.

294 Orca gemma 37, 65. Orchis borba qualis 27, 42. dicinae 26, 62, 79, 87. Orchites genus cleae 15, 1. 4. Orchomenius calamus Astulis aptus 16, 22. Orcynos piseis \$2, 53. Ordearia pira 16, 6. Oreon horba qualis 27, 91. Oreoselinum herba 15, 6. medicinae ex en 20, 46. Orestes Aegistum perimit 35, 40 § 40. Or. corpus refessum, et cius magnitudo 7, 16. Or. iudieii seulptura 33, 55. Or. pictura 25, 40 § 40. Orfitus Cornelius consul 2, 31. Orfitus Romanus 7, 4. Organa bydraulica quis invenerit 7. 38. Orge fons Galliae 18, 51. Orientis populi que vino utantur 19, 19 6 2. eor. polus ex fruge 14, 29. funes ex palmae foliis faciunt 16, 37. bella calamis conficient 16, 65. refertum sylvis 13, 48. Orientis pix optima 14,25. vestes ex qua materia 24, 67. Origani herbae consideratio 20, 67. 21, 29. 31. semen minimum 21. 31. or. et brassica inimica 24. 1. Heracleotienm quod 25, origano vinum conficiunt 14, 19 & 4. Origes caprarum genus 8, 79. 10. Orionis caelestis signi exortus 18, 65 & 1. 67 & 3. 68 & 2. ortu tempestates fieri 18. 69 § 1. Orionis gigantis corpus quale 7, 16. Orites gemma 37, 65.

Orminii herbae medicinae 20,43.

ormini berbee genera , natura, medicinae 22, 76. Ornatus immodicus notatur 1. 53, 56, 58, Ornithia, id est Zephyrus ventus 2, 47. 52. Ornithogale herba qualis 21, 62. Ornus arbor montes amat 16, 30. Orobanche herba qualis 18, 44 3. semen in medicinis 22, 89 Orobethron 26, 81 & 4. Orobitis quid 33, 27. Orodes ubi Crassum supereverit 6, 18. Oroeticum vinum 14. 9. Orpheus poeta 25, 5. 4, 18. 7, 57. 20, 15. 28, 6. 10. 30, 2. ei. patria 4, 18. Orphus piscis 9, 24. 32, 54. Orthampelos uvae genus 14,458. Orthomastica poma 15, 15. Orthopnoicis, id est, difficulter spirantibus utilia 20. \$2. 78. 21. 83, 86, 89, 91, 92, 22, 44, 23,80. 24, 16. 58. 84. 92. 26, 19. 83. 27, 66, 94, 105, 109, 28, 33, 32, 14, 23, 28, Orthagoriscus piscis 32, 53. Ortus siderum cognitio bifariam 18, 58. Ortugis herba quae 21, 61. Ortygometra avis coturnicum dux 10, 33. Oryx animal quale 2, 40. 11, 106. Orvza frumenti genus 18, 13. oryzae usus maximus in Italia ib. oryzae oleum 15, 7. Os boni odoris faciens 20. 100. oris consideratio 11, 51. 60. ore concipientia animalia 10, 85. ore quod animal careat 11, 32. ore carentes homines 6, 35. oris balitus quomodo incundiar fat 20, 12, 23, 9, malum odorem tellentia 22, 44. 23, 28, 56. orminos agrios herba 26, 61.

59. 71. 81. 84. 21, 70. 78. 22, 70. 23, 5. 37. 60. 80. 82. 24,5. 38. 45. 48. 73. 26, 40. 62. 27, 82. 91. 28, 27. 50. 78. 34, 25. 27. 30. 32. 34. 25. 52. oris circumlitionum remedia 24, 24. oris morbi remedia 22, 50. 70. 22, 36. 37. 38. 46. 71. 24, 67, 13, 74, 28, 51, 32, 14, Oscines aves quales 10,22, 42,46. Oscitatio letalis gravidis 7. 5. Osculum dare propinquis cur institutum 14. 14. Osiris dei templum inclytum 5, 11. Osiris herba qualis 27, 88. Osirites herba 30, 6. Ossa praecisa quae recrescant 11, 87. concreta quibusdam esse 7.18. fractorum remedia 20. 14. 49. 23, 3. 26, 47. 27, 55. terra nascentia 36, 29. fracta quibus extrahantur 20, 92. 21, 83. 22, 77. 28, 16. 17. 25, 89. 90. 26, 87. 84, 32. Ossea ligna quae 16, 73. Ossei la vides 36, 29. Ossifraga avis 10, 3, 4, eius in medic, usus 30, 20, 25, Ostanes 28, 19, 77, 30, 2, Ostentorum libri Aristandri 17, 28. ostentorum vires 28, 4. qst. interpretatio a quo reperta 7, Overum consideratio 10, 72, 74. 57. estenta in quibus observari possint 10, 11. 16. 24, 16, 57. 17, 38, 18, 46, 8, 82, Ostracias gemma 37, 65. Ostracites gemma ib. Ostracius piscis 32, 46. Ostracitae lapides quales 36, \$1. 27, 56, Ostracitis Cadmine genus 34, 22. Oxylapathon berba, et medici-

tem facientia 22, 46. oris ulce-

ra sanantia 20, 20, 36, 44, 54,

81. 28, 27. 49. 51. oris suavita-! minuique 2, 41. ostreamm vivaria a quo primum 9. 79. ostreze silicum duritia teguntur 9,14. earum generatie 9,7%. capita non habent 11, 46, ubi optimae 9, 79, 32, 21, natrea. rum consideratio 22, 21 sq. magnitudo 32, 21. medicinae ib. copia ubi 6, 28, Ostrya, estrys arbor 12, 27. Othene herba qualis 27, 85. Othonis M. inventum 18, 4. Otia piscis 82, 53. Otides aves quales 10, 29. 33. Ovans quis primus Romam ingressus 15, 38. Ovantes myrtea corona atobantur ib. Ovidii liber de piscibus 32, 5, 54. 39, 12. Oves quando lavandae, tondendae 18, 67 & 3. 4. qua ratione forminas pariant 18, 76. qualiter pascendae ib. qua ratione gignantur 36, 53. aquis colorem mutantes 31, 9. ovium im-

pendio mulctatio dicebatur 18. 3. ovium honor apud veteres id. evium dente segetes depascendae 18, 45. lac quale 28, 33. ovium in medicinis usus 30, 22 37. ovium genera duo 8,72. generositatis signa 8. 75. caudae enbitales ib. 75. 76. 79. 80. 82. 29, 11. pro vasis habita 10, 1. que tempore supponenda 18, 15.

Oxalidis berbae consideratio 20. 85. Oxycedrus arbor 13, 11.

viventes homines 4, 27,

Oxygala quid 28, 25, 26. Ostreas lunari potestate augeri nac ex co 20, 85.

Oxymel qualiter fiat 14,21. oxymellis confectio, et medicinae (22, 23, 29.)
Oxymyrsina herba qualis 25,100.
15, 7, 37. oxymyrsinae olei natura, et ex ea medic. 23, 45. 83.
Oxypora quae sint 20, 96.
Oxys iunci genus 21, 69. 27, 89.

Oxyschoenon iunci genus 21, 69. Oxytriphylon quid 21, 30. Oznena piscis 9, 48. oznenarum

Ozaena piscis 9, 48. ozaenarun morbi remedium 24, 69. Ozaenitis virus redolet 12, 26.

## P

Pabula luxuriosa non semper pinguis soli indicium esse 17,3. Pacuvius Taurus aedilis plebis 34, 11. Pacuvii poetae picturae 35, 7. Pac. Ennii nepos ib. Pades arbor quae 3, 20. Padus fluvius non visus Herodote 12. 8. Pacantides gemmae 37, 66. Paederos herba 20, 48. 22, 34. Paederos gemma 37, 22, 40, 46. Paconiae herbae consid. 25,10. 27, 60. medicinae 26, 82. 90. Paeon medicus ib. Pagana lex qualis 28, 5. Pagri piscis consideratio 9, 24. in medicinis usus 32, 38. Paguri cancrorum genus 9, 51. Palaçae, palacrana, auri genus . 83, 21. Pala arbor qualis 12. 12. Palatina tribus Romana 18, 3. domus 36, 4 § 10. Venus 36, 3. aedes Apollinis 37, 5. Palamedia fasce gladium condentis pictura 35, 40 § 26. Pal. quas literas repererit 7, 57. Palaemonis Grammatici ager 14, 5.

72. pal, hordei medicinae 22. 57. pal. tritici medicinae ib. optimae quae 18, 37. Paleatum lutum quod 15, 18 & 4. Palilicum sidus 18, 66 & 1. Palimpissa quid 24, 24. Paliuri arboris consideratio 13. 33. 24,71. quando germinet 16, 41. medicinae 24, 71. Pallas. Quaere Mineros. Pallas servus quidam ditissimus 33, 47, Pallorem inducentia 20, 57, 58. 83. Palmarum arborum natura, genera 13, 6. in Italia steriles 13, 7. 16, 59. vinum ferunt, et panem faciunt 13, 6. 9. 14, 19 6 3. palmarum sexus 13, 7. genera quadraginta novem 13.9. palma ex seipsa renascens ubi sit ib. palmis strangulati milites Alexandri ib. palmarum folia in usu scribendi 13, 21. palmae in Aethiopia quales 13. 28. palmarum succus 15, 22. fructus qui magis placeant 15. palmae statim a ligno rocedunt ib. palmarum fructus sine Agno ib. palmis non decidunt folia 15, 83. palmarum foliis funes faciunt 15, 37. folia duplicia 16, 38. palmae facile fructum perdunt 16, 46. palma pondus valide sustinet, quoniam in diversum curvatur 16, St. palma Deli insulae vetustiss, 16, 89. palma quomodo fiat sterilis 17, 37 & 6. palmarum nemora ubi 5, 15, vinum 6,32. nobilitas vitibus oleisque proxima 23, 51. fructus quihus inutilis ib. medicinae ib. palmae ubi probatissimae 23,

52. palmae Elatae sive Spatae | 50. Panaciae Asclepionis panatura 28, 53.

Palmati lapides quales 36, 29. Palmei vini medicinae 23, 26. eo qui utantur 14, 19 § 3.

Palmesia vina unde 14, 8 § 5, 19 **53.** 

Palmiprimum quid 14, 19 & 3.

Palmites meridiem spectare detium consideratio 17, 35 § 13

et 22.

Palpebrarum animalium consideratio 11, 56. palp. pili quo disponantur 22, 45. palp. morbi remedia 23, 63. 24, 22. 28. **25**, 100, 103, 28, 11, 27, 47, 20, 47. 82, 23. 24.

Palumbium avium consideratio Pangaei montis rosae 21, 10. 10,52. lauro sese purgant 8,41. hieme abount 10, 35. bis anno Panicum quando serendum etc.

pariunt 10, 74. quot ova pariant, et corum incubandi ritus

10, 79,

Palorum consideratio 17, 32. Pamphilus pictor 35, 36 § 7. 40. Pamphili Baebii interitus 7, 54.

Pamphilus Qu. consul 13, 27.

Pamphila mulier bombycinae vestis repertrix 11, 26.

Pampinarium quid 17, 25 & 13. Pampinandi tempus quando 18,

67 6 2 et 4. Pampinorum medic. 23, 3, 11. Pan deus. Vide infra Panes.

Panax herba idem quod ligusticum secundum quesdam 29, 60. contra serpentes remed. ib. Penacea Aesculavii filia 25. 40

₫ 31.

Panaces Chironion 25, 18. 30. 82. panacis consideratio 12, **57.** 19, 62. 25, 11, 55, 82, 84. 91. pan. oleum 19, 41 & 1. p. sapor 19, 62. varia nomina 19, cum aniso conditur 20, 72. ex

tris inventum 25, 11. **Panacis** herbae medicinae 26, 15, 47. 48. 56. 58. 60. 64. 67. 69. 70. 72. **13. 85. 87. 90.** 

Panathenaicon unguentum apud Athenas 13, 2.

Panchrestos quid 23, 71. 36, 38. Panchros gemma 87, 66.

bent 17, 25 § 22. palmitum vi- Paneratistarum simulaerum 34, 19 & 3.

Pancratium, id est Cichorium 20, 26, 27, 92,

Pandectae librorum inscriptiones 1. prol.

Panaeus pictor 35, 34. Phidiae filius 26, 55.

Paneros gemma 37. 66.

Pangonius gemma 37, 66.

18, 10 § 1. 3. 66 § 2. usus in Gallia et Aquitania 18, 77 & 1. ne aves tangant 18, 45. ubi sorendum 18, 46. 66 § 2. 77 § 1. ex eo medicinae 22, 58.

Paniculae flos si aures intrat exsurdat 32, 52.

Panionia sacra quae 5, 31.

Panis differentiae et medicinae ex eo 22, 68. nauticus ad quid utilis ib. Sitanius ad quid ib. panem conficere Ceres reperit 7,57. e milio et panico 18, 10 § 3. panis varia pondera 18,12 quot ex modio tritici 18. 20 § 2. panis faciendi ratio, et eius differentiae 18,47. ubi fiat ex piscibus 7, 2. panes Romani ipsi faciebant 18, 28. panem faciendi ratio mulicribus propria ib. panes secundum dignitatem personarum 19,19 & 2. Alexandrinus 20, 58. panis

herba ubi fat 22, 28, saluber-! rimus quis 22, 34. Pannucea poma 15, 15. Panorum morbi, id est faucium auriumve et inguinum tumorum remedia 20, 2. 50. 82. 84. 21, 75, 83, 22, 9, 15, 19, 28, 6, 9, 22, 64. 70. 73. 74. 76. 23, 32. 35. 63. 70. 24.5, 6, 12, 14, 22, 23, 38, 58. 71. 118. 26, 60. 27, 40. 57. 28, 13. 20. 31. 37, 30, 22, 32, 14. 21. 34, 23. 35, 57. 36, 28. Panos dei pictura 35, 36 § 2 et 21. simulacrum 36, 4 6 8 et 10. Pansae unde dicti 11. 105. Pansae Servilii interitus 7, 54. Pansebastos gemma 37, 66. Pantherarum consideratio 8, 21. 23. 24. 41. aconito necantur 27, 2. 8.41. pantherae in servandis unguibus ingenium 8, 17, sola odorata inter animalia 21, 18.

oculi 37, 18. cor maximum 11, 70. pantheris quid contrarium 27, 2. pantherarum carnibus viventes homines 6,35. Pantherae quos non attingant 29, 25. Pantherinae mensae citreae 13.

Pantheon templum 34, 7, 86, 4 § 11. 24 § 1. Panticapeum urbs Cimmeriaca

laurum non nutrit 16, 59. Papaver herba 19,53. p. succus soporiferus mortem affert 20. 76. p. sylvestris natura et me-\_dicinae ex eo ib. p. genera plura ib. sqq. papaveri folia quando cadant 18,10 65. quando serendum 18, 57, 61. coatru fancium morbum 18. 61. Papaveratae vestes 8, 74,

Papellius Sex. consul 10, 16. Papilio vermis inter alia medi- Parapherum aluminis apecies camenta numeratur 28, 45.] 35, 52.

apum inimicus 11, 21. quo nascatur modo 11, 37. ei. adventus veris initium indicat 18, 57, papiliones apum pestis quo toilantur 21, 47. Papinius Sex. consul Plinti tempore 10, 2, 15, 14, Papiriana lex 23, 13.

Papirius Cn. cum doutibus ma. tus 7. 15. consul 2, 33. Papirii L. praetoris iudicium 7. votum si Samnites vicisset

14. 14. Papirius Masso de Corsis triumphat myrto coronatus 15, 28, Papirii cursoris dictum de radice 17, 16. quid in terrorem

praetoris Praenestinorum ib. Papirii Fabisai laus 26, 24. Papirianum horologium 7. 60. Pappon genus seminis 21.57 Pappus herba 25, 106.

Pappum quid 13, 41.

Papulas ulcera generantia 20. 83. papularum, id est tuberenlarum corporis, quas brussola Itali nominant, remedia 20, 27. 23, 81. 24, 32. 26,73. 28, 37, 69. 31, 46 & 4. 35, 52. 57.

Papyrus frutex 13, 21, 23, medicinae 24, 51. en dii coronabantur 13, 22, navigia texebantur ib. et 6, 24. ei, usus varius 13, 22. pomum 15, 34.

Paraetonium color qualis 25, 12. 33, 27, 35, 12, 18,

Paralion herba 20, 80. Paralysis remedia 20, 8, 59, 22.

49. 24, 22. 26, 69, 27, 28, 64. 30, 26. 31, 46 6 4. 37, 73. 20, 34. 59. 22, 50. 24, 56. 25, 22. 28, 33, 32, 13,

Paralius herbs quae 26, 41.

Parasangae mensurarum genus 57. 28, 11, 37, 48, 32, 21, 25, 6, 30. Pardalianches, id est aconitum!

Pardalium genus unguenti 12.42. Pardalios gemma 37, 73.

Pardorum ferarum consideratio Parthenis herba quae 25, 36. 8, 23. 10, 94. qualiter ungues eustodiant 8, 17. lingua qualis

Parentandi consuetudo qualiter

18, 20,

Parentum honoris ae reverentiac exemplum 24, 113. 7, 36. parentum ingratitudinis exemplum 10, 82. 11, 29. 30. parentes necantia ib.

Parerga quae 25, 36 § 20.

Parianus piscis 30, 2.

Paris dearum iudex. Helenae amator. Achillis interfector 34, 19 & 16. ei. es marmore per-

enssum 36, 5.

Pariendi facilitatem praestantia 20, 73. 21, 95. 104, 109. 102 Parietum consideratio 25, 48. parietes fornacei ib. lateritii 36, 51. marmorei 36, 8. picati ubi 36. 48. parietes herbis tingi 22, 2.

Paridion rex 6, 26.

Pari numero eolocynthidis semen adalligatum febres sanat 20, 8,

Parmeniscus scriptor 18, 74.

Parnassus mons laurum speciatissimam habet 15, 40. quales habeat abietes 16, 76 § 1.

Paronychiarum, id est unguinm morbi remedia 21, 83. 22, 68. 23, 5. 38. 81. 24, 5. 119. 28, 24. Parotidum, id est aurium apostematum remedia 20, 2, 86, 59. 69. 84. 86. 91. 22, 9. 15. 32. 74. 75. 23, 63. 24, 10. 26, 71. 27, lium extrahentia 24, 92.

35, 57.

Parra avis 18, 69 & 5.

Parrhasius pietor 35,21. 86 61-5. Parsimoniae exempla 18,2. 3. 4. 8 §1. 10,71. 11,21. 118. 33,50. 54. Parthenium herba quae 21. 52.

22, 19. 25, 18. unde dicta 22, 20. ei. medicinae 21, 40.

Parthorum regium unguentum quod 16, 68. quo vino utantur 14, 19 § 3. in bibendo gloriam quaerunt 14, 28. quanto plus bibunt, tanto magis citiunt ib. Parthorum reges qua herba utantur 21, 36. Parthorum et Romanorum imperii terminus 5,20. 21. Parthorum reges cuius fluminis aquam bibant 6, 31. Parthorum halitus cur infectus 11,115. cicadis vescuntur 11,32. Parturientium remedia 20.73.84. Partus prodigiosi 7, 3. partu uno quet homines nasci possint ib. partus quot gestetur mensibus 7, 4. partum gerentis signa 7, 5. partus diversitas 7. 10. qua retione contineri possit 16,76 § 2. 28,27.74. quot tectus operimentis 19, 62, emortui quo pellantur 20, 34. partuum ratio 7, 9, 13. partus necantia 20, 51. 82. partus quibus iuventur 20, 3. 18. 32. 51. 54. 78. 84. 21, 95. 22, 44. 23, 80. 24, 6. 13. 79. 97. 102. 120. 26, 90. 27. 12, 94, 109, 28, 9, 27, 27, 17, 29, 11. 30, 8. 32, 1. 46. 36, 38. 39. partus mortues ex utere extrahentia 20, 30. 34. 51. 54. 91. 21, 84. 89. 22, 26. 71. 22, 30. 53. 24, 12, 13, 20, 61, 26, 90, 28, 77, 29, 9. partus omnium anima-

gloriam parere possit 15, 15. Pascernices cotes quales 36, 47. Pascua quae et unde dicta 18, 3. pascua sola din vectigal fuerunt ib.

Pasitelides quid de plastice 25, 45. 36, 46 12.

Passae uvae unde dietae 14, 3. Passer piscis 32, 53. plani 9, 36. quid a rhombis different ib.

Passeris avis enasid. 10, 52. in medicinis usus 20, 8, 28, 49.

Passi consideratio 14, 11. Passines rex Sogdonaci filius 6,

Pastingene herbae consid. 19.27. erratica, et medicinae ex ca 20, 13. 25, 64.

Pastinacae piscis in medicinis usus 32,26. 80. 41. 46. past.pisc. quales 9, 67. 11, 24. plani 9, 37. 40. quibus inimici 32, 12. ei. morsus remedia 22, 71. 28, 45. 32, 16. 20. quae partes comedi possint 32, 20.

Patavinae aquae quales 2, 65. 31, 32.

Patella arborum fungus 20, 37.

Paterculi filia 7, 35. Pateton palmae genus 13, 9.

Patientiae exempla 2.1. 7,2. 34, 19 § 12.

Patinarum luxus 10, 72. 35, 46. Patribus raro proceriores fiiii 7,

Patriae canta mori laus ingeus · 7, 45. patrias amoris exem-

· plum 10, 20. Patrobius Neronis libertus un-

Patrocles scriptor 6, 17. Patrocles statuarius 34, 19. Patrocles pictor 34, 19 § 34.

Paulinus 5, 1.

de 25, 47.

Parvum nil tam est, quod non Paulus Aemilius Persen rogem superat 2, 9. Minervam in acde Fortunae dedicat 34,1961. comsul 3, 24. Macedoniae victor 4. 17.

Pauli L. censura 26,4. ex Athonis Metrodorum Romam ducit 35, 40 § 30. Pauli Basilicae descriptio 36, 24 & 1. Paulus L. consul 2, 57. 7, 60.

Pauperis coena qualis 22. 43. Pausias pictor 35,40. 40 § 24. ei. inventum et amica Glycera 21,

2. Pausiae tabella ib. Pausia olea 15, 2. 4.

Pavida sunt quibus cor prae grande est II, 70.

Pavimentorum faciendorum ra tio, origo et nomina 35, 46. 36.

Pavonum alitum consid. 10, 22. 23. 79. 7, 1. pavones columbarum amici 10,96. pavo invidum homini animal 20, 38. paronis in medicinis usus ib. apex qualis 11,44.

Payonacca tegumenta 36, 45. Pavoris remedia 32, 19.

Pax et bellum naturae 20, 1. Pacis templum Romae a Vespasiano 35, 36 § 7 et 20 et 22. 36, 4 § 8. 36. 11. 24 § 1.

Pecten Veneris herba qualis 24, 114.

Pectines pisces 9, 51. se contra-

hunt ut videntes 11,52. maximi et nigerrimi aestate 32, 53. pectinum generatio 9, 74.

Pectoris animalium consid. 11. 82. pectoris aegritudinis remedia 20, 21.26.42.5^.51.54. 72. 75. 87. 89. 92. 21, 80. 81. 86. 22, 11. 15. 69. 23, 63. 71. 80. 24, 15. 23. 24. 58. 80. 92. 25. 18. 26, 15 (5). 18. 20. 21. 62. 27,

24. 28. 71. 105. 107. 109. 28. 53. ex qua gignantur materia ib. 29, 11,

Pectunculi pisces 9, 45. 32, 53. medicinae 32, 24.

Pecuniarum ingens copia 33. 47. pecunia unde dicta 18, 3, 33,13, ovium boumque effigie signaba- Pedius Qu. pictor 35, 7. tur 18, 8. ubi usus nullus 5, 15. non relinquenda successoribus Pegasi aves quales 10.70. 36, 16. pecuniae vi discreta Pegma in circo 33, 16. sunt elementa naturae 19,1952. Pelagium genus purpurae 9, 61. Pecorum consideratio et natura Pelamis piscis 9, 18. 32, 53. 8, 72 - 75. pecus quo delecte- Pelasgi Umbros exegerunt quontur pinguescatque 10, 93. balatus quo concitetur 10, 17. pecus quo necetur 24, 53. pecera Pelasgos lauri genus 15, 39. felle carentia nbi 27, 28. peco- Pelecinum herba 27, 95. lentem ribus tonitrus abortus infert 8, mum 8, 75. qualiter pasci co- Pelii montis spina mira 12, 15. genda sint ib. stultissima ani- Pelles quibus tingantur 24, 56. malium ib. quae vita longissi- Pellicum formae quibus saginentur 16, quid agant 29, 22. ma ib. 92. pecus pecuniae nomen de- Pellos ardeolarum genus 10, 79. dit 18, 3, 33, 13. solum diu ve- Pelopis costa qualis 28, 6. etigal fuit 18, 3. pecora futura Peloponnesiacum bellum 29, 2. interdum praesagiunt 18, 88. 30, 2. maxime laserpitio herba ve- Pelops ser. 3, 8, 32, 16, scuntur 19, 15, pecorum medi- Pelorides pisces 82, 53, medicinae 22, 74, 24, 82, 25, 22, 92,

Pecudum fimus in medicina 30, 22. pecudum animalium con- Pennarum animalium considesid. 8, 72. quomodo foeminas vel mares procreent ib. pecudum foetus quo vitientur 28, 6. pocudum nota aes signabatur Pensiles horti Romae 19. 23. a 23, 13,

26, 21, 29, 10, 30, 20, 23,

Pedatim incedere quid 11, 105. Pedamentorum materia eptima

17, 34. 35 6 10.

Pedianus L. consul 10. 16. Pedianus Asconius 7, 49. Pediculi ne vestes intrent 26, 86. Pentadoron laterum gen. 35, 49.

ocimo generantur 20, 48. quibus perimantur 22, 50, 35, 52, pediculari morbo quidam interierunt 11. 36.

Pediculi marini 32, 28.

Pegasi equi quales 8, 30.

dam 20.72. in Latium literas attulerunt 7, 57.

necal 18, 44 6 3. pecori caput infirmissi- Pelignis linum quale 19, 2 & 2.

insidiantes

cinae 32, 31.

Penelopes pictura 35, 86 & 2. Penelopes aves 37, 11 & 1.

ratio 11, 94. praecisae non crescunt. sed vulsae ib. pennarum

insectorum consid. 11, 32. quo et quales 19, 19 § 1. pensilium balnearum usus quando 26, 8. pensilis ambulatio 36, 18 § 4. Pensilis urbs 36, 20, 24 § 2. Pensilia theatra 36, 24 6 8.

Pentadactyles pisces 32, 53.

quae animalia infestent [1, 39. Pentapetes herba 25. 62.

Puntaphyllon herba 25, 56. Pentathios simulacrum 34, 19 § 3 et 9. Penthesileae Amazonis inventum 7, 57. Pentorobon herba 25, 10. 27, 60. Peplion herba 20, 81. Peplis herba qualis 27, 93. Peponum natura, medicinae 20. 6. 19, 23. quomode tote anao serventur 19, 28. Peptica quae 20, 76. Peraticum quid 12. 19. Percae pisces 9, 24. medicinae 32, 46, Percides pisces 32, 53. Percuopterus aquilarum genus Percnos aquilarum genus ib. Percussus que mex levetur a poena 28,7. Vide, Contuserum remedia. Perdicion herba cur dicta 21, 62. 28, 17. Perdix qua herba delectetur 21, 62. perdicum avium consideratio 10, 51. lauro sese purgant 19, 53, in Bocotia nullac 10, 41. ubi bina corda habeant 11, 76. non pinguescunt 11, 85. quomodo pugnaciores fiant 22, 36. in medicinis usus 29, 88. 30, 20. 45. Peregrinae arbores quae 12.7. Peregrinationis homines natura avidi 17, 12. Perelius statuarius 84, 19. Pergamena vasa 35, 46. Periodicae febres quae 20. 8. Periander de pueris castrandis Periboetos simulacrum 34, 19 § 10.

Pericarpi herbae consideratio

25, 82,

Periely menos berba 27, 94. Periclymenos pictor 34, 19 & 34. Periclis Splanchnoptes 34, 19 & 21. Periclis servi historia ib. et 22, 20. Periclis Olympii simulacrum 34, 19 & 16. Periculi vitandi cassa quid agendum 8, 47. pericule quaesita maxime placent 9, 54. Perileucos gemma 37, 66. Perilli statuarii taurus interitusque 34, 194 32. Periphoretos quis 34, 19 🧸 2. Peripaeumonicarum remedia20, 58. 21, 49. 22, 50. 23, 63. 24, 58. 26, 27. Perisson quid 21, 105. Peristerens herba qualis 25, 78. medic. 25, 91, 27, 5, 26, 87. 99. Perincii mirum 21, 18. Perixyameans status 34,19 6 26. Permutatio rerum quando in 115 1 23. 2. Pernae pisces 32, 54. Peraiciem omnem tellentie 24. 62. Pernionia, id est, calcaneum podum infestantis morbi remedia 20, 9, 27, 22, 15, 32, 49, 59, 70, 73. 23, 37. 58. 63. 26,64. 66. 27, 66, 28, 37, 62, 32, 21, 33, 35, 35, 52. Perpennae M. senectus 7, 49. Perpendiculum instrumentum a quo repertum 21, 77. Perpressa herba 21, 77. 26, 55. Persae unguenterum repertores 13. 1. Persarum reges qua herbe vescentur 24, 162. Pers legati quecunque venissant, omnium rerum copia abundabant 26. 9. Pers. et Accypt. praelium 35, 40 § 36. Persae quibus gemmis delectentur 27. Person arbor qualis 15, 13. Perseus Memphi Perseam sevit

Perseus Alexandri atavus ib. Persei bellum a Romanis ge-

stum, quod prodigium praecesserit 17, 38.

Perseus in Atlante monte 5. t.

Perseus rex a Paulo vietus 2, 9. Persons ab Octavio vincitur 34,6.

Persei simulacrum 34, 19 § 3. Persei pictura 35, 36 & 5. Perseus picter 35, 36 § 28.

Persei fikus 7. 57.

Persica arbor unde dicta 15, 24. 12. persica cito deficiunt quum collecta fuerint 15, 11. aegris innocua ib. praecocia quando reperta primum ib. minime (ut creditur) venenata in Perside 15, 13. quibus constent 15, 34. persicae arbores in Rhodo fiorent, nec fructum ferunt 16, 47. Pernicae classis pictura 35, 40 § 32. Persica victoria 7,22. Per-

18, 28, Persicus peregrina arbor 12, 7. Petauristae pulices 11, 39. Persicorum arbozum conside- Petesuccus rex 36, 19 & 1. 13, 17. persicus ubi nil ferat 15, 13. 16, 47. persicorum succis Petilius C. 33, 6. nullus color 15, 33. odor qua- Petisia poma 15, 15. lis ib. persicus quando seren- Petorum cognomen unde 11, 55. da 17, 30 & 6. usus et medicinae Petosiris scr. 2, 21. 7, 50.

sici maris arbores 12, 20. Per-

sieum bellum quande gestum

bis ib. Persidi spadones etiam regnave- Petrei Atinatis in Cimbrico belrunt 13, 9.

23, 67,

Persius doctissimus I, prol. Persolata, id est, sylvestris cu- Petrichus scr. 20, 96. 22 41. curbita 25, 66. persolatae her- Petricus poeta 20, 96. 22 40.

bae medicinae 26, 12, 60, 74, 84, 87. persulatae herbae consideratio 21, 108.

Personata Arcios herba quae 25, 58, 66.

Pes quorum sit animalium 11. 105. pedum clavi que tellantur 20, 8. pedum merbos qui uon sentiant 22, 65. pedes gallinaéci herba qualis 25, 98. podibus uniones gestare quosdam 9. 56. pedum animalium consideratio 11,101. pedes bemini maximi II, 105. pedum avium diversitas 11, 107. pedum insectorum consid. 11, 108. pedum numerus nulli impar ib. pedum claverum remedia 20,71, 98, 21, 14, 22, 49 (2), 60. yedum worbi remedia 20, 9. 39. 22, 32. 33. 69. 23, 27. 72. 24,10. 88. 80, 28. 32, 16. 35, 57.

quaedam nucleis adhaerent ib. Pestis ubi nunquam 2, 98. postilentiam senes minime sentiunt 7,51. pestilent ae medicinae 23, 26, 80, 24, 91, 97, 26, 60. 36, 69. pestilent:am semper in occasum solis are ? 51. pestilentiam hieme fieri. 200 trinos excedere menses ib.

ratio 15, 11. Aegyptia qualis Petilii herbae consideratio naturaque 21, 25

persicum innocuum ci- Petraea brassica vino inimica 20.36. ex ea medicinae ib.

lo facinus, et que corena donatus 22, 6.

Petrites vinum 14, 11. Phaleris fortes milites donaban-Petronius Titus a Nerone pertur 7, 29. emptus 87. 7. Phalerion pictor 25, 40 6 28. Petronius Diodotus med. 20, 82. Phagias 22, 15. Petronii P. gesta 6, 35, Phaonem quare Sapphe amave-Petroselinum herba unde dirit 22, 9. ctum, et medicinae ex eo 20, 47. Pharanites gemma 37, 40. Peucedani herbae aetas 27, 118. Pharia uva 14, 4 6 7. Pharicon venenum 28, 45. medicinae 25, 70, 89, 91, 26, 11. 15. 18. 19. 27. **35. 47. 48. 49.** 58. Pharnaces rex 25, 14. 70. 72. 81. 83. 87. 90. Pharmaceon herba ib. Peucestes Alexandri servator Pharmacis primi Ponti regis sta-34, 19 5 8. tua 33, 54. Peumene quid 83. 35. Phasganion herba 25, 88 Pezicae fungorum genus 19, 14. Phaselidis lilium 21, 11. Phacos leguminis genus, et ex Phaselinum oleum quod et ad ea medicinae 22, 71. quid utile 23, 49. Phaetontis casus 3,20. 37, 11 § 1. Phasianae aves 10, 67. 11, 44. Phaetontis simulaerum 36,4 57. pediculis infestantur 11.5 Phagedaenae ulcera 20,13. mor-Phasiolum 27, 70. bus qualis 26, 68. remedia 20, Phassachates gemma 27, 54. 16. 25. 50. 59. 23, 16. 63. 24, 54. Phedius felicissimus Delphico 92. 26, 68. 87. 28, 74. 25, 52. iudicatus oraculo 7, 47. Phager piscis 32, 53. Phelandrion herba qualis27,101. Phalacrocoraces aves ubi 10, 67. Phemonoe 10, 3, 9. Phalangiis adversa 22, 29. Phengites lapis qualis 36, 46. Phalangia ervum necant 18, 44 Phenion herba et medicinae ex 8 3. ca 21, 94. Pherecydes futurum terraemo-Phalangion herba quae 27, 98. Phalangiorum genera, considetum praedicit 2, 81. Ph. Syri ratio, natura, venenum 29, 27. mors 7, 52. Ph. orationem prophalangius aranei genus 18, 44 saicam invenit 7, 57. 8 3. 8, 41. 83. corum morsus Pherenice mulier felix credita remedia 20, 43. 21, 92. 22, 29. 7, 42. 23,31, 81, 24, 11, 38, 47, 102, 25, Phidiae statuarii opera 34,19. 19 72. 73. 103. 27, 13. 15. 98. 109. \$1. quando floruerit 35,43. ini-29, 27. 32, 13. 16. Phalangius tio pictor fuit ib. marmoris parentes occidit 11, 29. sculptor clarissimus 36, 4 § 3. Phalangites herba quae 27, 98. Phidiae Iupiter Olympius 7,39 Phalareus quo casu sanatus 7, Philanthropos herba qualis 24, 51. 116. 27, 15. Phalaris herba qualis 27, 102. Philemon Ptolemaei praefectus Phalaris tyrannus 7, 57. 37, 32. poeta 4, 27. 37, 11. 31. Perillum 34, 19 6 32. Philini pater quid erga panthe-Phalerides aves 10, 67. ram 8, 21.

Philinus 20, 91. Philetaeria herba quae 25, 28. Philesius Apollo 34, 19 § 14. Philippidis velocitas 7, 20. Philippo Macedone Graeciam vincente quod signum visum 2, poculo aureo pulvino subdito dormire solitus 26, 89. ci. simulacrum 34, 19 § 14. Philippi porticus Romae 35, 36 § 3. 40 § 40. Philippus Romanus et eius piscina 9. 80. Philippi caecitater Critobolus docte curat 7, 37 Philippus scripto. 13,74. Philistic medicus 20, 15. 34, 48. Philiscus pictor 35, 40 § 38. Philiseus scr. 9, 9. Philistides 4, 20. 36. Philistus scr. 8, 61, 64, Philocharis pictura 35, 10. Philochares, id est marrubium herba 20, 89. Philocies picturae inventor 35,5. Philogynos gemma 37, 66. Philomelae avis, id est lusciniae consideratio 10, 43. Philometor rex quid circa agros colendos 18, 4. Philon pictor 34, 19 & 34. lonis opus 7, 38. Philonides cursor 2, 39, 7, 20. Philopes berba 20, 89. Philosophiae amor 13, 27. Philosophorum quorundam furor Phrygum inventa 30, 45. 2, 1. vescantur cibo 12, 12. Philostephanus scr. 7, 57. Philotimus servus in rogum do- Phrygiones qui 14, 13. mini sese iecit 7, 36. Philoxenos pictor 35, 36 & 22. Phlegmon morbus, ciusque remedium 20, 13. Phlegontis gemma 37, 73. PLIN. TOM V.

Phiegraeum crocum quale 21,17. Phleon herba 21, 54. 22, 13. Phlox herba 21, 33. Phocae pisces 9, 6. 11, 72. Phocis pirus 17, 37 § 9. Phoenicobalanos arbor 12, 47. Phoenicopterus avis 10, 68. Phoenicurus avis 10, 44. Phoenicis avis consideratio 10. 2. 13, 9. 11, 44, 7, 49. Phoenices unguentis delectati 13, 2, Phoenicea herba et ex ea medicinae 22, 65. Phoenicis statuarii opera 34, 19 \$ 20. Phoenicites lapis 37, 66. Phoenicias ventus 2, 46. Phonos herba 21, 56. Phoreus piscis 32, 53. 36, 4 § 7. Phorimon aluminis species 35, 52. Phorineum vinum 14, 11. Phoroneus antiquiss. Graeciae rex 7, 54. Phragmitis calami genus 32,53. Phradmon statuarius 34, 19. Phrenes quid 11, 77. Phreneticorum remedia 20,5. 23. 34. 51. 73. 24, 16. 38. 26,72. 29, 9. 36, 11. Phrenion herba 21, 94, Phryganion animal 30, 30. Phrygii moduli a que reperti 7, 57. Phrygius tonus 2, 20. Philosophi Indiae quo Phrygia hydromeli habet quam optimum 14, 21. Phrygianae togae 14, 12. Phrygius lapis qualis 36, 36. Phrygium flos 21, 39. Phrylus pictor 35, 36 & 1. Phrynion herba qualis 25,76. 26, 81. 27, 97.

Phrynes meretricis simulacrum | Pictorei senectus 7, 49. 34, 19 § 10. Phrynus ranae genus 32, 18. Phthiriasis morbi remedium 20. 3. 23. 23, 13. 49. 89. 24, 11. 42. 43. 45. 47. **25, 25**. **26, 86.** Phthisicorum remedia 20, 21. 22, 32. 23, 80. 36, 28. phthisis morbi alia remedia 20, 23. 92. 22, 34. 39. 24, 19. 23. 89. 92. 97, 25, 49, 26, 21, 68, 28, 33, 34. 37. 67. 30, 26. 36, 28. Phu nardi species 12, 26. 21, 80. Phycites gemma 37, 66. Phycos thalassion 26, 66. frutex 13, 48. Phycis piscis 9, 42. 32, 53. Phylarchus scr. 7, 2. 10, 96. 35, 40 € 29. Phylirae coronae blatteae 16,25. Phyllanthes herba 21, 59. Phyllis qua arbore se suspendit, nunquam floret 16, 45. Phyllon herba 22, 18. 27, 100. Phylura funes fiunt 19, 9. Phyrama lacryma 12, 49 Physemata quid 9, 54. Physes guid 37, 74. Physeteres pisces 32, 54. Phytarius piscis 32, 53. Phyteuma herba 27, 6. Pica avis 10, 29, 59, 59 Piceastri arboris resina qualis 14, 25, Picata uva 14, 4 § 3. Picatum vinum quod 23, 24. Picea arbor. Quaere post Pix. Picena uva qualis 14, 4 § 7. 15, 4. Picentina pira 15, 16. Picris lactucae genus 19, 38. ex ez medicinae 21, 67, 22, 31. Pictanon vinum 14, 8 § 1. gues faciunt 17. 8.

Pictor quis primus in pictura marem foeminamque discreverit 35,34. pictor qui dum pingeret virgines nudas ante so habebat 25, 36 6 2. pictores plures excellentes 35, 35 § 3. 36. pictores quidam quae pingere non potuerint 35, 37. 36 & 17. Pictura nulla Troiae temporibus 35, 6. quae primum Rom. publicata 35, 8. respicientes sursum, infraque a quo primum 35, 34. picturas certamen Corinthi ac Delphis 35, 35. pieturarum venae, articuli, membra, vestium, rugas a quo primum 35, 34. picturarum nova inventio 35, 35. picturae excellentes plures 35, 36 & 8. incompletae derelictae 35, 40 § 41. veteres in cera et abore tantum 35,41. pictura quando inventa 36, 4 § 3. 7, 57. pictura herbarum fallax 25, 4. picturae honor 35, 1. 7. inventores Aegyptii 35, 5. quando primum Romae 35. 7. pictura ingentis pretii 35, \$. 32. 34. 36 § 5 et 15 et 19 et 21. 4 . 30. picturis lignum optimum 19,73. Picus Martius avis quid eum Paconia herba 25, 11. quibus inimicus sit 29, 29. pici Martii mirum 30, 53. de herba quadam mirum 27, 60. pici Martii consid. 10. 20. 11, 44. ubi non sit 10.41. suspensus quadrupedes arcet 10, 50. Pierica pix optima 14, 22. Pictatis exemplum 7, 36. 8, 82 aedes ubi Romae 1, 36. Pigmenta nobilia 9, 65. Pigmenti caerulei consid. 23.56. Pictones populi calce agros pin- Pigritiae expellendae exemplum 7, 47

Pilae insoriae inventor 7, 57. Pilum a quo repertum 7.57.

Pilumni unde dicti 18, 3. Pilorum consideratio 11,94. pili virorum pice evelluntur 14, 25. pili ne nascantur 29, 37. aua arte renascantur 21, 74. ut e corpore defluant 10, 86. piles reddentia 23, 3. 35, 28. 52. 26 🖔 23. 32, 40. absumentia 23, 3. pilum corii detrahentia 23, 72. Pinacidion librerum inscriptio-

nes 1, prol. Pinacothecae 35, 2,

Pinaster arbor quid 16, 17. non decidunt folia 16, 33.

Pindari penatibus Alexander

parci iussit 7, 30. Pinearum nucum consid. 15. 9.

pinea corona apud Isthmum coronabantur ib. pineae quomodo serantur 17,11. pineae nucis natura, et ex ea medic. 23, 74. Pingendi ratio de pigmentis 33,

36. pingendi foeminae peritae 35, 36 § 1. 40 § 43. pingendi rogos consuetudo 35, 31. pingendi vestes ubi mos 35, 42. 57. Pinguetudinem facientia tollen-

tiaque 23, 23. 28, 34. pinguedinis animalium consid. 11.85. pinguia cuncta steriliora ib. pinguedo plerisque sine sensu ib. pingnedinem angentia 11, 118. 23, 78. pinguia quid animalia reddat 8, 70, 10, 93, 13, 47. pinguia celerius senescunt 11, 85.

Pinna piscis 32, 53. concharum genus 9, 56.

Pinnae pedum vice piscibus 9, 37. quibusdam nullae ib. Pinnophylax piscis 9, 66. Pinnotherae pisces 9, 51, 66, 32,

53.

Pinsendi consuctudo varia 18.

23.

Pini consideratio 16, 16. pini folia 16, 33. 38, non floret 16, 40. contra cariem tineasque 16, 81. umbra noxia 17, 18. quomodo sterilescat 17, 27 & 3. quando semen et germinationem reddat 16, 43. mire fructum gestat 16,44. pinorum erucae Pithyocampae dicuntur 23, 30. pini arboris naturae et medicinae 23, 74.

Piperitis herba, id est siliqua-

strum 19, 62. 20, 66. Piperata quae 14, 19 § 5.

Piperis consideratio 12, 14. Italia nasci ib. et 16, 59, qua regione vehatur 6, 26. per imitantia 27, 110. vice quae 27, 50.

Piratae omni tempore navigant 2, 48. a Pompeio iis naves ademptae 7, 26. Piraticum bel-

lum 16, 3. ·

Pira libralia 15,11. pira quomodo condantur 15, 17, 18 § 2. pirorum arborum consid. varia denominatio et remed. 15, 16. succus 15. 23. folia circinnata 16.38. svlvestres tarde germinant 16, 41. pirus quo tempore semen efficiat 16.43. facile frnctum perdit 16, 46. quae loca amet 16, 31. piris vinum faciunt 14, 19 § 3. piro vita brevis 17, 20. pirorum insitio quando 17, 24. satio quando 17, 30 & 4 et 6. usus ac ex eis medicinae 23, 62.

Pisana siligo 18, 20 8 1. Pisarum uvae 14, 4 5 7.

Piscatrix, id est marina rana 9. 67.

Piscium consideratio 9, 1 sqq

mira magnitudo 9, 2, 32, 4. in-1 gentia ossa 9, 2. 4. pisces asinis, equis, tauris similes 9, 2. qui maximi 9, 3. effigiei humanae 9.4. an spirent dormiantque 9, 6. omnes spirare secundum Plinium ib. piscibus auditum odoratumque inesse ib. piscium tegumenta plura 9, 14. per tegumenta differentiae ib. piscium cute ligna eboraque poliuntur ib. foeminae maiores quam mares 9, 17. quando facilime capiantur ib. et 35. omnes hiemem sentiunt 9, 24. que tempore lateant ib. alii aliis in locis principatum obtinent 9, 32. qui nisi verberati coqui non possine 9,33. piscium senectutis indicium ib. in terram exeuntes 9, 35, 9, 83, piscium digestio in figuras corporum 9, 36. planorum differentiae 9. 40. piscium vinnae 9.37. pisces cartilaginei 9, 40. 75. piscium colorum mutatio 9, 42. piscis volans 9, 43. 32, 6. pisces sanguine carentes 9, 44. molles quales ib. et 37. piscium pedes 9, 44. 37. cirri 9, 44. sensus 9, 66. astus 9, 67. 85. 32, 5. planí cur sacri dicti 9.71. venenati 9,72. 86. piscium morbi 9, 73. mira generatio 9, 74. piscium vulvae 9, 77. longissima actas 9, 78. vivaria 9, 79. terreni 9, 83. lucentes 9, 87. inimicitiae inter eas et amicitiae 9, 88. genera plura miteque 16, 89. omnes dormire 10. Pissini olei usus 23, 50. maxima 11, 46. dentes quales Pistaceae nuces ad quid 13, 10.

ra, et corum nomina 9, 15, 32. 53. qui animal pariant 9, 15. 40. 75. sine ossibus ubi 9, 17. pisces necantia 26, 44, 20,24. piscibus oleum faciunt 15, 7. pisces fictiles 35, 45. piscibus tantum vescentes homines 16,1. 7, 2. pisces aegroti in piscinis quomodo sanentur 20, 44. pisces capiendi ratio 25, 54. 9, 9. 23. piscibus vivere Alexander quosdam vetuit 6, 25. piscium quot differentiis eadem coena vescebantur 35, 46. pisces in cerebro gemmas habentes 37. 56. 67. responsa ubi dent 31.18. illico mortem in cibis afferentes 31, 19. plurium in medicinis usus 32, 14. e manu hominis vescentes 9, 8. piscium auguria 32, 8. pisces ubi amarissimi, dulcissimi, natura salsi, quis maximus 32, 9. salsorum medicinae 32, 17. piscibus quae sint venena, et ad id remedia 32, 19. piscium omnium adeps utilis oculis 32, 24. caelestis signi consid. 18,65 & 1.74. Piso M. consul quando 7, 27. 8. 54. 37, 6. Pisonis defensio 11, 71. Piso L. potator maximus 14, 28, Piso frugi, qui scripsit orationes et annales 2, 54. 3, 23. 6,74. 8, 6. 13, 27. 14, 28. 15, 38. 17, 38. 18, 4, 33, 11, 34, 8, 13, Pisones unde dicti 18, 3. Pissasphaltos quid, et eius modicinae 24, 25. 35, 51. scunt 10, 62. auditus olfactus- Pisselaeon oleum quale 24.11.24. piscium capita portione Pissoceros apium quid 11, 8. 11, 59. 61. qui mammas habent Pistaciorum consideratio, et ex 1,95. septuaginta sex gene- eis medicinae 15,24. 23,78.

Pistana herba 21. 68. Pistolochia herba, v. Plistolochia 25, 55.

Pistores quando primum Romae 18, 28. pistoria 18, 20 § 1. pisturae consideratio 18, 23.

Pisum quando seratur 18. 31. Pityocampae, id est pinorum erucae 23,30. ci. morsus reme-

dia 23, 40. 28, 33. Pityusae fruticis descriptio et

medicinae 24, 21.

Pituitae morbi remedia 20, 12. 23. 51. 53. 57. 84. 87. 92. 21, 94. 22,40.65.68.74. 23, 16.31.63. 10. 11. 82 83. 24, 21, 33. 35. 47. 80. 82. 25, 22. 25. 90. 26, 34. 35. 36. 38. 39. 40. 44. 62. 73. 27, 51. · 113. 28, 50. 31, 46 § 4. 32, 14. 21, 31. 36, 33. pituitae gallinae et gallinaceorum remedia 10, 78, 20, 23, 24, 61, 25, 22, pituitas pecorum et iumentorum sanantia 25, 22. 26, 51.

Pix ubi optima 14, 25. 16, 28. pice vina condiuntur 14, 24, 25. picem quae arbores fundant 14, 25. 16. 16. genera plura 14. 25. 16. 21. vitia et probatio 14. 25. nicem oleo extrahi 24, 1. picis oleum pissinum dictum 15,7. picis genera et usus varius 16. 21. ad tecta 36, 48. natura. genera, bonitas, medicinae 24, 23. pix quid 23, 24. fossilis

ubi 16. 23.

Piceae arboris consideratio 16. 16. 18. ad usum funerum ih. picea non floret 16, 40. cortex ad quem usum 16, 14, umbra noxia 17, 19. folia pectinum modo 16, 38. germinatio et semen quando 16, 43. medicinae 24. 19.

Plagarum interaneorum remedia 20, 40. Vide interaneorum morbi remedia. plagarum corporis remedia 26, 83. 87. plagis quae lina aptissima 19,2 §2. plagis recentibus medicinae 28,

Planarati quid 18, 48.

Plancus Imperator 35, 36 & 22. Plancus L. quis 9, 58. plancus aquilarum genus 10, 3. Planci unde dicti 11, 105. Planeus L. orator 7, 10. Plancus L. consul 2, 31. Plancus Asinio Pollioni quid responderit I, prol. Planetarum consideratio, situs, spatia, natura 2, 4, 6. per zodiacum motus 2, 13.

Plantaginis herbae consideratio. et ex ea medicinae 25. 39. 78. 91. **3, 23. 24. 26,** 14. 15, 18. 19. 21. 27. 28. 47. 56. 58. 60. 64. 68. 70. 71. 73. 74. 75. 78. 80. 81.

84. 86. 87. 90.

Plantae qualiter disponendae in agro 17, 14. 17. plantandi tempus 18, 65 § 2. plantaria quomodo reperta 17, 11.

Plantis aversis homines 7, 2. Plastae qui 35, 43. sq. plastice ars quae 34, 16. plastices, id est, artis figulinae consideratio 35, 43. plastice quarum artium mater credita 35, 45.

Platanus arbor 12, 3-5. platanus Delphis sata ab Agamemn. 16, 88. platani Antandri portentum 16, 57. platanus cito germinat 16, 41. platani folia latissima 16, 38. platano oleum facient 15, 7. platani umbra iucunda 17, 18 medicinae 24, 29. Platanistae pisces 9, 17.

Platea avis 10. 56.

Placitis Cadmiae genus 34, 22. Plateni qualis a Dionysio col-

310 latus honor 7, 81. Plato ob Ma-| Plistolochia herba qualis 20, 14. giam navigat 30, 2. Platonis infantis ore apes consederunt Plistonicus medicus 20, 13, 48. 11, 18. Plato cf. 2, 92. 22, 51. Platycerotes qui 11, 45. Platrophthelmon quid 33, 34. Platyphyllon herba quae 26, 44. 72. Platys nervus quidam 26, 58. Plautius Qu. consul 10, 2, Plauti unde dieti 11. 105. Plautus poeta 14, 15, 18, 28, 19, 19. 29. 14. Plebs Romae a patribus discordat 16, 15. Pleureticorum, id est laterum dolorem patientium remedia 20.16.68. 21, 81. 22, 49.75. 23, 63. 24, 14. 58, 74. 26, 27. 55. Pliniana cerasa 15, 30. Plinii de dee opinio 2, 5. Plinius primus quid de ratione stellarum tradidit 2, 14. Neromis gesta scripsit 2, 85, 106. Plinii tempus 2, 106, 9, 6, 7, 3, 10, 59. 12, 6, 13, 26, 14, 3, 36, 24 § 3. Plinium in Africa fuisse 7, 3. 17, 3. Catulli conterraneus 1, prol. quid de anima post mortem 7, 56 sq. nocturnis temporibus scribebat I'. prol. Plinii liber a fine Aufidii Bassi ib. libri de Grammaticis naturalis historiae libri quid contineant 1, prol. 11,119. 12, 9. Pomponii Secundi vitam edidit 14.6. Plinium inxta Septentrionalem oceanum fuisse 16, 1. in scribendo diligentia 28, 61. primus Latine de medicinis scripsit 29, 1. de equestri inculatione liber 8, 65. Plinii pater 8, 73. interdum ab Arist. discrepat 9, 6. ad auto-

25, 55. 90. Plocami Annii libertus 6, 24. Piocamos Isidos frutex 12, 52. Plotia arundinis genus 16. 66. Plotius L. proscriptus unguenti odore proditus 13. 5. Plumbago herba qualis 25, 97. Plumbi consid. genera, usus 34. plumbum candidum ubi proveniat 4, 30. plumbi nigri usus et genera 34, 49. plumbi medicinae 34, 50. plumbum in massa mergitur, fluitat dilatatum 2, 106. a quo primum et ubi inventum 7. 57. plambeis laminis scribebant veteres 13. 21. plumbum vitii et morbi renus 25, 97. Pluvia quib, arboribus presit, et obsit 17, 2. futurae signum 18, 60. 78. pluviis quae alantur 31. 1. pluvia ubi nulla 2, 96. pluviae prodigiosae, sanguine, lacte, carne 2, 56. Pnigitis terra 35, 56. Pocula ex remmis 33. 2. aureum quid apud medicos 24, 58. poculis repletis media maximo in iis tument 2, 65. Podagra novus morbus nec incurabilis quidem et cur latinum nomen non habeat 26.58. wodegra olim rarior ib. podagrae morbi remedia 20, 2, 4. 8, 9, 14, 82. 33. 34. 52. 76. 81. 97. 21, 76. 101. 22, 15. 16. 20. 29. 32. 35, 49, 57. 64. 70. 71. 77. 23, 12. 37. 63. 64. 24. 14. 32. 35. 38. 59. 93.120. 25, 22. 24. 27, 9. 10. 34. 40. 28, 9. 20. 21. 23. 27. 33. 37. 62. 30. 23. 31, 45. 32, 42. 34, 46, 35.51. 36, 28. podagrae iumentorum res relegat lectores 7, 1. 28, 1. remedium 22, 78,

Podicis morbi remedia. Quaere, Pollux a nautis invocatur 2, 37. sedis remedia. Poecile Athenarum porticus a quo picta 35, 35. Poematum origo 7, 57. Poena deus quidam secundum Democr. 2. 5. Poenitentiae exemplum 29, 28. Poenorum in clypeis et in imaginibus consuetudo 35.4. Poenorum humana victima 36. 4 & Poetae qua hedera coronentur 16, 62. Poetelius Q. praetor 13, 27. Pogoniae cometae genus 2, 22. Polemon pictor 35, 40 & 42. Polemonia herba quae 25, 28. ei. medicinae 26, 28, 48, 49, 58. 86, 90, 25, 55, Polenta et ex ea medicinae 22, 59. polentae usus ex qua materia 18, 14. 18. Polia gemma 37, 73. Poli caeli qui 2, 13. Polii herbae mira in mutando! colore natura 21, 21. Polii genera duo 21, 21. 25, 5. 26. 22. medicinae 21, 84. Polis pictor 34, 19 § 34. Polientina vasa 35, 45. Pollices premere, proverb. 28, 5. Polline salem cibis eximunt24,1. Pollio Carbilius 9, 13. Pollionis Galli cedrinae mensae 13, 29. Pollionis Romilii senecta 22.53. Pollionis Azinii signa 36, 4 & 6. Pollio Vedius quis 9, 39. 78. Pollionis Naevii magnitudo 7, 16. Pollionis Asinii bibliotheca Romae 7,31. Fide Asinius. Pollio Triarius Aegypti prae-

fectus 36, 11.

§ 2.

Pollis, id est siligiais flos 18, 20

7. 22. Pollucis aurigae qui 6. 5. Pollucis simulacrum 34. 19 \$ 16. Pollucis pictura 35. 36 § 5. 20. 36, 4 \$ 10. prol. \$ 10. 6. 37, 2. 4. Polveritus ser. 31, 14. cte nati 7. 50. Polygonaton herba ib. 26, 90. Polymita texta 8, 74.

Pollutio nocturna quo compescatur 20, 26. 81. 34, 50. Polyanthemon herba 27, 90. Polybius 3, 10. 4, 36. 37. 5, 1. 4. 6, 6, 36, 38, 8, 18, 21, 56, 31, 10, Polycles statuarius 34, 19. 19 § Polycletus sculptor quo aere usus 34,5. 19. Polycleti statuarii opera 34, 19 § 2. astus I, Polycharmi statuarii opera 36, 4 Polycnemon herba qualis 26. 88. Polycratis annulus qualis, et quomodo in mare projectus 33. Polycrates statuarius 34,19 & 34. Polydamas et Hector eadem no-Polydectes statuarius 36, 4 & II. Polydorus statuarius ib. Polygala herba qualis 27, 96. Polygnotus pietor 83, 56. 34, 19 6 25. 35, 25. 35. 39. 40. Polygonoides herba qual. 24, 90 Polygonon herba quae 27, 91. Polygonus herba et medicinae Polygrammos lapis 37, 37. Polynicis pictura 35, 40 § 40. Polypodioa herba qualis 16, 92 medicinae 26, 37. 66. 75. Polyporum piscium consideratio, genera, natura 9,46. 48. polypi tegumentum 9, 14. polypi

Romanorum victoriae nuntius

exeunt in terram 9, 35. polypi; pisces quales 9, 37. polypus co-Iorem mutat 9, 46. polypus piscis, et eius in medicinis usus 32, 42. 53. polypi concharum avidissimi 9. 48. polypi coitus qualis 9, 28. 74. polypi et locastae inimicitia 9, 88.

Polyous morbus 26, 37. Polyrrhizon herba 25, 21.54. 27,

103.

Polytricha herba 25, 83. polytrichon herba 22, 30. polytrix herba qualis et qb. utilis 26,88. Polytrix gerama 37, 73.

Polyzonos gemma ib. Poma quo situ in arborib. et herbis 16, 49. quando pereant 17, 2. quomodo interdum aegrotent 17, 37 & 6. quando colligenda et qualiter 18, 74. quaedam pauperib. interdicta 19, 19 § 2. carnosa et acinos habentia 15, 27. iumentis quomodo portatu facilia 24, 1. quae bona malave sint ib. pomo mali interdum folia insunt 16, 38. pomi folia qualia ib. pomorum vinum quale 14, 19 § 3. denominatio diversa 15, 14. plura a familiis denominata ib. partes, quae sunt a sole, rubent 15, 15. sylvestrium natura ib. servandorum ratio 15, 18 § 1. colligendorum tempus decens ib. putandorum tempus 15, 16. pomorum et corum seminum diversitas 15, 34. , tegmina varia ib. commendatio, et quae in eis placeant ib. poma ferentium medicinae ib. DOMORUM USUS in medicinis ib. pomorum genera plura, et ex eis medicinae 5. fructus non ferentes quomo- militat 15, 24.

do inventur 17,43. pomiferae arbores quales 16, 1.

Pomona dea 23, 1.

Pompeianus Colassus 34, 18. Pompeia lex 3, 24. Pompeiana pira 15, 16. Pompeiana uva 14, 4 66 et 7. 8 & S. Pompeiae ficus

quae 15, 19, Pompeii theatrum 7.3. Pompeins cui similis 7, 10. Pompei pulchritudo ib. Pompe pater cui similis ib. Pompeius octingentas quadraginta sex naves Piratis ademit 7, 26. 27. Pompei literae nec lectae a Caesare exustae 7. 26. Pompei Magni laus, victoriae, triumphi 7, 27. quid erga Posidonium philosophum 7, 31. Pompei in consulatu collega 7, 49. Mithridaticus triumphus 12, 9. quando quarto consul factus 15, I. balsami arbores in triumpho suo duxit 12,54, portentum ante civile bellum 17. 38. quos agros non solitus emere 18, 7 § 3. Hispania trophaca, aliaque gesta 3, 4. quo die natus 37, 6. Mithridatem superat 23, 77. tertius consulatus 26, 69. 34,39. de Pharnace triumphus 33.54. Pompei aedes 34, 19 § 3. amphitheatrum quale 36, 24 6 7. ubi a Caesare victus 36. 29. Mithridatis gemmam in Capitolio dicat 37, 5. victoria ad margaritas gemmasque inclinavit 37. 6. tertius triumphus ib. Pompeium taxat Plinius ib. Pom-

phantis triumphus 8, 2. coasulatus secundus 8, 7. 23, 55. primitiae quomodo 28, Pompeius Flaccus in Hispaniis

pei trophaeum in Pyrenaeis ib.

imago ex margaritis ib. in ele-

Pompeius Lenaeus quis 15, 39. Pompeius Lenaeus Magni Pompei libertus 25, 3.

Pompei Auli interitus 8, 54.

Pempholyx 34, 33.

Pompilus piscis 32, 54, 9, 20, 47. Pomponius Secundus poeta 13. 26. 14.6. nunguam ructavit 7.

Pemponius Romanus 7, 4.

Pondus aqua sustinens omne 6, 31. Penderum nomina et matio 21, 109. pondera unde dicta 33, 13. ponderum repertores 7, 57.

Ponticae gemmae 37, 46. 66. triticum 18, 12 § 1. gentes nullum panico praeferunt cibum 18, 25. nuces 15, 24. cera optima 21, 49. anates veneno vivunt 25, 5. Pontici maris

cancrorum copia 9, 51. mures 8, 55. pisces 9, 19.

Pontificum domus laurum habuit 15, 39.

Pontificii iuris libri septem 13.

Pontius Caii principis legatus **35. 6**.

Pontus nunquam refinus 2, 100. Ponti absinthium quale 11,75. Ponti vina olura 14. 9.

Popilius Caius 34, 14.

Poppose Neronis conjugis luxus 83, 49. 37,12. 34, 29. 11,96. asinino lacte cutem curabat ib. Poppysmis fulgetras adorare

consensus gentium est 28, 5. Populonia urbs, et ia ea lovis si-

mulacrum 14, 2.

Populi arberis consid. 16, 25. populus Hereuli dicata 12, 2. montes amat 16, 30. populo pediculus tremulus 16, 38. umbra nnila 17, 18. populus arbor cito germinat 16, 41. populus arbor nullum semen aut fructum fert 16, 45. vitibus placet 16. 68. apta scutis 16.77. quando et qualiter plantanda 17. 15. alba ad quid, et quomodo serenda 17, 31. nigra vitibus aptissima 17, 35 & 22. populi medicinae 24, 32.

Porcaria quid 11, 84.

Porcilaca, v. portulaca. Porcus piscis maximus 32, 9, ei. venenum 32, 19.

Porci futura praesagiunt 18, 88. porci ut nos seguantur 29, 15.

Porculeta quae 17. 35 & 9. Porphyrio avis morsu bibit 10. 63. porphyrionis venter 11, 79.

Porphyritis ficus 15, 19. Porphyrites marmor 36, 11.

Porri herbae consideratio 19,33. autoritas a Nerone data ib. satio et cura ib. ubi optimi ib. genera duo ib. porri succua sine cruciatu perimit ib. semen quale 19, 58. porris translatio prodest 19, 60. sectivum et ex eo medicinae 20, 21. capitatum et ex eo medicinae 20, 22. nigrum 27, 30.

Porrigines capitis tollentia 24, 120. porriginis morbi remedia. 20, 40. 24, 11. 28, 46. 29, 35. 20, 53, 50,

Porsona quid erga obsides virgines egerit 34, 13. cum Rom. foedus 34, 39. sibi labyrinthum sepulchrum feeit 36, 19 6 4. impetratum fulmen 2, 54.

Portentum apud Mutinam 2, 85. portentorum materia 23,81. 28,

6 sq. 16, 57. Portii Latronis laus, et quales

eius discipuli 20, 57. Portius Caius censul 2.57. Portius L. cons.2.29. Portius M. cons.2.21. 314 Portulação s. porcilação herbae natura, genera, medicinae 20. machi rosiones 23, 74. Porus lapis 36, 28. Posideanae aquae unde 31, 2. 19 § 34. Posidonius scriptor 2, 21. 6, 21. 7. **3**1. Posidonio philosopho aPompeio collatus honor 7, 31. Possis lutifigulus 35, 45. Posteros plurimos qui reffquerint 7, 11. Postumia lex Numae fuit 13, 1. et eius prima ovatio 15, 28. Posthumius Spurius consul 2. 31. Postumius L. 11, 71. Potamantis herba 24, 102. Potamogeton herba 32,19. 26,33. Petandum quetiens sit 28, 17. Potentum iniquitatibus quomodo resistatur 28, 27. Poterion herba qualis 25, 76. 27, 97. Pothos herba et flos 21. 39. Potulana vina 14, 8 8 5. Potum arbores ferentes 6, 37.

Pothos deus ubi colatur 36. 48 7. Pramaium vinum 14. 6. 10.94. diversitas et effectus 23, 16. potu caruisse nonnullos 7, Prasius gemma 27, 34. 18. potatores maximi plures 14, 28, Praeceptor ingenti docens praemio 25, 26 § 8. Praccipitatorum ex alto remedia 24, 95. Praeconini 33, 3. Praccordia 11, 77. 30, 14. praccordiorum remedia 20, 13. 40.

22, 9, 49, 58, 28, 23, 41, 53, 24, 30, 26, 6.

97, 120, 25, 25, 26, 20, 48, 27, 14. 109. 30. 14. 81. portulacae usus contr. sto- Praegnantes quae cavere debeant 20, 51. 91. 23, 80. 25, 35. 30, 44. praegnantium remedia in malacia 23, 56. 57. Posidonius sculptor 33, 55. 34, Praeliorum expertes homines 5, 8. praclium a quo repertum 7, Praemia in omai re maxime speetantur 14. 5. Praeneste unguentis delectabatur 18, 2. Praeparentium vinum 14, 9. Praesagia tempestatum ac futurorum 18, 77 § 3. Postumii Tuberti consulatus, Processum cerulei genus 22, 56. Praester quid 2, 50. Praesteris serpentis remedia 24. **73. 20. 81. 32. 13. 17.** Praeterita non praeterisse impossibile est 2, 5. Practexta toga a quo 9,63. practextae vestes a quibus 8, 74. praetextati anguillarum tergore verberabantur 9, 39. Praetoriana cehors 9. 5. Praetutiana vina 14. 8 5 3 Prasion, id est marrubium et eins medicinae 20, 89. potus animalium differentiae Prasion, id est origanum herba 20, 67, 69, Prasoides topasii genus 87, 82. Prason 13, 48. Pratorum consideratio 18,67 6 4. pratum antes paratum dicebatur 18, 6. prata quando rigamda 18, 67 § 2. pratorum situs 18,67 § 4. berbae optimae quae ib. que secanda tempore ib. ubi quater anno secentur 18, 67 65. 48. 68. 13. 15. 21, 13. 78. 89. 106. Praxagoras medicus 20, 18. 26.

Praxibulas magistratus Athe-| lestium 2, 58, frugum 18, 46, niensium 32, 37.

Praxiteles quando et eius prima speculorum factio 33, 45. Pra- Prodorus pictor 34, 19 & 25.

33. 55. ei. Venus in toto orbe Proetides a Melampode quo samobilissima 7, 39. 36, 4 § 5. Pr.

opera 34, 19 § 10. 36, 4 § 5 et 10. Profluviorum remedia 20,51. 21, Priami pietura 35, 40 & 32.

adipiscamur 24, 102.

Primitiae rerum sacerdotibus offerebantur 18, 2. frugum ubi

Apollini dicantur 4. 26. Principis magnanimitas 35, 36 §

12. Principum rapinae 9, 58. Principium novarum rerum lu-

bricum 29, 1.

١

,

Priscorum vita rudis in literis, ingeniosa tamen 18, 69 § 3. di-

ligentia 25, 1. laus 33, 6. Pristarum simulacrum 24.19 6 3. pristes pisces ingentes 9, 2, 3.

pristes pilo vestiuntur 9, 15. Privernatia vina 14, 8 § 3.

Proboscis elephantum facillime amputatur 8. 7.

Procax est natur, multorum26,2.

Procellae unde fiant 2,38. 43. 50. procellis nibil violentius 32, 1.

Prochimasis quid 18, 57. Procilius ser. 8, 2.

7. 9.

Proculeins Caius 36, 59.

num, nisi canicula dicatur 18,

Prodesse aliis debent omnes Protogenes statuarius 34, 19 & **2**5, 1.

Prodicus medicus 29, 3. Prodigia plura arborum 16. 57.

17. 38. 41. montium inter se

56. armorum et tubarum eac- 20.

alia 8, 64, 69, 70, 11, 112, vide Miracula.

xiteles sculptor quando 34, 19. Prodromi ficus quid 2, 47. 16,19. natae 25, 21.

Primatum apud reges quomodo Prognostica tempestatum 18, 77 § 3.

Prohibitoria avis 10, 17,

Promethei de anaulo fabula 33, 4. 37, 1. in Caucaso monte religatio ib. primus bovem interfe-

cit 7, 57. Promuscis, id est elephantis na-

sus 8, 7. Propaginum consideratio atque

inventio 17,20. propagari quae arbores possint 17, 21. propagationum genera duo ib. pro paginum genus totas supplantandi in terram vites 17,35 § 27. Propolis apium 24, 32. 22, 50. 11, 5.

Propylaca Atheniensium 36, 4 & 10. 35, 36 § 20.

Prosaicae orationis inventor 5. 31. 7. 57.

Prosedamum vitium 26, 63. Proserpinaca herba 27, 104.

Proconnesiae ancillae partus Proserpinae raptae simulacrum 34, 19 \$ 10.

Protagion vinum 14, 9.

Procyon non habet nomen Lati- Protesilai sepulcrum uhi, et ibi

arbores 16, 88. simulacrum 34, 19 6 15.

24. casula contentus 35, 37. quid erga Apellem egerit 25, 26 § 11. a Demetrio dilectus 25. 36 € 20.

concurrentium 2, 85. pluviae 2, Protogenes pictor 25, 36 & 10 et

Protomedia berba 24, 102. Protropum musti genus 14. 8 & **6**. 11.

Protypa quae 35, 43.

Providentiae animalium exempla 10, 50. Vide, Astus animalium

Providentiae exemplum 18,8 §1. Provocatio unde appellata 1, prol.

Proverbia quorum Plinius meminit : Aeris alieni comitem esse miseriam 7, 32. Africa semper aliquid novi affert 8, 17. Albo in hoc non eras i, prol. Aliena insania frui 18, 6. Alius de alin iudicat dies 7, 41. Apinas Tricaeque 3, 16. Aure attestamur 11, 103. Canis lapidem mordens 29, 82. Cymba. lum mundi i, prol. Citra pulveris iactum 35, 40 & 32. Cornucopiae I, prol. Cuculum imitari 18, 66 § 2. Cum mortuis larvas luctari I, prol. Deus est mortali invare mortalem 2, 5. Dimidio vitae vivimus 7, 51. Dodonium aes 36, 19 § 4. Dodest 18.6. Domini oculus fertilissimus 18,8 § 2. Ede nasturtium 19, 44. Elephas celerius parit i, prol. Extra omnem ingenii aleam ib. Gallinaceum lac haurit ib. Homines sumus ib. Leporem edit 28,79. Multa Psammetichus rex 36, 19 & 1. ultra crepidam 35, 36 § 12. Ne. Psaronius lapis 36, 43. mo mortalium omnibus horis Pseudanchusa 22, 24. sapit 18, 8 & 2. Nihil nimium Pseudisodomon 36, 51. 7, 32. Nosce teipsum ib. Per- Pseudobunion herba 24, 96. Campanos, etc. 18, 36. Polit- pirus 17, 20. ces premere 28, 5. Salem cum Pseudodictamnon et ex co me-

pientia viuo obumbratur 23, 23. Satyrion 26, 63. Stellie 30, 27. Strychnum bibit 21, 105. Succisiva opera i, prol. Suspendio eligendam arborem I, prol. Sui animum pro sale datam 8, 77. Tympanum mundi 1, prol. Utramque paginam facit 2, 5. Vitilitigateres I, prol. Prudentiae exemplum 10, 60.

Pruinae consideratio 2,61. exastio carbunculatio dicitur 17. 37 § 4. quibus et quando no-

ceat ib.

Prunorum consideratie 15, 12. Damascena 13, 10. 15, 12. sylvestria 15, 13 pruna post Catonem coepisse ib. prunus Aegyptia 13, 19. prunorum succus qualis 15, 33. pruna quibus constent 15, 34. prunus quae loca amet 16, 30. quo serenda tempore 17, 30 § 6. medicinae 23, 66. prunorum usus ib. sylvestrium medic. 23, 68. Pruriginis remedia 20, 23, 69. 23, 16. 26, 74. 27, 5. 28, 69. 31, 46 &4.

mini frons plus occipitio pro- Pruritum corporis tollentia 29. 86. 22, 73. 74. 23, 13. 27. 80. 28,14. 27,28. 28, 33. 37. 29, 11. 30, 41. 31, 45. 32, 40. 35, 51.52. pruritus quo tellantur 21, 81. Prusiae regis filius qualis 7, 15. Prusiniae uvae 14, 4 6 7.

Syrorum olera 20,16. Ne sutor | Psammetichum fugientes 6, 25.

fricui faciem I, prol. Plus apud Pseudocapirius sive Pseudocy-

pane et caseo esitat 31, 41. Sa- dicinae 25, 53. 26, 31, 90.

Ptolemacum Caesar perimit 5, 1. Ptolemaeus Lathyrus rex

7, 13. Ptol. Philadelphus ole-

liscum Alexandriae statuit 36. 14 § 3. Ptol. Lagi 35,36 § 14. 3C,

18. Ptelemaei coniunx ib. et

23. mater 37, 32. navigatio 9, 2

erumpat 21, 97.

domus 36, 24 § 6.

Pseudonardus 12, 26, Ptolemaci bibliotheca 13, 21, Pseudospheces vespae genus 30, Pailothri remedia 22, 15. Psilothrum quid 23, 16. 24, 47. 27, 48, 28, 77, Psilothrum unguentum quid 24, 38. Psilothri herbae medic. 26, 93. Ptyades aspides 28, 18. Psimmythii consider. 34, 54. Pubertas quo coerceatur ne Psimmythii veneni remedia 22. 52. 23, 40. Publicanorum vires 33, 8. Psitta piscis 9, 25. Publicolae consulis filia 34, 13, Psittaci avis consideratio 10.58. ex India ib. Imperatores sa-Publius poeta 8, 77. 35, 58. Publius Licinius censor quando lutat ib. turturibus amicus 10. 96. prittaci caput quale 10, 58. ubi primum visi 6, 35. Psora morbus qui 19, 62. psorae remedia 20,20. 36. 51. 69.70. 87. 22, 32. 23, 3. 10, 13, 41, 63, 64. 24, 77. 25, 109. 31, 45. 32, 27. Psoricon medicamentum quod 34, 29,

Psychotrophon herbae quae 25, Psyllion herba 25, 90. ei. medicinae 26. 18. 28. 49. 64. 66. 73. 75. 87. 90. Psylins rex 7, 2. Psyllorum gentis cum serpentibus mirum 8, 38, 11, 30, 25, 76. Psythium passi genus 14, 11. Pterigiae morbi remedia 20, 89. 23, 16, 63, 81, 24, 5, 67, 119, 26, 15. 89. 27, 5. 30, 37. 32, 24. 34, 45. 56. 35, 52. Pteris herbae, id est, filicis consideratio 27, 55. Pternica herba 21. 57.

Pteroti calices quales 36. 66.

19 8 2.

et anid de vino censuerit 14.16. Publius Cornelius cos. 13, 27. Pucina vina in saxo coquuntur 17. 3. uva 14. 4 & 9. 8 & 1. Pudicae foeminae quae maxime Romae 7, 35. Pudicitia des 2, 5. Pudicitia quando Romae subversa 17,38. Pudicitiae exemplum 7, 2. 34. 8, 5, 10, 52, 83 Pudoris sedes in genis 11, 69. Puer in uterum reversus aliquando 7, 3. puer mirae velocitatis 7, 20. pueri ne debiles fiant 20, 83. puerorum ulcera in capite quomodo sanentur 20, 53. puerorum morbi remedia. quaere . Infantium morbi remedia. puerum quendam septem et quinquaginta dormisse annis 7, 53. Puerperii pericula quomodo tel-Jantur 28, 29. puerperia duodecim uno abortu egesta 7, 9. Puerperae cuiusdam Romanae pietas erga matrem 7, 36. Ptoron aedificii genus 36, 4 8 9. Pugillarium usus quando 13, 21. Pugnatores que fortieres fiant Ptisana et eius usus 18.13. 2.65. 29. 26. pugnaturi quod oleum

praesument 23, 50, ad mortem: pictis navibus vehebantur 35.31. Pulchritudinem faciei servantia 21.88.91. inducentia 24.102. 25, 80,

Pulegium herba brumali floret tempore in coronariis vel carnariis 18, 60, 19, 47. pulegii consideratio, natura, medic.20. 54. 51. 2, 41.

Pulices quomodo necentur 20, 54. 65. 22, 12. 24. 24, 35. gignantur 30, 26.

Pulla terra omnium optima 17, 8. Pulmentaria unde dicta 18, 19. Pulmonea poma 15, 15.

Pulmo quibus maximus 11, 72. pulmonem habentia spirant omnia 9,6. 11,2. pulmonis consideratio 9, 6. pulmone quae careant 11, 72. pulmonis morbi remedia 20, 21. 21, 85. 24, 11. 14. 92, 26, 19, 21, 27, 24, 28,27. 33.53. 30, 8, 32, 31. pulmoni contraria 22, 70.

Pulmones pisces tempestates praesagiunt 18, 85. pulmonis 47. mirum 9, 71. 32, 58.

Pulte din Romani usi sunt 18. 19. corpus augetur 22, 60.

Pulveri vis inest siccandi 15. 21. 49. 50. pumicis consideratio 36, 42. pumicis farinam praesumunt bibaces 14, 28.

Pumiliones in arboribus 12, 6. in animalibus 11, 109.

Pumula uva ubi 14, 4 67.

Punctiones ne sentiantur 25, 94.

Punici belli I. etassis LX die- Pustulas facientia in corpore bus parata 16, 73. secundo ad 25, 87. 27, 54. pustularum cor-

raemutus 2, 86. secundo aunulorum Rom, trimedia 32 . 6. classis XL dieb. parata 16, 72. tertium unde sumptum 15, 20. primum quande coeptum 22, 12, bello I. Romae ses imminutum ib. Punica cera optima 21, 49. apyrina 23, 57. mala quae utiliora ib. mali consideratio 12. 34. flos balanstium ib. Punici mali vinum rhoiten vocant 14, 19 § 3. acini quales 15, 29. membrana 15,34. qua arte po mum non rumpatur 17, 16. genera, natura, medic. 23, 56. cytinus quid 23.59. radicis medicinae 23, 60. punica inter mala numerari 15. 11. aciaus intus sub cortice ib. punicae arberes quae loca ament 16, 30. folia angusta 16, 38. punicae fruetum ac flores perdunt 16, 46. punicis arboribus vita brevis 17. 20. insitie in omni genere 17, 26. nucleorem medicinae 23. bunicum malum sylvestre 23, 61.

piscis in medicinis usus 32, 46. Pupillae oculorum consideratio 11, 55.

Purgantia 23, 34. 42.

Purgationes mulierum. Foeminarum purgationes.

Pumex lapis ex qua materia 13. Purpurarum consideratio 9. 60. in medic, usus 32.41. contra venena 32, 21. Tyria et dibapha 9, 63. pretiosissimae unde 21, 22. purpararum pariendi tempus 9, 74. quo facile capiantur 32, 18. purpurissum color 35, 12. 22.

punctionum laterum remedia Pusionis Secundillas proceritas 7, 16.

Trasimenum lacum ingens ter- poris remedia 20, 81. 87. 22,60.

67. 68. 70. 23, 34. 36. 81. 28, [ 70. 29, 11. 34, 45. 35, 57. Putandarum arborum disciplina 17, 45. putandi tempus 18, 65 § 2. 17, 36. 22, 3. putationis consideratio 17, 35 § 7. excogitatio ib. et 14,14. plagae quales esse debeant 17, 35 \$ 28. Putei a que primum reperti 7,57. putei mirae naturae 2, 100. puteorum aqua qualis 31, 23. Puteolanum purpurissum 35,25. Putcolanus pulvis qualis 25, 47. Putredinem inhibentia 20, 83. 24 . 11 . Putrescere corpora mel non simit 22, 50. Pycnocomon herba 26, 36. Pygargi forae & 79. aquilarum genus 10, 3. Pygmaci 7, 2. corum regio ubi 6, 35. eor. cum gruibus pugna 7, 2, 10, 30, Pyra locus, ubi helleborus 25,21. Pyralis vermes 11, 42. Pyralis avis 10, 95. Pyramides 36, 16 sq. Pyraustes vermis 11, 42. Pyreicus pictor 35, 37. Pyrenaei montes buxo abundant Pytheas sculptor 33, 55. 10. 3. Pyren gemma 37, 78. Pyrethrum herba 28, 42. \$L 4. 7. 39. Pyrites lapis 36, 30. Pyromachus statuarius 34, 49. Pythis statuarius 36, 4 6 9. 19 6 24. Pyrosechne frutex 13, 35. Pyrraeum nemus 16, 19. Pyrrhi regis pollex 7, 2. 28, 6. Pythodorus statuar. 36, 4 6 11. simulacrum 34,19 §16. exGrae- Pythonis serpentis simulacrum cia in Italiam pontibus trans- 34, 19 5 4. ire cogitavit 3, 16. a Romanis Pythocles statuarius 29, 30.

phantes duxit 8, 6. quando ex Ît. pulsus 11, 71. ei. obitu portentum 11, 76. annulus 37, 8. Pyrrhus statuarius 28, 40. Pyrrhice saltatio 7, 57. Pyrrhopoecilon lapis 36, 14. 43. Pyrrhocorax avis 10, 68. Pythagoras philosophus quande. et eius reperta 2, 6. de intervallis siderum 2,19. de siderum musica 2, 20. de fabae usu quid 18, 30. liber de scyllae herbae medicinis 19,30. de brassica liber 20.33. statua Romae 34.12. Socrati praefertur ib. quid circa Athletas 28, 63, magus, primusque in nostro orbe magicam celebravit 24, 99, 30, 2. Pythagorae liber 24, 101. de herbis 25, 5. peregrinatio ib. sortilegia 28, 6. quando in Aegypto 36, 14 & 5. Pythagoricus sepeliendi mos 35, 46. Pythagorica philosophia 13, 27. Pythagoricorum vanitates 22, 9. Pythagoras statuarius 34, 19. 19 § 4 et 5. Ptolemaei praefectus 37, 9. Pythetes cometae genus 2, 22. Pythias statuarius 34, 19. Pythion bulbi genus 19. 30. Pyrgoteles sculptor Alexandri Pythii Bithyni ingentes divitiae 33, 47. Pythis pictor 35, 35. Pythocritus statuarius 34,19634. Pythodemi simulaer. 34, 19 5 15.

Pythodicus pictor 34, 19 6 25.

victus 33, 13. primus in It. ele- Pyxacanthon spinae genus 24,

.70. 77. 12, 15. pyxacanthi bac-| Quies somnusque in stramenis cae in medicina 24, 70.

Quadrantis signum quid 33, 13. Quadriga quam musca integeret 7, 21. 34, 19 § 22. fictiles quando in fornace creverunt 28, 4. nummorum notae 33, 13. quadrigati nummi ib. quadrigas quis repererit 7, 57. Quadrireme quis primus usus sit 7, 57. Quadrupedes omnes ubi auribus Quiriana poma 15, 15. careant 6, 35. quadrupedum modo Arthabatitae vagantur ib. quomodo gestentur intra alvum 10, 86. quadrupedes necantia 23, 80. 25,75. quadrupedum remedia 20, 51. 22, 15. 74. 26, 93. 28, 6. 81. Quaestus certissimus quis 18, 6. omnia tentat 33, 57. Qualitatum regionum consideratio 17, 2. quanta differentia 36, 44, Quartanae febris remedia 20,23. 73. 21, 94. 22,11. 16. 29. 72. 23, 20. 25, 24. 41. 26, 71. 28, 9. 11. 23. 27. 28. 29. 66. 29, 17. 30, 30. 32, 14. 38. 35, 51. Quaternarii numeri vis 28, 17. Querculana porta Romae 16, 15. Quercus mirae magnitudinis 16, Radiculae herbae consideratio 2. proprie glandem fert 16, 8. frequenter fulmine iciuntur ib. boletos quales generet 16, 11. nunquam folia dimittens ubi16, Raia piscis 9, 40. 67. 33. non ante mediam aestatem Ramicis morbi remedia 20, 51. germinans ib. folia sinuosa 16, 22, 41.57. 24, 10. 26, 49. 30, 47. 38. parte inferiori fertilior 16, Ramises Aegypti rex 36, 14 § 2. civica 16, 3. 5.

quondam erat 18, 3. quies arva quoque recreat 18, 50. Quinquefolium herba quae 25, 62. medicinae 20, 34, 26, 12, 15, 19. 24. 49. 58. 60. 66. 70. 71. 76 Quintiorum familia sine auro 33, Quintius C. consul 7, 36. Quintii P. interitus 7, 54. Quintus Hortensius dictator eiusque lex in Aesculeto lata 16, 15, Quirini, id est Romuli delubrum Romae 15, 36. aedes ubi 7. 60. Quisquilium sive cusculium frutex 16, 12. R. Rabidus ne fiat morsus a cane rabioso 29, 32. Rabirius scr. 28, 21. Rabuscula uva 14, 4 § 9. Radicum arborum consideratio 16, 56. radices nobiles 12, 25. radicibus carentes, quae plantae vivant 19, 11. 15. radicum hortensium differentiae ib. radices herbarum quae inutiles 20, 10. radice nascentes herbae 19, 36. radicis oleae medicinae 23, 35. 19, 18, 25, 21, Radere malas, interdictum foeminis 11, 58. 9, 40. 67. 74. 66. quercus et oleae inimicae 24, 1. quercus et iuglans inimi-cae ib. querna corona quae et cti 16, 54. Ranae apibus inimicae 11, 19.

ictus apum non sentiunt ib. ranarum lingua 11,65. vox 11, 112. ranis contraria 20, 16. 25, 42. 17. 82. 28, 21. 32, 18. nae iecur geminum 32, 18. varius in medicinis usus ib. na maris quae 32, 28. medicinae 32,18, 23, 24, 29, ranae linguae mirum 32, 18. oculus dexter ad quid utilis 32, 24. ranae mutae 8, 83. 11, 112. 32, 24. ranae arborem scandentis natura 32. 29. ranae rubetae unde dictae 32, 18. range rubetae venenum 11,76. rana rubeta contra tempestates 18, 71, range ultra solitum vocales tempestatem praedicunt 18, 87. ranae in medicinis usus 34, 26. 32, 42. 47. 50. 52. 53. ranae in Galliae ci-l vitate incolas pepulere 8, 43. ranarum vox foeminas ad coitum evocancium 11,65. ranae ex limo natae in limum resolvuntur 9, 74. ranae Maecenatis signum 37, 4. ranae cur sub aqua diu urinentur 11, 72. rana piscis 9, 40.67. ranarum coitus partusque 5, 1.

Kanunculus herba 25, 109.

Raphani consideratio 19, 26 & 2. raphani semine oleum fit in Aegypto ib. raph. vomitum concitat 20, 14. succi mixtura vitem laedit 17, 37 § 10. contra ebrietatem ib. ubi serendus 18, 46. 74. raphani mira magnitudo in Germania 19, 26 § 4. qua arte magnifiant ib. raphani vomitionibus praeparant meatum raphanus ex auro in Delphico templo dicatus ib. quando folia detrahenda ib. raphano peculiaris medicina in salsi< aquis 19,59. raphanis prodest | 37, 14, 61. regium morbum fa-PLIN. TOM. V.

translatio 19. 60. sylvestris consideratio et medicinae 20 12. 26, 46. raphaninum oleum ad quid 23, 49. Raphanitis herba quae 18, 46.

Rapinae principum 9, 58.

Raporum consideratio, natura, usus, confectio, etc. 18,34. species tres 18, 35. qua arte magni fiant ib. raporum sexus 19, 25. folia quando detrahenda 19. 36. ex semine brassicae generantur 19. 57. raporum medicinae 20, 9. rapi sylvestris medicinae 20, 10.

Ratibus olim navigatum 7, 57. Ratumena Romana porta unde

8, 65.

Raucae vermes quales 17, 30 § 3. Raucitatis remedia 20, 23. 22,

Ravennates uvae 14, 4 56. Ravennae solum asparagis aptissimum 19, 19 & 2, 42. Ravolium vinum videtur esse,

de quo Plinins 14, 8 § 1. Reduvias morbum sanantia 29, 9. Refrigerantia corpus 20, 26. 32. 81. 21, 76. 22, 12. 23, 5, 24, 70, 24, 47. 55. 67. 81. 105. 25, 34. 90. 95. 35, 57.

Regale unguentum quale 13, 2.

Regia pira quae 15, 16. Regia sive regius stella quando

occidat 18, 64. 68 § 2. Regia scopa quid 21, 26. 25, 20. Regia civitas a quo reperta 7, 57 Regii morbi consideratio 26, 76 remedia 19, 55. 20, 59, 64, 27. 30. 39. 43. 51, 52. 57, 69, 83, 85. 21, 78, 84, 97, 22, 53, 72, 75, 23, 76. 83. 24, 16. 20. 42. 56. 25, 106. 26, 10. 76. 27, 5. 28. 27. 50.

28, 21. 30, 28. 31, 45. 32, 31.

cientia 20. 82. arquatus dicitur i 22, 53.

Regie ubi mutarit caeli habitum 17, 3. regionum qualitas 17, 2. Regnum ubi non haereditarium 6, 24,

Regulare ass qued 34, 20.

Reipublicae rectores quales esse debeant 6, 7.

Religioni tributum ne foemineus sexus usurpetur 9, 12. religione quae arbores damnatae 16, 45, religio circa viscum servata a Druidis 16, 95. religione vitam constare 14, 23.

Remedia domi quaerenda 22, 56. vulgo parata, natura placent 24, 1.

Remora piscis qualis 9, 41. 32,1. Remus et Romulus sub ficu autriti 15, 20.

Remus a que repertus 7, 57.

Renum animalium consideratio 11, 81. quaterni cervis ib. pennatis squamosisque nulli ib. homo bubulis similes habet ib. renibus contraria 20, 35. renes laedentia 22, 72. purgantia 20,96 sqq. renum deloris remedia 20, 5, 8, 16, 21, 42, 44. 13. 73. 21, 79. 81. 103. 22, 9. 11. 23. 25. 30. 40. 70. 23, 29. 53. 63. 74. 75. 83. 24, 20. 50. 105. 317. 26, 27. 48. 50. 27, 60, 105. 109. 28, 14. 27. 37. 56. 29, 11. 32, 31. 35, 14. 50. renum lapides quid eximat 22, 32. renum arenas tollentia 22, 29, 25, 106. renibus utilia 20, 30. 81. 22, 38. 41. 23,12.18.49.74. 24,20.26, 21. 27, 24.

Repagula valvarum ex qua materia 21, 11.

Rerum omnium fertilitas 18, 51.

în alto secreta 17,3. rerum amplitudo damno interdum est 14. i. rerum nonanimi pretiis exenbatur 35, 33. rerum inimicitiae, quaere Inimica inter se. amicitiae, quaere Amica inter se. commutatio 33, 3. variarum inventores 7, 57. inventio diis tribuitur 27, 1.

Reseda herba qualis 27, 106. Resinae, id est humoris ex arboribus defluentis consideratio 14, 25. 16,16. proprie in pineis 37, 11 & 2. varia, Arabica, Iudaica etc. 14, 25. usus in unguentis 13, 2. resinâ vinum condi 14, 24. resina ex quibus arberibus 14, 25. quibus resolvatur ib. resina pili virorum evelluntureb. quibus coquatur modis 15, 40. resinae arbores mentes amant 16, 30. resinae natura, genera, medicinae et quae meliora 24,22, resinam ferunt sex genera arborum 16,16. Resurrectionem esse possibilem secundum Democritum 7, 56. res. kominum negat Plinius 2, 5. 7, 56. res. exempla 7,52, 11. 22. 43. 16, 53. 17, 38. 21, 23.

25, 5, 75, Retia ab Arachne reperta primum 1, 57. quod linum aptis-

simum 19, 2 & 2. Retovina lina 19, 2 § 1.

Rex qualis elegatur apud Tapro. banenses 6, 24. veteres quales fuerint 14,1. reges et imperateres circa agrorum culturam intenti 18, 4.5. hortos colere seliti 19, 19 & 1. Indorum potem. tia 6, 23. regum favorem quemodo obtineamus 24, 102. 28, 25. 35, 51. regum mira supererum omnium sunt quaedam! bia 33, 15. domus ex qua ma-

teria 35, 52. Ira quo vitetur 29, i 26. regem quomode fuci colant 11, 10. elephantes adorant 8, 1. reges quales esse debeant 11, 17. regum reverentiae in apibus exemplum 11, 11, 15. rex inter apes unus 11, 18. Rhaeinus pisels 32, 54. Rhacoma herba qualis 27, 105. Rhadamantus legum reporter 7, 57. Rhagadum, id est, seissurarum quae in sede proveniunt remedia 4, 37, 44, 64, 69, 24, 23, 28, **69**. 77. **2**8, 18. 29, 10. Rhagion vermis qualis 29, 27. Mhamnos rubi genus, et ex eo medicinae 24, 76. Nhapeion herba 27, 72. Rhaphium animal 8, 28. Rheni fluminis cerasa qualia 15, Rhetica sive Raetica uva qualis 14, 4 § 3 et 8. 8 § 5. Rhotiae terrae arbores 16, 26. Rheumatismus quid 22, 21. 47. rhoumatismis, id est fluxum patientibus utilia 22, 68. 23, 9. 27. 38. 80. 24, 3. 25, 40. 49. 95. 26, 87. 27, 55. 88. 91. 28, 24, 54. 32, \$1. Rhexia herba qualis 22, 25. Rhina piscis 20, 58. Rhinoceros ad saxa cornu limat 18. I. rhinocerotis descriptio. et eius cum elephantis inimicitia 8, 29. Rhinocisia herba 21, 37. Rhizias quid 19, 15. Rhizotomos herba quae 21, 19. Rhodia uva qualis 14, 4 5 6. 10. ficus qualis 15, 19. Persica sterilis 15, 13. 16, 47. Rhođi Co-

lossus Solis 34, 18. Rhodi tria milia signorum fuerunt 34, 13.

Rhodier, Sel Lytiupi statuarii opus 34, 19 § 6. Rhede parcit Demetrius rex proptet Protogenis picturam 1, 39. 35,86 \$20. Rhodinum unguentum 13, 2. oleum quale 15, 7. Rhodites gemma 87, 78. Rhododaphne arbort 6,33. 24,53. Rhododendro arbori nen decidunt folia i C. 33. ex co medicinae 24, 53. flus amentiam faelt 21, 45. Rhodope meretrix ditissima. contubernalis Aesopi 36, 17 § 3. Rhodora herba qualis 24, 112. Rhoea papaveris genus 19, 53. 20, 77, Rhoceus plastices inventor 25, Rholes architecton 26, 40. Khombus piscis 9, 67. 32, 53. ubi optimus 9, 79. planus 9, 86. Rhopalos herba qualis 25, 36. Rhus herba qualis, ex sa medicinae 24, 54, rhus Erythres quelis 24, 55. 79. 20, 11. Rhyparographos quis dictus 25, Ricinus arbor quae 15, 7. 16, 25. Ricini, id est vermes canum que necentur 22, 21. 30, 24. 32. Ridica arbor pedamentis apta 17. 35 6 10. Rigandorum horterum ratio 19. 60. Riguls quae arbores gaudeent 17**, 8**9. **4**0. Rimae corporis que tellantur, vide Rugae. Risus quando homini detur 7.57. risisse quendam codem die quo

sedes 11,17. que adimatur 12,54 risisse quesdam nuaquam 7, 18 X 2

genitus 7, 15. risum inducentia

24, 102. risus httaritatis quae

Robur proprie glandem fort 16, 3. plurima fert praeter fructum 16, 10. II. quae loca amet 16, 30. folia sinuosa 16, 38. qualiter germinet 16, 41. ingeas radiix 16, 55. quando teredines sentiat 16, 74. arborum durissima 16, 76 § 3. medicimae 24, 7.

Rogos pingendi consuetudo 25,

Romae urbis cur deus tutelaris occultatus 21, 75. nomen abolitum a Valerio 3, 9. nunquam tremuit sine ostento 2, 86. Romae quis creditus felicissimus 7. 36. quis sepeliendi usus 7. 26. quis tonsores adduxerit 7, 59. quando usus horologii 7,60. quando vini autoritas coeperit 14, 14. purpurae usus quando Roma ob bubonem !n-9. 63. strutu 2, 54. ab Hannibale obsessa 15, 20. quamdiu scandulis tecto 16, 15. quas arbores aegre nutriat 16, 59. quo anno sine magistratibus 16, 85. quae prima corona 18, 2, quando luxus coeptus 18, 4. unde frumentum advehant 18, 12 & 2. quando annulorum usus 33, 4 quando primum pistores 18, 28. Romae natalis dies XI calend. Maii 18, 66 § 1. ab initio aurum exiguum 33, 5. census ib. primum ex aere simulacrum 34.9 intra muros solus hostium Han nibal hastam emisit 34, 15. captå quanto auro pax a Gallis empta 33, 5. Romam Pausiae tabulae ob excellentiam translatae 35, 40 § 24. Romae in Tarpeio caput inventum 28, 4 quo anno a Gallis capta 35, 40. picturae quando honos conti-

gerit 35.7. quando primum domus marmore coeperint incrustari 36.7. obelisci quot 36, 14 84. aedificia quae nobilissima 36, 23. domus quae pulcherrima 36, 24 & 4. aquae ductus a quibus ib. & 8. quot lacus, fontes castellaque ib. \$ 10. quande primum mores corrupti 37.6. Romana gentium praestantissima 7, 41. Rom. ann. DC brassica in medicina usi 20. 33. Rom, arma Aethiopiam intravere 6, 35. Rom. legati sagmina gestabant 22, 3. Rom, veterum severitas 21, 6. ius cui extero concessum 5, 5. Parthorum imperii terminus 7, 21. Arabiam quis primus sabegerit 6. 32. Romani vincendo victi sunt 24. 1. cui annulus et cur datus 33. 4. Rom. Cannae interfectorum tria modia annulorum 33, 6. Arabiam arma penetrarunt 12, 31. imperii finis Rhenus 12,43. signa festis diebus inunguntur 13,4. imperium communicatum quando profuerit 14. 1. Romana suburbana nobilissima 14,851. cladesCarthaginensibus illatae15. 20. foro quae mira insint ib. senatus augurium 15, 36. triumphantes coronari soliti 15. 38. Romani arbores glandiferas semper in honore habuerunt 16, 2. in sacris legationibus verbena utebantur 22, 3. consuctudo ante tribunitias seditiones ih. magistratus virgas ex betulla habebant arbore 16, 30. populi maiestas vastata cladib. quando resurrexerit 16, 57. Romano duo terrae iugera tantum concessa 18, 3. veterum parsimo-

nia, posterorumque luxus 18| 4. 8 § 2. 19, 19 § 8. 33, 40. veteres quos deos noverint 18, 2. Romanae tribus tantum quatuor 18, 1. R. farre usi annis trecentis 18, 11. diu pulte usi sunt 18, 19. plebis in Aventinum secessio 19, 19 § 2. vectigal ib. in habitu differentia 33, denarius quando primo signatus 33, 13. Romanos victis gentibus in tribute semper argentum imperitasse non aurum 33, 15. aerarium quande ditiss. 33, 17. quando tributum pendere desierint 33, 18. 31.11. quis ditissimus 33, 47. quando stipem spargere coeperint 33, Romanos Carthaginenses laudant 33, 50. corrupit Achaia victa 33,53. statuae in Capitolio 34. Il. veteres quales 36, 39. Romanos acriter Plinius arguit ib. Romanis cur debeant omnes 30, 4. velut lux altera a doo dati sunt 27,1. quamdiu sine medicis 29, 5. signa aquilae 11, 30. signa cum lupis, minotauris, equis, apris ib. praesidium a Ligustinis obsessum 10, 34.

Romulus lacte sacrificavit 14. 14. Romuli sacra ib. sub fice nutritus 15, 20. templum Romae **u**bi 15**, 3**6. frondea coronavit Hostium Hostilium 16, 5. denas capit ib. Vulcanale Romae constituit 16, 86. nutrix Acca Laurentia a qua spicea corona donatus 18, 2. Arvales sacerdotes instituit et ipse duodecimus inter eos ib. statua sine annulis 33, 4. Celeres equites nominat 33. 9. Romuli statua qualis 34, 11. quo tempore

obierit 35, 34. a lapa nutritus 8. 23. trabea purpurea usus est 9. 64. Romuli aedes ubi 8. 5. Romulus Polito 22, 53.

Roris consideratio 2.61. quando non cadant 18, 69 & 5. ceant ib. quibus noceant 21, 68. Rosarum consideratio plena 21, 10. vis et usus 21,73. ungues ib. et 75. rosae in cibo ib. svlvestris 8, 63, 25, 6, floribus vinum quomodo conficiant 19, 19 § 2. oleum 15, 6. plantatio 18. 30. corona in cubiculis 20, 54. germinatio 21, 10. usus varius ib. quando et ubi odoratior 21, 18. novissima florum prima deficit ib. arbor quamdiu duret 21, 40. rosaria quando deponenda *ib*.

Roseae campi miri 17. 3.

Roscii statua 21, 56. Amniam ingenti emit pretio 7. 40. Roscio ignoscitur suadente Cicerone 7, 31.

Rosmarini natura, genera, et medicinae 24.59. canchris semen ib. cum semine careat, auomodo seratur 17. 21.

Bustra navibus a que addita 7, ubi Romae affixa 16. 3. Rostrata corona ib. et 22, 4.

Rotarum axes ex qua materia 16, 84.

Rotae pisces 9, 3.

Rubelli piscis in medicinis usus 32, 53.

Rubetse ranae descriptio 8, 48. unde dictae 32, 18. veneni remedia ib. et 19 et 38. in medieinis usus 32, 51, 52. horreis suspenditur 18, 73. anomodo milium in arvo conservet 18. 45. contra tempestates 18, 71

Rubigalia festa eur, a quo et j quando celebrata 18, 69 § 3. Rubigo ubi frequens 18, 44 § 2. frugibus et vineis summe nocons ib. 6 3. 45. rubiginis frugum causa quae 18, 68 § 3. rubiginia ferri medicinae 34, 45. Rubrica color 35, 12. 14. 15. Rubrum mare refertum sylvis

12. 48. Rubia herba 31, 8. varia nomina et medicinae 24.56.

Rubi fruticis consideratio 16,60. mora ferunt ib. sese multiplicant 17, 20. rubi natura, usus, modicinae 24, 73. species plures 24, 76. resam ferentes 24. 74. ubi folia non decidant 16.33. Ructasse nunquam Pomponium 7, 18. ructum inhibentia 20, 48. ructus facientia 20, 86. 21, 72. 22, 48. 24, 23. 25, 100. 26, 47. 27, 109. ruetus remedia 26,81. ructibus utilia 20, 67, 73, 74, Ruffi Iulii mors qualis 26, 4. Suillus consul 7, 4. Rufus ser. 7. 26.

Rugae corporis que tellantur 21, 74. 20, 51. 22, 32. 70. 28, 16. 42. 26, 66, 28, 37.

Rullus in epulis apram apposuit 8. 78.

Rumbotinus arbor populus 14,3. 24, 112.

Rumen quid 15, 20.

Rumicis herbae consideratio et medicinae 11, 8, 20, 85, 26, 10 Ruminantium differentiae 10,93.

ruminat scarus piscis 9, 29. qui non 11. 72.

Runcatio quibus facienda 18, 50. Rupicaprae animalia 8, 80. Ruptorum remedia 20,18. 23. 21.

21, 89 sq. 22, 18. 32. 34. 37. 23, 16. 24. 47. 24, 12. 36. 80. 87. 26,

27. 82. 27, 6. 65. 105. 109. 28. 27.

Ruscus herba 21, 50, 100. arbor

22, 82, Rusticae tribus quae 18, 3. sticis caelestium notitia utilis 18, 56. rusticulae aves 19, 54. rustici ne aspiciant stellas 18, 67 § I. rusticorum manubria ex qua materia 16.84. baculus qualis sase debeat 24, 44. opera quando 18, 62.

Rusticelli fortitudo Herculis 7,

Rutae herbae consideratio 19. 45. 20, 51. sylvestris 20. 51. rută vinum conficiunt 14,19 § 4. ruta mustela utitur contra mures 8, 41. ruta furte accepta fertilior 19, 37. rutae medicinae 20, 34. 23, 40.

Rutatum mustum 19, 45. Ruteni populi vela texunt 19, 2

Rutilius P. consul 2, 20. Rutilius P. ob fratris sui in petitiene consulatus repuisam chiit 7. 36. Rutilii uxor 7, 49.

Sabinae herbae consideratio, et medicinae ex ea 24, 61. quemodo seratur 17, 21. Saba mysterium significat 12,30. Sabaci Arabum clarissimi 6, 32. Sabini, qui et Sevini & 17.

Sahinus Tiro 19, 57. Sabis deus 12. 82.

Sabinae virgines 16, 20. Sabinus collis uvis aptissimus 14,4 § 3 et 7. Sabini post raptas Sabinas myrtea verbena purrati 15, 36. Sabini populi a cao vieti 36, 24 & 6.

vasa 35, 46.

Sal, v. Salis

Sabuli differentiae, eiusque in-| Sagopenium 19, 15. foocundites 17, 3. Sacal quid 37, 11 § 1. Saccuron ubi et quid 12, 17. Sacerdotii dignitatis exemplum 2, 95. honor 18, 2. Sacodios gemma 37, 40. Sacon coloris genus ib. Secoponii natura, medicinaeque 20. 15. 28, 48. v. Sagapenum. Sacer ignis, vide la nis. Sacra prisca pulte utobantur 13. 19. sacra quaedam nude celebrata 22, 2. sacris quae vina) prohibita 14, 11. 23. Sacrificiis apta 8, 70. 77. 18, 1. sacrificii victimas soronari solitae 16,4. sacrificii igni quae arbores non aptac 16, 8. Sacrificantis attentio quanta esse debeat 28. 3. Sacriletorum poena 24, 102. Sacris succinum 37, 11 & 1. Saecula proficere semper 37, 11 ₽ l. Sagapenum herba 19, 52. el. nidore serpentes fugantur 12, 56. 20, 75, 28, 48, Bagda gemma 37, 67. Sagenon Sagitta in vitibus quid dicatur 17. 25 § 3. caelestis signi necasus 18, 64. venenatae remedja 20, 81. 28, 30. sagittas veneno inungi 18, l. venenatas e corpore extrahentia 20, 81. 22, 49. venenatis utentes populi 6, 34. sagittas e corpore extrahentia 25, 53. sagittandi periti 7.1. sagittarum ictus remedium

13, 36. sagitta telum a que re-

perta 7, 57.

teria 23, 8.

Bagitta herba 21, 68. Sagmina Romanorum ex qua ma-

Salamandrae serpentis consideratio 10, 86. 29, 23. morsuaremedia 32, 14. 18. venení remedia 20, 51. 22, 15. 23, 18, 80, 40. 28, 83. 29, 23. 32, 14, Salaminensi pugna cometes visus est 2, 22. Salariana castanea 15, 25. Salarium unde dictum 21. 41. Salariae viae nomen unde io Salances Colchorum rex 88, 15. Salıs consideratio, usus, modicinac 29, 11, 31, 45, sale vina quidam condiunt 14, 24, salis aquis quaedam arbores aluntur 17, 47. 18, 74. sale ubi domus constructae 5.5. salis turres ubi 6, 32. salem philyra cibis exi munt 24, 1. polline cibis eximunt ib. salis vim Labontia 24, 55. in quibus locis flat 31, 29. salis ramenta trahentes fluyii ib. muri domusque ib. factitii genera ib. non crepitans in igne 31, 41. colorum diversitas sale homo carere non potest sb. sales ad animam transferri iò. salem cum pane esitat, proverbium ib. in sacrificils usus ib. salis fles \$1,42. salis natura, vis et effectus 31, 45. 14le et sole nihil utilius ib. quomodo in lapidem vertatur 81, 46 § 4. sigo dulci aqua fiori non potest 2, 106. Salinae a quo Romae institutae 31, 41. aqua pluyia dulciores quam alia 2, 106. Salsa mola in sacrist, prol.31,41. Salsamentorum piseis medici nae 32, 26.

Saguntinae Acua quales 15, 19.

Salsilago quid 31, 42. Salsitudines corporis quomodo minuantur 20, 54. 28, 34.

Salsae aquae quibus herbis prosint 19, 59, salsus sapor non nascitur 19.61.

Salpugae vermes 29, 29.

Sali aves 10, 73.

Salicustrum uvae genus 23, 15. Saliorum sutides coronae 21, 8. Saliunca herba 21, 19. medici-

nae 21, 83.

Saliva post aurem relata digito, quid faciat 28, 5. sal. mulieris remedia 28, 22. hominis medicinae 28, 7. 7, 2. hominis sortilegia 28, 7. ieiuni hominis ad quid ib. salivam hominis serpentes ubi fugiant 9, 6.

Salix arbor ocissime semen perdit 16, 43. ei. consid. genera, utilitas, etc. 16, 68. 17, 32. aquosis proveniunt 16. 31. longa sunt folia 16, 38. to germinant 16. 41. frugiperda cur dicta 16, 46. semen contra sterilitatem mulierum ib. in Creta insula ib. portentum in Philippis 16, 57. genera plura 16, 68. diversa nomina 16,69. scutis apta 16,77. vita brevis 17, 20. serendae tempus 17, 30 § 6. fructus ante maturitatem in araneam 24, 37. medicinae ib. salicis succus triplex ib.

Salmo piscis qui 9, 33.

Saloniana propago Catenia 7,12. Salpa piscis 34, 18. 9, 32. autumno parient 9, 74. salpes psilothrum 32, 47.

Salpe mulier medica 28,7. 18. 23. 80. 32, 51, 47.

alsugo quid 31, 42. 35, 52.

stituerit 7, 57. 8, 10. saltionem armatam qui docuerint 7, 57. Salustiani horti Romae 7, 16. Salustianum aes 33. 57. Salustius Dionysius medicus 32,

Salutatoriis cubilibus cotonea noma servabantur 15, 10. Salutis deae aedes Romae a quo picta et quando exusta 35, 7. Salvia herbu 26, 17.

Salvii Fusii fortitudo 7,18. 15,5. Samara ulmi semen 16,29. quan-

do colligenda 17, 15.

Sambuci arboris acini quales 15, 29. 16, 71. quae loca amet 16, 30. quando florent 16, 42. durissima ligna 16, 7. 17, 34. apta scutis 16, 77. genera me-

dicinaeque 24, 35. Samia terra qualis 35, 53. vasorum usus 35, 46. lapis 36, 40. Samnulae senecta 7, 49.

Samnites populi a quo victi 34, Samnitum bellum 16, 5. Samolum herba mira 24, 1. Samothracia gemma 37, 67.

Sampsuchus idem quod amaracus 21, 35. 93. sampsucchum ubi optimum et ex eo medicinae 21. 35. oleum ib. Sangalum farris genus 18, 11.

Sandaracha 11, 7. 34, 54. Sandaresos, sandaser, sandaserios, sandaserus, sandastros,

gemmae 37, 28 sqq. Sandix color 35, 23. Sangenon gemma 37, 22.

Sanguiculus cibi genus 28, 58. Sanguinaria herba 27, 79 sq. Sanguinese virgae natura 24,43. iis si sata tangantur a vermi-

bus tuta sunt 19, 59. Sanguinei frutices ad quid 16.69.

ltare togatos quis primus in Sanguinis consideratio 11, 90

profluvium in naribus tantum! homini so. sanguine quando pluit 2, 57. sanguinis effectus 11, 90. sanguinem morbi omnem morsque absumunt 11, 91. sanguis subtilitatis animi causa 11.92. sedes in corde 11. sanguine carentia anima-69. lia 11.2. sanguinem sibi quomodo capra detrahat 8, 76. caprinum bibit Drusus 28, 42. quorum nullus aut exiguus 8, 51. 7,10. 8,54. minuendum hippopotamus animal reperit 8,40. sanguinem minuentia 32, 31. augentia 20, 26. sanguine hominis animalia nasci 26, 86. taurini epoti remedia 23. 64. per urinam redditi cura 20, 43. sanguini vulnerum cohibitio22. 71. humani in medicinis usus 26. 5. 28. 9. contra morbos comitiales 28, 2. sanguinis natura ususque 28. 41. inutilis extractio quomodo 20, 13. 21, 74. me nimis concrescat 21, 89. inutilis quo tollatur 21, 90. 96. sanguine tantum vivens animal 11, 40. sanguinem densari prohibontia 23, 47. congulantia 24, \$4. per nasum pellentia copiosum 27, 41. sanguinis remedia 26, 19. 36, 38, concretum ventris ac vesicae absumentia 21. 96. conglobatum et concretum discutientia 18, 34, 22, 48, 23, 27. 63. 24. 20. 26, 7. 35, 51. sanguinem reiicieutium excreantiumve remedia 20, 13. 21. 22. 23. 32. 34. 48. 53 (2). 89. 21. 73. 22, 58, 60, 67, 23, 3, 4. 5. 7. 17. 35. 38. 51. 54. 57. 60. 64. 65. 73. 77. 26, 15. 19. 31. 84. 37, 5 ' 14. 24. 78. 91. 195. 116. | saporem et edorem non simul

28, 53, 29, 11, 30, 14, 15, 25, 60. 35, 40, 53, 36, 37, sanguis narium quibus sistatur 20, 51. Vide: Narium sanguis. sanguinis auctiones in genitalibus sistentia 20, 53. 69. sanguinem vulnerum sistentia 22. 11. 71. 23, 3. 71. 26, 10. 27, 5. 31, 47. 34. 46. per uriaam vellentia 35, 52. sistentia 20, 25, 40, 51, 53. 98. 21, 73, 22, 11, 30, 68, 23, 27. 71. 24, 8. 29, 74, 88, 25, 45, 26, 51, 82, 27, 72, 91, 28, 4, 20, 73. 29, 9. 30, 38. 32, 42. 33, 34. 34, 29. 31. 35, 51. 52. 36, 31. sanguinem sistentia, etiam vena praecisa 25, 45. Sanguisugae vermis epotae re-

media 20, 51. 28, 45. in medicinis usus 32, 42, 47, 23, 24 sanguisuga qualis 2. 10.

Sangualis avis consideratio 10.8. Sansucus herba ubi plurima 13. 2. sansuci oleum 15, 7. sansucinum unguentum quale 19, 2, Santerna quid 33, 29. 34, 28.

Sapa, quae et hepsema dicitur, quomodo fiat 14.11, 23.20, quo tempore fieri debeat 14.27. medicinae 23, 30.

Sapiens si vult ditari, facile petest 18, 68 § 3. sapientum orationem juvenes Athenis frequentabant 21, 6. sapientiam vino obumbrari 23, 23. sapiontissima animalia quae 22, 57. sapit neme horis omnibus 7, 41. Sapinea nux e pitea sativa 15, 9. Savinus abies 16, 22, 76 & 1.

Sapenus gemma 37, 40. Sapo quid et a quibus inventus

28, 51. 74. 76. 75. 81. 24, 8. 28. 37. 42. Saporum intellectus in lingua 11,65. genera tredecim 15,32.

hertensium 19, 61. alies alia appetunt 16, 91. Sapphirus gemma qualis 37, 39. Sappho cur Phannem dilexerit 22, 53. pictura 35, 40 § 36. Sapres caseus 28, 34. Sarcion guid 37, 18. Sarcites gemme 37, 67. Sarencollae arboris coasideratio 18, 20. 24, 18. Saronphagus lapis ubi scindatur 26, 27, Sarculationis utilitas 18. 50. Sardachates remma 27, 54. Sardao gemmae consid. 37,81(2). Sarda piscis 32, 17. 53. Bardiani balani quid 15, 25. Sardibus primum custaneae provenere ib. Sardiniae apiastrum venenatum 20, 45. Sardonyx comma undo dieta 27. 23. 24. quo adulteretur 37, 75. primus Romanorum Scipio usus 87. 74. sardonyx gemma Pulycratis 27. 2. Sargus piscis 32, 58. 9, 74. bis anno parinat 9. 74. auomodo capiantur 9, 85. Sarmatae que eques coire non potentes invent 26, 63. ox milii farina et equorum lacte sanguineve pultem facient 18, 24. corpora sua pingunt 22, 2. Sarmentorum vitium modic. 23.8. Sarvedonis epistola 13, 27, Sarriendi segetes disciplina 18, 50. Saserna scriptor de arbusti ratione 17, 35 § 22. Sationis arborum consideratio 17, 7. 22. satio quibus in Incis fieri deheat 17, 2. quomodo inventa fuerit 17, 22. ubi cito.

ubi tarde fleri debeat 18, 54.

esse 15, 23. sapores herbarum , Satorum omnium fructus quemode centineantur 18, 10 6 3. saterum naturas ordo 16, 39. remedia contra tempestates 18, 71. Saturcias herbas consideratio. natura, satio, usus 19, 50. Saturainus Volusius consul 7. 12. 11.90. ei. senectus 7, 49. Saturni sideris consideratio, na tura, metus 2, 6, 13, 16, 18, 57. Saturni simulacrum Romas replatum ojee 15, 7, acdes, aute enam ficus mira 15, 20. Saturni sanguis quis 29, 20. Satyrion proverbium 26, 63. Satyrionis merbae consideratio 25, 55, 26, 62, 68, 79, Salyri ferae 7, 2. Satyri simulaerum 84, 19 6 3 et 6 et 10. 36, 4 § 8. Satyrorum terra qualis 6, 35. Satyrorum efficies 33. 55. Salyrorum natura 8, 80. 10, 93. Saturus architectus 36, 14 & 3. scriptor 37, 11, 24, 25, Saufel Ap. interitus 7, 54. Saufei Decimi interitus ib. Sauri statuarii opera 36, 4 § 14 Saurion, id est sinupi herba 19. 55. Saurites gemma 27, 67, Saurectones simulacrum 34, 19 6 10. Saxifragum herba 22, 30. Scabiendi dulcedo ubi 11.77. Scabies communis omnibus morbis 17, 37 § 4. in arberibus et satis ib. § 5. scab. animalinm remedia 20, 2, 69, 21, 106, 22, 21. 32. 33. 42. 74. 23. 5. 15. 37. 22,70 24, 25. 25,22. 26, 93, 27, 5. 28, 37. 29, 11, 30, 41, 31,45, 32, 40 34, 45. 35, 51.52, seab. hominis sanantia 28, 75. sonblem vulvarum sedantia 30, Schoenus mensurae genus quid 45.

Scena quando primum ex marmore 36, 8. Scenae Romae descriptio 36, 24. 7. mira ornamenta 35, 7. 33, 16. conditor euis 85, 58.

Scacrolae Q. villa sine fundo 12, Scaevela ser. 8, 20. 14, 15.

Scalpturatum primum Romae Scipio Africanus natus parente 26. 61.

Seammonia tennis herba 24, 23. mediciase 26, 60. scammonium herba et ex eo medicinae 26, 38. 70. 90. 8, 34. 36.

Seandix herba et ex ea medicinue 22, 32. 21, 52.

Scandularum consideratio 16, 15. Seantiana uva 14.5. poma 15.15. Scarabeorum insectorum consid. 11, 34. asinorum corpore nasci 11, 23. cur Aegyp. pro des colant 20, 80. mirum in herba 24, 103. in medic. usus 29, 28. 20, 30.

Scarificatio arborum quid 17,42. Scarites gemma 87, 72.

Scarus piscis 32, 5. 58. 37, 72. medicina 32, 28. dentes quales 11, 61. solus piscium dicitur ruminare 9, 29.

Scauri Marci aedilitas 9. 4. 34. 17. 36, 24 6 7. 8, 24, 40. 36, 2. servum Daphnidem ingenti emit pretio 7,40. ei. marmoreae columnae 36, 2. marmorei papietes 36, 8. Scauri Sylla privignus 37, b. consulatus ac cius lez 8, 82. Scauri unde dicti 11,

105. Scaurus consui 2, 55. Scepini pisees 32, 53. Schistes la pin 33, 25.

Schiston aluminia species 35, 52. Schipton lactis genus 28, 33.

6, 30. 12, 30.

Sciaena piscis 9, 24. 32, 53.

Scientiae laus 7,30. 31. 37. amatores plures 7, 30. scientiae amoris exemplum 2, 45. neglectus 35, **26** § 12.

Scinci consideratio et medic. ex en 8, 28, 28, 30,

Sciotericon quid 2, 78.

enecta 7, 7. cui similis 7, 10. ingent memoria 7, 24 quid erga Ennium 7, 21. Scipio Pompeian. ubi a Caesare victus 7,26. Scipio Aemil. Catone primo clarior 7, 29. Scipio Aemilio Metello Macedonico inimicus 7. 45. Scipionis Aemiliani exequiae ib. Scipio primus quotidie rudi instituit 7,59. superioris exilium apud Linternum 14, 5. de patre servato civicam apud Trebiam accipere noluit 16,5. classis quadraginta diebus parata secundo bello P. 16. 74. manu satae olivae 16.85. manes, ubi draco custodit ib. Scipioni tantum florum honor tributus a Romanis 21, 7. Suario similis ib. paupertas, ac honoratum funus ib. Scipio Aemil. qua corona donatus 22, Scipionis L. ludi 21, 28. Scipio posterior quid haeredi reliquerit 21, 25. de Poenis triumphus ib. de Numentia triumphus 21, 26. Allobrogicus quantum argenti habuit 33. 50. Scipionis L. de Asia triumphus et ingentes divitiae inde advectae 33, 53. Scipio P. consor 28, 27. Scipio L. Asiae ab eo victae picturam in Capitolio posuit 35,7. ei.filius capitur ib.

Ē

Scipio ex provocatione hostem! perimit 37, 4. Aemilianus qua gemma signabat ib. L. caelatum et vestes Attalicas Romam detulit 37, 6. Scipio, id est baculus 28, 4. Scipio primus Romauorum sardonyche gemma usus est 37, 23. Nasica vir opt. iudicatus 7, 34. ei repulsa exiliumque ib. ei. consulatus, et eius inventum 7, 60. Scirporum consideratio 16, 70. Scirpula uva 14, 11. Sciuri animalis descriptio 8, 58. Scolecias consideratio 34, 28. scolecion quid 24, 4. Scolopendra piscis 9, 67. seolopendris subacti interdum populi 32, 53. morsus remedia 20, 52. 53. 55. 57. 90. 22, 30. 22, 23, 27. 28, 18. 29, 18. 31, 45. Scolymon herba, id est carduus 20, 99. 22, 43. Scolymos herba 21, 56. Scomber piseis 32, 58. 31, 43. 9, 19. in medicinis usus 32, 46. Scopa regia quid 21, 50. 25, 20. Scopas statuarius 34, 19, 19 § 34. 36, 4 65. ei. aemuli 36, 4 5 9. Ephesiae Diagae templi architectus 36, 21. Scopes avium genus 19, 70. Scordastis arbor 12, 19. Scordion herba 25, 27, medicinae 26, 48, 58, 64, 67, 85, Scordotis herba 25, 55. contra quae 25, 79. medicinae 26, 15. Scripula uva qualis 14, 4 §8. 18. 28. 87. 90 (2). Scorine consideratio 33, 35. 34. 24. 83, 21. medicinae 34, 51. Scorpaena piscis 32, 53. Scorpion herba 22, 17. 25, 75. Scorpio herba 21, 54. 27, 2. Scorpio frutex 13, 37. Scorpio piscis 32, 52. 16. bis an- Sculpendi ars coepta 36, 3.

no parit 9, 74. medicimae 20 53, 32, 16, 30, 45, Scorpionum terrestrium animalium consideratio 11, 39 sqq. scorpionum venenum quid sit 11, 62. terra vivunt 10, 93. ut simul congregentur 32, IV. quae non lacdant S. 84. scorpionibus ubi sublatae gentes 8, 43. scerpionib. percussos vespac non feriunt 28, f. 20, 85, 22, 29. quomodo detineantur 22, 29. ques non feriant 25, 103. quemode reviviscant 25,75. raphano imposito moriuntur 20, 13. quomodo manibus impune tractari possint ib. quomodo fieri arte possint 20, 48. manus palmam non feriunt 29, 29. in medicinis usus 30.21, 29, 22, morsus quando letalis 20, 48. quomode ad locum unum convenire possint ib. scorpiones terra necans 5, 7. 25, 59. quemode fugeatur 20, 52. 90. scorpinnum ictu percussus quo non doleat 21, 107. scorpiones Afri. cae dirum animal 5, 7. scorpionibus torporem afferentia 20, 84. 21.98. Scorpites gemma 37, 72. Scorpiuron herba quae 22, 29. Seribonius C. consul 2. 35. Scriptorum furta t, prol. Scriniis quae apta materia 16. 77. 84. Scrobes arborum qualiter fieri debeant 17, 31. quibus servatur triticum, quales esse debeant 18, 73. Scrophae scriptoris de arbusti ratione sententia 17, 35 622. Scrupuli pretium 23, 12,

Sculptores plures excellentes | Secula proficere semper 2, 13. 36, 4 8 2.

Sculptores gemmarum quo utantur 29, 38.

Sculpturis apta ligua 16, 77. Scutorum apta materia ib. Troianorum imagines 35, 4.

Scutulata vestis 8, 74. Scylia piscis 32, 53.

Scyllae herbae radice vinum Secundilla gigas 7, 16.

et ex eo medicinae 20, 39. mirum ib. et 21, 66. scylla pusilla Secures consulum purpura orherbu quae 27, 92. scyllae herbae consideratio, genera, me-Securis in pugna a Penthesi-

dicinae 19, 30.

Scyllae pictura 35,36 §22. 40 §38. Scyllini aceti natura et med. ex

eo 23, 28.

Scyllis pictura 35, 40 § 32.

Scyllis marmorarius 36, 4 § 1. Scymnus sculptor 34, 19 § 26.

Seyron ventus ubi 2, 46. Scyrron in viris simile quid mo-

lae in muliere 7, 13. Scytale serpentis remed. 32, 19.

Scytatum 33, 26.

Scythae sagittas veneno inficiunt 11, 115. Scythes lovis filins 7, 57. scitum dictum de Parthorum siti 14, 28. qua arte contra famem durent 25, 44. quo curent vuinera 26, 87.

Seythice herba 25, 43. 27, 1. medicinae 26, 15, 87.

Sebenicum vinum 14, 9.

Secale frumenti genus 18, 39. Secreta quomodo confiteri cogantur 29, 26. 32, 18.

foeminarum quomedo sciri possint ib.

Sectilia ligna 16, 84,

Sectiones ne sentiantur 25, 94.

**36**, 11,

Seculares ludi sub Augusto

Claudioque 7, 49.

Secundae mulierum quomodo extrahantur 20, 51. 54. 71. 89. 21, 84. 95. 22, 30. 35. 23,16. 30. 80. 24, 76. 89. 92. 25, 18. 26, 90 (8). 27, 13, 39, 95, 30, 43, 22, 13. 46 (2).

conficient 14,19 § 4. descriptio, Securidaca herba vitium lentis

18, 44 & 3.

nabantur 9, 60.

lea inventa 7, 57. Sedis, id est podicis remedia 20.

58. 21. 73. 77. 83. 86. 87, 22, 15, 44. 47. 49. 70. 75. 23, 5. 27. 37. 41.58.76.81. 24, 23.28.38.54.

59. 67. 73. 74. 26, 58. 27, 5. 45, 28, 13. 37. 61. 29, 10. 11 (2),

34, 25, 27, 50, 35, 13,

Sedum herba 18, 45. 25, 102. succus vermes necat 19, 5& ad quid 18, 45. 26, 69.

Sedulitas quid possit 11, 36.

Segesten dea unde, et eius Romae simulacrum 18. 2.

Scytharum legati Segetum luxuria 18, 44 § 2. maxima pestis rubigo 18, 45, luxuriantes iuvantur pecoris pastu ib. quae, qua in terra se-

rendae sint 18, 46. segetem ne defruges custodiendum 18, 55. Segullum quid 32, 46.

Seianus 7, 40.

Seine dene denominatio, et eius

simulacrum Romae 18, 2.

omnia Seipsum vincere laus summa 35, 36 € 12.

Selache pisces 9, 49.

Selaginis herbae natura, religio et medicinae 24, 62.

Selecti milites ad quid 33, 7.

Selectorum decuriae ib. Selegites gemma 37, 67. Seleuci gesta in India 6, 21 (2). simulacrum 34, 19 § 13 et 26. arometa in patriam suam transferre voluit. 16, 59. Seleucidos aves quales 10, 29,

Selineides brassicae genus 20,

Selinusia Creta 35, 27. ei. medicinae 25, 56. Semen genus frumenti, quomo-

do serendum 18, 50, 54. Semina ante sationem quibus

iuventur 18. 45. Seminum herbarum cura ib. bo-

nitas et quandiu durent 18.54. quod serendum et quod optimum ib.

Semina non omnis terra acqualiter recipit is.

Seminis quantum in iugero uno 18, 55.

Semine olerum que succe madefacto, olera a vermibus tuta sint 19.58.

Seminum arborum differentiae 15. 34.

Semen siliguarum mirae natu-

Somine tantum nascentia tarde crescunt 17, 20, minime in-

gentia nasci 17. 14. Semine quae arbores proveniant Senecae Annael patentia, et 17. 10.

Seminum arborum tempus et erdo 16, 43.

Seminibus contraria plura 18, 44 8 2. actas multum confert 19, 35. nova vel vetera meliorane sint ib. differentiae et figurae ib. et 58. hortensium colores, durities etc. 19, 25. quae nuda et quae tecta 19, 26.

Semine nascentes herbae quae tiunt 7, 51.

ib. quaedam fortia, quaedam minus fortia 19, 58. quamdiu durent utilia ad serendum ib. in fubis cavatis sata mire preveniunt 19, 60. Seminandi tempus 18, 10 6 1, 58

65 § 2. Seminaria quibus dispenenda diebus 18, 75. seminarii consideratis 17, 13. seminarie quando plantas transferri debeant 17, 14. seminarii propagandi tempus 18, 65 & 3. Semen silis herba qualis 24, 117. Sementica frumenta quae 18, 10 Sementis alternanda 18, 50.

statuta tempora 18, 59, 60. Sementina pira 15, 17. Semifera unimalia & 72. 22.

Semiramidis erater mirus 32. IS. accipientis regnum pietura 25, 36 § 9. cum eque concubuisse

8. 64. Semnesertous rex 36, 14 & 5. Semmion berba qualia 24, 102.

Sempervivum berba 25. 192. Sempronius P. consul 22. 6. 2.

septimo mense natus 7. 4. Senator evande uno quinquennio nullus mortuus 7, 49.

Senatus aub divo interdum habitus 8, 79.

amor erga praedium 14, 5, laudatus 6, 21. 9, 78. 29, 5.

Senecio herba qualis 25, 106 Senectutis exempla plura 7. 40.

50. senecia que exustur 20,95. longa mulso toleratur 22, \$5. longae exemplum 22. 52.

Senum delubrum ubi 32, 7. baculi e ferula cur fiant 13. 43. senes peatilentiam minime sen-

fructum 16, 50. quaedam fertilissima 16,51, senescentia tarde ib. cortex rugosior 16, 55. senescunt celerius praefoecun- Serranus Romanus unde dictus **da** 16. 51.

Senilis iuventa praematurae mortis signum 7. 52.

Sensuum animalium consideratio 10.88. in quib. animalibus excellentior ib. sensibus proficua 23, 16. sensus purgantia 20 . 87. 34. 31 . 12. sensuum omnium pictura a quo 35,36§19. Sepa lacerti genus 29, 32, 39. sepae serpentis morsus remedia 32, 17.

Sepeliondi vetorum consuctudo 35, 46. sepeliendi mos in aquis 4, 26.

Sepulturae consideratio 7, 55. luxus 36, 4 & 9, 19 & 4.

Sepulchra equorum 8, 69.

Sepultus quis intelligatur 7, 55. Sepiarum piscium consideratio 9, 45. 20. in medicinis usus 32, 43. 24. 27. sepiae atramento in lucerna addito Aethiones videntur astantes 32, 52, seviarum astus 9, 45. mira magnitudo 9, 48. coitus et partus 9, 74 (2). sepia omnibus parit mensibus ab.

Seplasia quid 34, 25. ei. resina 16. 18.

Seps serpens et morsus eius remedium 23, 29.

Septentrio quid 2, 68. Septentrio ventus 2, 46. Septentrio ubi non cernatur 6,24. Septentrionis cerasa 15, 30. Septentrionales populi domus arundinib. contegunt 16, 64. Septentrione flante quae fieri non debeant 18, 61.

Senescentia maturius ferunt Septimuleius Gracchum perimit 83, 14.

Septorum porticus Romae 16, 76 & 2.

18, 4. Serrani agri ubi, et corum nomine ib.

Serapias herba 26, 62. Serapionis pictura 85, 87.

Serapis dei delubrum ubi 36. 11. Colosseum ex smaragde 37, 19. Serenitatis futurae signum 18,

Serenus Annaeus fungis peremptus 22, 47.

Sergii M. fortitudo 7. 29.

Sergius Orața quis 9, 79. Serichatum aroma 12, 45.

Seriphium herba 27, 29, 22, 21. Seris lactueae genus, ac eius med. 28, 29. 32. genera duo ib. Sermones absentium aurium tinnite praesentiuntur 28, 5, sermoni qui dentes necessarii 7. 15. sermone carentes homines 6. 35. sermo ab homine sontimo exprimitur anno 11, 65. guando homini contingat 11. 112.

Serere quaedam propter alia interdum decet 18, 50. serere semina quid docuerit 17, 22. serendi peritia cognominum diversorum ratio fuit 18, serendi tempus aptum 18, 54, 56, 60.

Serotinae ficus unde 15, 19. Serpentem terra recipit homine percusso 2,63. serpentum morsus non petit serpentes 7,1. hominis salivam fugiunt 7, 2. iis mustela inimicissima 32, 12. serpentem mulier quando peperit 7, 3. serpentes Psyllis Marsisque non nocent 7, 2, 21.

45. 25. 76. 28. 4. 6. nunguam! in trifolio aspiciuntur 21, 88. quomedo mitigentur 21.84. maxima copia ubi 5, 4. 6, 17. 34. iis vescentes homines 6, 34. loca iis infesta 6, 31. ques non feriunt 22, 25. serpentum et cervorum pugna 8, 50. 22, 37. serpentis dente laesus vulnera aggravat 28, 6. serpentes quo sopiantur 28, 29. quemodo contrabantur 28. 42. serpentum senectae in medicinis usus 28. 48. 29, 38, 39, 30, 8, 19, occisus sine veneno est 29.18, serp. in medicinis usus 29, 88. ubi maximi 31, 15, serpentum excantatio 28, 4. qui homines terrori sint 23, 6. mirum ib. serpentes laeva manu extrahuntur ib. serpentum mira magnitudo 8, 14. serpentes cantus extrahit 8, 19. serpentum colores terrae in qua occultantur similes 8.35. innumera genera ib. vieus exitiale ib. quo visum reficiant 8, 41. serpentib. Amyciae deletae 8,43. serpentem latrasse 8, 63. ubi e terra nascantur, et quibus non noceant 8. 54. quando infirmi 32. 19. coitus et ova 10, 82. quae maxime fugiant 10, 90. praecipue vinum appetunt 10, 93. amissum visum recuperant 11. 55. genae 11, 56. lingua qualis 11, 65. vox 11, 112. costae triginta 11, 83. dentes quales 11, 61. venenum in melle 11, 75. anserinis pedibus visi 11, 107. ubi frequentissimi 12, 40. serpentes quo fugentur 8, 50 (2). 10, 64. 69. 71. 36. 23, 16. 58. 24, 12. 3. 86. 44. 92. 93. 25, 72. 27, 55. taque sit 24, 80.

quomodo necentur 22, 26. 24, 13. 25, 65. 35,59. serpens quamodo ab araneo occidator 10. hedera amica 16, 62. fraxinus inimicissima 16, 24. foeniculo gaudent 19, 56. ne mordeant 20, 16. 24, 36. 28, 70. 21, 84. 22, 25. serpentes mustela cum infestare cupit rutam edendo se munit 20, 51. testudines inimicae 20, 61. serventes foeniculo senectam exuunt 20. 95. 8, 41. ictui medicinae multae 25, 54, 55, inclusi circulo ne exeant 25, 55. morsus remedia 8, 41. 50. 9, 51. 13, 10. 35. 14, 22, 16, 24, 33, 20, 9, 13, 19, 20, 21 sqq. 27, 34, 36, 39, 40, 43. 48. 51. 52. 58. 54. 56. 87. 89. 90. 96. 98. 21, 72. 74, 77, 79, 83, 88. 91. 96. 97. 22, 8. 15. 24, 25. 26. 29. 30. 32. 35. 36. 38. 61. 64. 50. 58. 59. 61. 71 - 73. 23, 11 -14. 16. 29. 32. 47. 70. 71, 78, 80. 81. 24, 3, 10, 20, 21, 22, 35, 40. 42. 53. 56. 10. 71. 73. 80. 86. 87. 91.93.100.57. 25,38.42,63.64. 70. 87. 89. 92. 94. 101. 106. 26. 17. 50. 66. 27, 15. 19. 44. 60, 72. 98. 103, 109. 28,9, 10. 18, 32, 33 42. 29, 11. 15. 17. 20. 22. 27. 32. 14. 16. 19. 54. 33, 1. Serpillo herba vinum inficiunt 14, 19 & 4. serpillum ubi copiose 19, 55. unde dictum eiusque natura, ac ex eo medicinae 20, 90. in theriacae compositione 20, 100. serp. herba qualis 16. 92. 90. 12, 46. 20, 14. 50. 51. 56. Serra instrumentum a quo reperta 7, 57. unde dicta inven-

28, 20, 27, 29, 42, 29, 24, 25, 51 36, 34 59. 3, 11. serpentes Co.

lubrar. insulae terra parit 3,11.

Serrae pisces 32, 51. Serrata herba 24, 80. dentes 11, Serratula herba 25, 46. Sertorii graminea corona 22, 6. cerva 8,50. Sert. a Pompeio victus 7, 27. Sertula herba 21, 29. Sertum 21, 2. Serum lactis quid 11, 96. Serviae coronae 21, 2. Servilius dux 16, 5. Servilii M. Considiae filiae curator 24, 28. Servilius Damocrates medicus 25, 49. Servilius Nonianus 28, 5. 37, 21. Servilius Rullus 8, 78. Servilius M. consul 10, 60. Servilius P. a quo servatus 7, 29. Serviliae Pansae interitus 7, 54. Sestius futurorum praescius, et Serviliana vina 14, 8 § 6. Servitus cunctis odibilis 16, 1. Servitium a quo repertum 7,57. Servius rex ovium houmque effigie primus aes signavit 18. 3. 23, 13. Fortunae aedes sacrat 36, 46. ei. statua 33, 6. sensus maximus 33, 13. mater et eius mira nativitas 36, 70. Compitalia et ludos laribus primus instituit ib. ei. toga 8,74. pueri caput arsit 2, 111. 36, 70. Servii Clodii dolor 25, 7. Servius Sulpitius 2, 57. 28, 5. Servus ubi nullus 6, 24. fugitivos Vestales virgines, ne urbem exeant retinent precationibus 28, 3, servi erga domi-Sexus in arboribus 13, 7. quibus num amor 7, 36. plures magno empti pretio 7, 40. servi in unguentis luxus 13, 4. servorum vestes vaccinia tingi 16, 31. in-Sibaritani exercitus de aquis gens numerus 83, 47. annuli quales 33, 6. quidam ditissimi | Sibyllarum trium statuae Romae PLIN. TOM. V.

34, 6. 33, 52. pedes creta infici 35, 58. plures scientiis insignes ib. potentium nomina plura ib. Sesama fruges unde adiecta 18, 22. eam pinsendi ratio 18, 25. quando serenda 18, 10 § 1 et 3. 23. folia qualia 18, 10 § 7. sesamis oleum 6, 32. 15, 7. 18, 22. sesama triticum et ex ea medicinae 22, 64. sesaminum oleum ad quid utile 23, 49. Sesamoides et ex ea medic. 22, 64. 25, 21. Sesamum arbor 15, 7. Seselis herba a cervis reperta 8, 50. 25, 53. ei. semen 20, 87. Sesostris 6, 34. 33, 15. 36, 14 § 5. Sestertium quid continebat 33. quid circa emptum oleum 18,74. scriptor 16, 20. medicus 32, 32. Setania cepae genus 19, 32. mespila 15, 22. pomi genus 23, 73. Setarum capillamenta in vesicis hominum 11, 83. Setinum vinum ab Augusto praelatum cunctis 14, 8 & 1. quale 23, 21. Severi homines plures 7, 18. Severiana poma 15, 16. Sevi consideratio, natura, usus, medicinae 28, 38. 29, 30. quorum animalium 11, 85. Sextius ser. 32, 13. Sextus Papinus consul Plinii tempore 15, 14,

insint ib. sexum mutantia 28.

27. sexuum hominis mutatio 7.

3. cognoscendorum signa 7, 5.

¥

mirum 8, 64.

138 24, 11. Sibvllae divinitas 7, 23. Sibyllini libri Tarquinio allati 13, 27. Siccandi vim habentia 24, 6. 7. 86, 42. 35, 53. Sicelion herba qualis 25, 90. Siciliae triticum optimum 18, 12 § 1. vina nobilia 14,8§ 4. fertilitas 18. 21. erocum 21. 17. Sicilia recuperata 7, 27. Siccius L. Dentatus quibus coronis donatus est ac eius gesta 7, 29, 16, 90, 22, 5, Sicinum vinum quale 15, 7. Siculum bellum ab Augusto gestum quale 16. 3. Sicyonii populi cur fame moeporeque vexati 36, 46 1. cuius coronne inventores 21, 3. ab Apolline responsum 36, 4 &t. Sicytes vinum ex qua material4, 19 § 3. Sicytes gemma 37, 73. Sideratio in arboribus guid 17. 37 & 4 et 6. quibus noceat arboribus ib. Sideratis, id est sidere afflatis Signicia quae 2, 11. utilia 28, 64. Siderius berba qualis 26, 87. Siderion heracleon herba 25, 15. Sideritis, id est magnes lapis 36, Siderites adamantis genus 37. 15. 65. Sideritis herbae medicinae 26, 12. 60. 64. 71. 83. Siderite herba 25, 19. 22, 19. Sideropoecilos gemma 37, 67, Sidus nullum obscurari obiectu

non servant, sed avium tantum

tura ex igne 2, 4. 7. errantium consideratio 2, 6, 12, 13, sidera cuique attributa vulgo creditum 2, 6. siderum magnitudo 2, 8, 39. absides 2, 13. statio cur dicta ib. stationes 2, 11. errantium catholica 2, 14. cur colorem mutent 2, 16. sideralis scientiae sententia de varietate nascendi 7, 50. Oceani humore pasci 2, 68. siderum certa tempora tradi non possunt 18, 56. errantium noscenda agricolis ratio 18, 57. siderum observatio triplex 18. 58. ortus et occasus observatio quibus mensium 18 . 67 & 3. diebus 18, 64. 67 § 3. siderum observatio ubi plurimum 5. 4. scientiae inventores 5, 13. Belus rex 6, 30. Signantes corpora notis populi Signiae vinum 14, 8 § 3. Signifer qui et Zodiacus circulus caelestis 2, 3, 13. Signorum et statuarum ingens copia 34, 16. Silaus herba qualis 26, 56. Sileni senis effigies 33, 55. 36, 4 & 3. Silenitium hederae species 16, Silentii servandi exemplum 3, 9. 7, 23. utilitas 28, 17. multi sibi imperarunt ib quo inducatur 32, 18. Silenus scr. 4, 36. terrae 2, 7. sidera nautae ubi Siler aquesis gaudet 16,31. que modo germinet 16, 33. medi. volatum 6, 24. siderum obsercinae 24, 44. vationes a Babyloniis repertue Silex lunensis qualis 36, 29. mi-7, 57. in navigando Phoenices gri ubi optimi 36, 49. invenerunt 7, 57. siderum na- Silis pigmenti consider. 33, 5%.

Silicia, id est foenum Graecum Siluri pisces 5, 10. 9, 17. 25 18, 50. 55. 24, 120,

Siligo 18, 19. 20 & 1 et 2. siliginis panis optimus 18, 27. ubi serenda 18, 55. 46. 50. 56. ex Simenus pictor 34, 19 § 34.

ea medicinae 22, 57. Siliquarum consid. 15, 34. sili-

quae Graecae quo serendae tempore 17, 30 § 6. siliquarum natura et medic. ex eis 23, 79. Syriacae ib. siliquandi leguminib. tempus 18, 10§5. siliquarum consideratio 15, 26. Syriaca quae fiant 14, 19 § 3. Ceraunia 13, 16.

Siliquastrum herba, id est, piperitis 19, 62.

Silius P. consul 8, 61. Silanus Iunius consul 2, 89.

Silanus veneno extinctus 7, 11. Silanus D. Magonis librum in Latinum convertit 18,5. Silanus proconsul 2, 35. Silanus

Cassins 34, 18.

Silanion statuarius 34, 19. Silonum cognomen unde 11, 59.

Silphii herbae consid. medicinaeque 22, 48. silphion, id est, laserpitium herba 19, 15.

Silvani dii 12, 2. Silvani simulacram quando sub-

latum Romae 15, 20.

Silvarum honor 12, 3. silvae qua ratione extirpandae 18, 8 § 3. Sinapis herbae consideratio 19, silvarum insigni Roma distincta 16, 15. silvas incolentes homines 4, 26.

Silvestres terrae quibus ab aliis different 19, 60. silvestrium arborum consideratio 16, 51, silvestria tardiora omnia ib. quibus infestentur morbis 17, 87 § 1. paucos morbos sentiunt Sinus gemini avibus 11, 79. ib. silvestrium arborum medi- Sion herba, et medicinae ex eo cinae 24, 1 sqq.

eor. in medicinis usus 82, 40. 43. 44. mas ova edita custodit 9, 75.

Simiarum consideratio 8, 80. 11, 100. cum homine similitudo ib.

ubi toto corpore albae 8, 31. luna cava tristes 8, 80. erga foetum affectio ib.

Similago frumentum in Aegypte 18, 19,

Similitudinis exempla 7, 10. Simon scriptor primus de equitatu, eius simulacrum 34,19 §15. Simonides de memoriae arte 7. 24. quas literas repererit 7,57.

Simonidis pictoris opera 35, 40 **& 38.** 

Simonides ser. 6, 35. Simon nomen delphini agno-

scunt 9, 8.'9. Simon puer scholasticus 9, 8. Simorum cognomina unde 11. 59. Simulacra olim ex arbore 12, 2. Simulacra deorum cur ex cedro 13, 11. eadem ex qua materia 13, 17. 14, 2. 34, 5. aereum primum Romae 34, 9. bitumine pingebantur ib. lignea aut fictilia 34, 16.

Simus medicus 22, 32. 21, 88. Simus pictor 35, 40 § 39.

54. genera, natura, medicinae 20, 87. oleum quomodo et ad quid flat ib. flore apes maxime delectantur 21, 41.

Singultus remedia 20, 34. 53. 73. 74. 94. 21, 72. 22, 38. 23, 27. 26, 27. 27,17. 105. 28, 81. 82,13.

Sinopis color 35, 12.

22, 80.

Sirenia uva 14. 4 & 6. Sirenes apum genus 11, 16. Sisarum berba 11, 15.

Siseris herbae consideratio, et Smyrus piscis 32, 53. medicinae ex eo 20, 17. 18,28. ubi optimum 20, 18. sativi remedia 20, 17.

Sisymbrii herbae consideratio, et medicinae ex eo 20, 91. ubi pascatur 19, 55.

Sisyrinchion bulbi genus 19, 30. Sitanius panis ad quid 22, 68. Sitim quae inducant 14, 28. si-

tim sedantia extinguentiaque 10, 94. 11, 119. 15, 28. 20, 39. 73. 81. 22, 11. 33. 66. 23, 51. 63. 74. 25, 44. 26, 27. 27, 24. 87,54. consuctudine vinci potest 7, 18. quo non sentiatur

22, 33. sitim gignentia 20, 69. 99. 23, 63. 67. 70. sitis came-

lorum 8, 26.

Smaragdus gemma 37, 16. 37. smaragdis tertia inter gemmas autoritas 37, 16. color 37, 59. oculis gratissimus 37, 16. smaragdi vetiti ib. genera duodeeim 37, 17. vitia 37, 18. smaragdus mirae magnitudinis 37, 19. ex crystallo tinguntur \$7, 75.

Smaragdites quid 37, 18. Smarides pisces 32, 46. 53. Smarres rex 36, 14 & 3.

Smegma quid 22, 74. smegmata

ex qua materia 27, 88. Smilax ilicis species 16, 8. 20. folia in coronis 21, 28. smilacis consideratio, et medicinae ex ea 24, 49. smilax hederae species 16, 63. Smilax virgo in

ederam mutata ib. Smyrnae vitis trifera 16, 50. vinum quale 14, 6.

Smyrnii herbae consideratio

19, 62, 48, 27, 109. Heracleum optimum 20, 69.

Smyrrhiza herha qualis 24, 97.

Sobria uvae species 14, 4 § 4. Sochis Aerypti rex 36, 14 & 2, Socialis belli origo et initium 23, 6. 17. quad partentum praccesserit 2.85. bellum funestis-

simum ib. Societate arbores quaedam gau-

dent 17, 30 § 7.

Socrates semper eodem visua vultu 7, 18. ab Apolline praclatus cunctis 7, 31, 34. cunctis sapientior 34, 12. Socratis pictoris opera 35, 40 6 31. 36, 4 6 10.

Socrates marmoris sculptor 36,

4 & 10. Socculi Pompeii margaritis 37,6.

Sagdonacus 6, 31. Solanum herba 27, 108.

Solea piscis 32, 53. 9, 20. 36. Solertia animalium quorundam

8, 12, 9, 55, 67, 70, 10, 49, 88,

11.8. Solis consideratio 2, 4. soles infiniti secundum quosdam 2, 1. solis circuli consideratio, motus, natura 2, 6. defectus ib. color 2, 16. motus 2, 17. 18, 68 § 1. in motu differentiae quatuor 2, 17. cur non exuratterras 2, 21. occiso Caesare toto anno palluit 2, 30. plures quando simul visi 2, 31. ventos auget comprimitque 2, 48 quotidie videatur 2, 57. Solis hoves cur inSicilia 2.101. Solis vis 2,103. solem orientem et occidentem Atlantes dira imprecatione confuentur 5, 8. soli omnium folia quotidie oscitant 16, 34. solem quae herbae re-

spiciunt 18, 36, 67 & 1, 26, 40. solis motus ratio prope inexplicabilis 18, 74. in aquarium transitus 18, 64. recessus et accessus ad nos 18,68 & f. sol quotidie ex alio caeli momento quam pridie oritur 18, 77 § 1. solis praesagia plura 18, 78. ubi semel in anno oriatur occidatque 4, 26. sol ne noceat 25, 81. solis Colossus Rhodi 34, 18. obeliscus 36, 14. urbs ib. obscuratione pestilentia contra-· hitur 36, 69. honor 12, 42. gemma 37, 60. 67. solem contra non mingendum 28, 19. ne faciem urat 29, 11. sole nibil utilius 31, 45. solifugarum morsus medicinae 22, 81. solis civitas unguentis delectata 13, 2. Soli, id est origes ferae 8, 79. Solicitudo animi quo propitietur 28, 5. solicitudinis exemplum 10, 31. 36. Solistima tripudia galiorum qualia 10, 24. Solon Smyrnaeus 20, 83. 86. Solpugae vermes gentem interdum auferunt 8, 43, 22, 81. Solstitia quando contingant 18. 59. 68 & 1. 2. 17. solstitialis circulus 2. 70. herba 26, 14. Somnia quae tollant 20, 71. somnia non videntes homines 5, 8. quomodo vera nuncientur 37, 56. quando plurimum contingant 28, 14. qua arte ut velis veniant 28, 29. an vera sint 10. 98. somniumjquibus competat animalibus ib. somniorum in- Soriculata vestis 8, 74. terpretatio a quo reperta 7, 57. Sornatius (al. Soranus) 32, 23. tumultuosa faciens 26, 36. so- Sortilegiorum materia 28, 6. mnum inducentia fugantiaque Sory 34, 28. 30. 14, 22. 19, 38. somnus in stra- Sosianus Apollo, unde advectus mentis olim erat 12, 3, mediam ' Romam 12, 11,

respiratione locus nullus 9, 6. quorum gravissimus 9. 15. 8. 54. somni animalium consideratio 10, 97. somnus quid 10, . 98. somnum impedientia 22,70. 30, 48. 35, 38. s. facientia 9, 15. 20, 20, 22, 23, 26, 73, 76, 21, 72, 73. 77. 83. 23, 23. 43. 48. 61. 75. 24, 49, 25, 21, 94, 26, 30, 27, 28, 28, 79. 30, 48. 32, 11. somnus phreneticos sanans 26, 72. Somphos, id est, sylvestris cucurbita et ex ea medicinae 20.7. Sonchos herba 22, 44. 26, 92. Sonticus morbus quo deprehendatur 36. 34. Sophocles poeta quando et quid de Italiae tritico 18, 12 § 1. Bacchi inssu sepultus 7, 30. gaudio obiit 7, 54. id. 21, 88. 22, 32. 37, 2. Sophocles medicus 22, 8. 32. Sopolis pictor celeberrimus 35, 40 & 43. Sorba poma quomodo condiantur 15, 18 § 4. folia universa decidunt 16, 38. quomodo serantur 17, 11.30 \$6. sorbus arbor, quibus vermibus infestetur 17, 37 & 3. sorborum natura et medic. 23, 73. fructuum consideratio 15, 23. conservandorum ratio 15, 18 & 3. quae loca amet 16, 30. Soricum in occentu auspicia 8. 82. fibree numero dierum lunae respondent 2. 41. quibus inimicae 10, 95.

vitae partem aufert 35, 52. sine

Sosigenes astrologiae peritus 7, 13. 11, 64. speenlarem si-18, 57. 2, 6. Sosimenes medicus 20, 73. Sostratus statuarins 34, 19. architectus 36, 18 § 4. Sosus artifex pavimentorum 36, Sotacus medicus 36, 38, 25, 37, Sphagnos aroma 12, 50. 11 & 1. 23. 24. 51. 57. Sotira obstetrix 28, 28, Spadones in Perside quondam regnaverunt 12, 9. Spadonum urinae usus effectusque 28, 18. Spadonia poma 15, 15. laurus 15, 39. Sparganion quid 25, 64. Spargus resinae genus 14, 25. Spartacus aurum et argentum suns habere vetuit 33, 14. a.M. Crasso victus 15, 38. Spartopolia gemma 37, 73. Sparti herbae consid. 19.4.7. 11. 8. sparto naves fiebant 24, 40. Spasmos stomachi sedantia 22. 29. probibentia 30, 36, 22, 9. 24, 24, 28, 72. spasticorum, id est, intestina convulsa habentium remedia 21, 77, 23, 47, 63. 24, 12, 22, 25, 24, 26, 81, 28, 27. 32, 28, Spatae uvae genus 12, 62. Specierum illusiones inducentia 24, 99. Specus terrae miri plures 2, 95. in quibus venti generantur 2, 44. pro domibus 7, 57. Specularium lapidum consideratio 36, 45. 37, 16. Speculorum acies menstruis hebetatur 7, 13. ocularia ex smaragdo 87, 16. ex stanno 34, 48. Spiraea corona 21, 29. lapidea 36, 27. specula quae acconduntur 2, 111, speculoaspectus quo hebetetur 28, 23.1 consid. 2, 4.

gniticationem Simon reperit 7. 57. Sphacus herba 24, 17. Sphaeram materialem Atlas primus reperit 2, 6, 7, 57. Sphagnus herba 24, 17. Sphingis sphaerae descript. 8. 30. 10, 93. 36, 17 § 2. sphinge Augustus signabat 37, 4, 5. Sphragides quid 35, 14. 37, 37. Sphyroena piscis 32, 54. Spicatarum herbarum differentiae 21, 61. Spiceae coronae usus 18, 2. Spina Indica 12, 10. Aegyptia 13, 19. Babylonis 13, 46. regiae mirum ib. sitiens 13, 50. spinas inseri nefas 15, 17. spinae Baccae 15, 29. albae pomum 15, 34. quâ utantur in nuptiis 16, 30. flores in coronis et cibis 21, 39. spinarum genera et medicinae 24. 65 - 68. spina appendix ib. 70. spinae quo e corpore extrahantur 28. spina hominis angues generantur 10, 86. spinae animalis descriptio 11, 67. spinae doloris remedia 20, 42, 24, 50. 86. 28, 27. Spinea uya quae 14, 4 & 6. Spinosarum herbarum differentia 21, 54. 56. Spinturnix avis 10, 17. Spionia uva 14, 4 § 6. Spiracula 2, 95. Spirerchi simulaerum 34, 19 89. Spirae arborum 16, 76 & 1. Spirandi difficultas que tellatur 20, 71, rum consid. 33, 45. speculorum Spiritus, id est aeris elementi 21.

Spiritum subductum emendans | Stadium quot pedes contineat 2, 20, 53. Spitamaei Pygmaei 7, 2. Splanchnoptes servus 22, 20. 34, 19 § 21. Splenion herba unde 25, 20. Splene carentia 8, 50. Spleneticorum remedia 20, 26. 39. 59. 23, 70. 24,42, 47, 74, 81, 120. 27, 92. 105. 28, 33. 32, 31. 87, 54. Splenem consumentia 23, 16. Spodii consider 34, 33. 34, 52. medicinae 23, 38. 51. Spondilion arbor 12, 58. Spondilii arboris medicinae 24, 16. Spondilis serpens 27, 118. Spondili piscis in medicinis Statonensia vina 14, 8 65. usus 32, 38. 53. Spongiarum lapidum consid. 36, 24 § 10. spongiae pratorum 19, spongiae quo lapidescant 24, 73. Spongiarum piscium consideratio et genera 9, 69. 31, 47. 11, 46. in medicinis usus 32, 48. 53. Spongites gemma 37, 67. Sponsae qualis annulus mi'tatur 33, 4. Spurius Cassius, quaere Cassius. Spuendi superstitiones 28, 6. 7. sputi medicinae 28, 7. Squali pisces 9, 74. Squamae piscium tegumenta 9, 15. squamae ferri usus 34, 46. Squatina piscis 32, 53. 9, 14. 67. 40. 74. Squilla piscis 9, 66, 74, 11, 62, Stachys herba 24, 86. Stacte mirrhae genus 12, 35. Stacula uva 14, 4 § 6. Stadiodromum simulaerum 34.

19 € €.

Starna aguarum mox exsiccans 26, 9, Stagonia quid 12, 32. Stalagmia quid 34, 32 Stanni consideratio 34, 47, 48, Staphylodendron arbor 16, 27. Staphylines 20, 15. 16, 19, 27. 25, 23. Staphylus ser. 5. 31. alius 7. 57 Staubys uva 23, 18. Statana vina qualia 19, 3. Staticae berbae medic. 26, 34. Statiliae mulieris senecta 7, 49. Statius Sebosus 9, 17. 6, 36. Stationum siderum consideratio 2, 12 --- 14. Statoris Invis aedes 32, 14. Statua aurea prima 33, 24. statuarum origo, honor, et quibus positae 34 . 9. togata effigie dicabantur 34, 10. nudae hastam tenentes ib. statuarum in capite nascens herba ad quid 24, 106. Achilleae 34, 10. gentearum usus 33, 54. stref 34, 10. statuarum differentiae. et quibus tributae ib. statua ingentis pretii 36, 4 § 5. tripedaneae 34, 11. pedestres equestresque 31, 13. statuarum in Italia antiquitas 34, 16. Statuaria ars quando coeperit 36, 4 & 3. Staturae humanae mensura 7,16. Steatites gemma 37, 71. Stelephuros herba qualis 21, 61. Stelis visci genus 16, 93. Stellarum errantium consideratio 2, 6. stellarum natura ex igne 2.4. stellis suis eventus assignant quidam 2, 4. stellarum alimentum ex humore 2. 5.

cur cadere credantur 2, 6. sta-| Stercorationis consid. 17, 46. 78 tio 2. 14. nullam obscurari terrae objectu 2, 47. omnes maiores luna 2, 11. cur non videantur die ib. qualiter die videri non possint ib. errantium motus ib. stationes, exortus 2. stellarum absides, errantium miracula etc. 2. 13. errantium colores 8, 16. stellarum inter se intervalla 2, 19, 21, st. musica 2, 20. st. in caelo repente nasci 2, 22, nova quando genita 2. 24. stellas cernitotis diebus 2, 28. stellarum discursus 2, 36. magnitudo 2, 39. statuunt vitam hominum 7,50. solis adventu occultantur 18, 58. non aspiciendae agriculis, sed signa alia 18, 67 § 1. stellarum circuli quid significent 18, 81. ortus occasusque 18.57. pracsagia 18, 80. Stellarum piscium consid. 9. 71. 86. 32, 53. Stellionum animalium consid. 8, 49. scorpionibus inimici 11,30. stell. et angues cutem deponunt 30. 27. stellio invidiosem animal ib. Stellio, proverbium ib. stellionum venenum, ac eorum in medicinis usus earumque morsus remed. 29, 42. 37. 30, Stica uvae species 14, 11. 17, 18, 27, 49, 22, 64, Stemmata lineis discurrebant

ad imagines pictas 35, 2. Stephanii senecta 7, 49. Stephanitis uva unde 14. 4 8 9. Stephanomelis herb. qual.26,84. Stephanoplocos tabella 21,3. 35, Stephanopolis pictura ib. 35, 40. Stephanos lauri genus 15, 39. Stephusae mulieris simulacrum 14, 19 6 10.

53. stercorandi quando agri 17. 8. 37 65. 46. 18, 53. stercorato agre quae seri cupiant 18, 53. Stercoris hominis in medicinis usus 8, 44, 28, 13. Stercutius Fauni filius unde dictus 17.6. Sterelytis quid 33, 35. Stergetros berba quae 25, 102. Sterilitatis fructuum causa 18. 69 § 2. remedium 16, 95. 28, 12. 27. sterilitatis quadrupedum remedia 22, 15. quibus inducatur 20, 44. 24, 47. 25, 33. 27, 17. 55. 28, 77. steriliora cuacta pinguia 11.85. Sternutamenti consid. 2, 5. 28, sternutamenta facientia 20, 87, 21, 19, 83 93, 25, 21, 23, 86, 109, 27, 111, 28, 15, 32, quo tollantur 23, 27. 23. sternutamentis utilia 24. 58. sternutamentorum saluta. tio 28, 5.

Stesichori in eclipsi metus 2.9. infantis in ore luscinia cecinit 10, 43, Sthenis statuarius 34, 19. 32, 44. Stibium quid 33, 33. Stilbonis philos, quaestio cum Diodoro 7, 54.

Stillicidia qualia esse debeant 17, 19. Stilo praeconius 33, 7. 37, 4. Stipendiorum militum consus tudo 83, 13. Stipulis ubi ligni vice utantur

17, 3. in arvis incensae mire prosunt 18, 72. differentiac, bonitas, usus ib. Stoche herba 21,54. 22, 13.

Stoechas herba qualis 26, 27, 27, 107.

71. 24.54.73.

Stoliditatis animalium exempla | Stomatice herba 22, 11. 23, 58. 10. 1. 8. 75. Stolones unde dicti 17. 1. Stolon in arboribus ib. 17, 11. 13. Stolonis Licinii lex, actus, poena 18, 4. Stomacace 25, 6. Stomachi consideratio 11, 68. eruciatus asperrimus 25,7. stomachum laedentia 20, 23. 38. 48. 73. recreantia 30,15. 32,21. stomacho utilia 20, 7. 8. 9. 16. 17. 20. 26. 33. 34. 42. 48. 60. 98. 22, 33, 38, 40, 45, 47, 59, 70, 23, 70. 72. 27, 95. 28, 34. stomachi praecordiis utilia 20, 33, stomachum purgantia 20, 12, 87. 34, 32. firmantia 20, 81, 87, 99. 21, 83, 102, 24, 18, 26, 18, 27, 45. stomacho contraria 20, 73. 83. 84. 93. 21, 75. 98. 22, 52. 64. **73. 23, 7. 18. 28. 40. 51. 63. 75.** 77. 79. 80. 24, 35. 25,18. 87. 27, 55.71. 30,15. 34,30. stomacho omne mustum inutile 23. 18. stomachum laedunt siceae fici 23, 63. stomachum astringentia 23, 73. inflantia 22, 50. 70. 23. 78. stomacho inflato utilia 20, 42, 51, 73, 21, 70, 76, 22, 15, 27. 109. morbi remedia 20. 34. **39.** 51. 53. 54. 57. 67. 68. 92. 21, 72. 73. 81. 22. 9. 15. 44. 51. 58. **23, 3, 9, 32, 35, 46**, 51, 53, 54, 56, <sup>1</sup> 60. 62. 70. 71. 78. 24, 12. 28. 36. 73. 79. 80. 92. 25, 49. 27, 60. 91. 28, 27, 54, 80, 15, 32, 14, 36, 40, 27. 12. stomacho utile contra omnia vitia 20, 87. stomachi malaciae remedia 28, 21. stomachi fluctuationes sistentia 20. 28. stomachos dissolutos astringentia 20, 26. 91. 96. 22, 10. 23. 5. 54. 73. 27, 22. 28. 60.

90. 91. 29. 11.

Stomaticorum remedia 24, 75. Stomoma quid 34, 25. Strabones unde dicti 7, 10. Strabonis visus acutias. 7, 21, Stramenta optima ex qua materia 18, 18. Strangias triticum 18, 12 & 1. Stranguriae morbi remed, 20,16. 21,103. 22, 8. 44. 45. 23, 31. 24, 10. 12. 32. 40. 69. 87. 96. 98. 25. 18. 26, 49. 50. 27, 16. 44. 61. 74. 111. 29, 17. 30, 21. Stratoites herba qualis 24, 105. Stratius Iupiter, id est militaris ubi 16, 89. Stratonicus sculptor 23, 55. 84. 19 § 24 et 26. Stratonices reginae pictura 35. 40 § 32 et 33. Streptos uvae genus 14, 4 6 7. Strepsicerotes ferarum genus 8. 79. 11, 45. Striges aves quales 11. 98. Strobon arbor 12, 37, 40. Strongylis aluminis genus 35,52. Strongylionis Amazonis simulacrum 34, 19 § 21. Strombus piscis 32, 53. Stropkia coronae 21, 2. Struma Nonius a Catullo taxatus 37, 21. Strumae gutturis remedia 20, 23. 36. 39. 50. 51. 52. 59. 69. 84. 85. 86. 89. 21, 83. 104. 22, 9. 12. 16. 30, 32, 35, 25,74, 22, 58, 70, 22, 10.74. 23, 55, 63, 64. 24, 6, 10. 12, 15, 23, 62, 89, 25, 22, 107, 109. 26, 11. 33. 36. 27, 45. 57. 28, 11, 23, 37, 30, 12, \$2, 14, 21, 28. 36, 28. 30. 58. strumas mire prohibet caprificus arbor 23. 64. Strumum herba 27, 44.

Strutea, i. e. cotonea poma 15, Succorum consid. 15, 23. 16, 77 Strutheon herba 27, 1. 24, 58. 19, 18, Struthiocameli avis descriptio 10, 1. 29. el. ova 10, 73. natura calvus 11, 47. utrinque palpebras habet 11, 57. Struthopodes foeminae quae7,2. Strychnum herba 26, 74. 27, 44. 108. 21, 52. Studiorum amoenitates quaerimus I. prol. studiorum gratia belleborum sumitur 25, 21. Stultitiae exemplum 10. 1. Stupa quid 19, 3. Sturnorum avium consid. 10, 35. st. Gracco ac Latino sermone docilis 10. 59. Stygis venenum 30, 53. Stymma 13, 2. Stymmi 33, 33. Stymphalides 11, 43. Stypax stat. 34, 19 5 21. Styptica 24, 73. Styrax gummi 12, 40. 54. 24, 15. Sualternicum electri genus 37, 11 6 1. Suarius negotiator Scipioni similis 21, 7. Suberis arboris consideratio 16. 13. in mulierum calceis ib. proprie glandem fert 16, 8. non sentit facile cariem aut vetustatem 16, 78. invatur cortice detracto 17, 27 § 9. non decidunt folia 16, 33. medic. 24, 8. Subis avis 10. 17. Subingum animal 30, 52. Subsolani venti exortus quando 2, 46. 47. Graece Apelintes 18,

77 § 2.

Suburrana tribus Romae 18, 3.

Succinorum gummi consideratio

ususque 37, 11 5 / et 2. 12. 13.

succi hortensium consid. 19.61. succus sanguis arborum 16, 71. omnes optimi unguentis 13, 2, coloris consid. 15, 32, odoria ib. succus myrti mirae naturae 15, 35. Sucularum caelestis signi comsideratio 18, 67 54. 74. 2, 41. Sudines scriptor \$7, 10. 11. 35. 50. 9. 56. 36. 12. Sudis piscis 32, 54. Sudorem non emittentes 7, 18. sudorem inhibentia tollentiaque 20, 51. 98. 21, 73. 23, 40. 45. 81. 28, 79. 35, 52. 57. meventia 20, 40. 73. 21,76. 22, 15. 23, 49, 63, 24, 20, 28, 60, 98, 25, 90. 27, 48, 73, 109, 31, 42, Suum cuique placet 14, 8 § 6. Suis quisque favet 36, 4 & 2. Suum animalium consid. et natura 8, 77 sq. generatio partusque II. 84. suum scorpionibus ictarum medicina 32, 19. eoitus qualis 10,83. quibus delectentur 10, 93. quibus inimicae 10, 94. primiparae vulva optima 11,84. spirantes a muribus rosac 11, 85. suibus quae glandes prosint magis 16, 8. quibus carnes meliores ib. foemina efficacior quae non peperit 28, 37. ubi ungulas habeant solidas 11, 106. suibus serpentes in pabulo 11, 115. gno crassescant pinguescantque 12,32.27, 55. quo necentur 3, 24. dentes nunquam decidunt 11. 64. costae denae 11, 83. venenis quibusdam non laeduntur 29, 23, sine splene inveniri 25, 20. quamodo sine liene fiant 24, 41. morbi remedia 24, 63, 112, 116. 28, 81. fimus 17, 6, 28, 37,

54.59. 64.71. 24,1. 6.41.49.62. ptio, interitusque ib. dietator

Suillo adini guenta laus 28, 36. lac quale 28, 33. Suilli, id est boleti genus 16, 11. suillorum venenis utile 22, 47. Sustanius Paulinus consul de Atlante monte 5, 1. Suffetiae vestalis virginis statua 34. II. Suffitus materia 24, 61. Suffragia ementium poena 35,46. Suffusionum morbi remedium 28, 28, 29, Sulcorum in agro latitudo longitudoque quanta esse debeat 17, 35 & 7. Sulphuris consideratio 35, 50. in religione usus ib. sulphuris odorem fulgura fulminaque habent ib. Sulpitius Gallus consul eclipsis Surditacis remedia 20, 3. 33. 51. causam explicat 2, 9. id. 2, 19. Sulpitius L. consul 33. 6. Sulpitius Galba 33, 8. Sulpitius Servius cos. 2, 57. Sulpitii Qu. consulatus 7, 49. Sulpitiae Fulvii coniugis pudicitia 7, 35. Sumon quid et unde dictum 8, Suspiriosorum remedia 20, 4. 13. 77. suis optimum 11, 84. Summani dei aedes Romae 29. 14. Summanus quae fulmina mittat 2, 53. Superbine sedes ubi 11, 51. superborum redargutio 24, 54, superbia columbarum 7, 5. Superciliorum consideratio 11, 51. quo denigrari possint 30, Syce taeda 16, 19. 46. affectuum indicia 11,51. un- Syche herba 27, 93. de dicta 11, 57. superciliorum Syenites lapis 36, 12. indicia II, 51. II, II4.

82. 99. 106. 108. 112 sq. 25, 59. 92. 94. 106. 26. 12. 60. 71. 27.75. 105. 113. 28, 3.6.42.63. 29, 12. 15. 19. 38, 30, 8. 24, 32, 16 sq. 26. 29. 38. 34, 43. 37, 40, 56. Supervacuorum diligentiam adfectare non nostrum est 17, i. Superfoetare quaedam animalia 7, 9. 10, 83. Supporationum, id est, apostematum ad saniem tendentium remedia 21, 16. 36, 28. quibus extrahantur 22, 58. 69. 70. 23, 16. 32. 40. 41. 71. 24, 7. 23. 29. 77, 105, 25, 22, 25, 89, 26, 29, 27, 60. 87. 109. Surae animalium quales 11, 105. Surculorum vitium ac aliarum arborum natura 17. 35 & 1. 25.18. surdi ob aquam Nili 6.35. Surrentinae uvae quales 14. 4 & 1 et 6. 8 § 3. 23, 20. 22. vasa **35, 46.** Susinum unguentum ex quibus 13. 2 Suspendii mirum 16, 45. 23. 50. 51. 55. 81. 87. 21, 17. 93. 22, 30. 75. 23, 16. 63. 80. 24, 12. 24. 58. 92. 95. 26, 29. 27,13. 105. 28, 55. 32, 29. 84, 55. 35, 50. Sutor ne ultra crepidam quaerat. Proverbium 35. 36 6 12. Sutrinam artem Boethus reporit 7, 57. Sygnitia pira 15, 16. Superstitiona apud Plinium 12, Syllae ostentum 2,55. consula-42. 54. 15, 4. 6. 25. 32. 16, 5. 14. tus 7, 11. quos proseripserit 7, 23. 91. 92. 21, 83. 84. 94, 104. 43. felicis sibi cognomen asse-22, 9. 16. 24. 29. 32. 65. 72. 23, ruit 7, 44. erudelitas, proseri-

primus in Cornelia domo crea-1 Syria tantum balsamum giamit tus 7.55. qua gomma signaverit 37, 4. Scauri privignus 37. 5. de Mario triumphus 83, 5. ingentem auri et argenti copiam Romam in victoria transfert ib. Romanorum ditissimus 33, 47. divites proscripsit 33, 52. ria ubi 34, 12. Capitoliais aedibus unde advexerit columnas 36, 4 6 15. Syllae mala 36, 24 § 7. mater quae ib. § 8. Pracnestae delubrum fortunae acdificat 36, 64. pedienlari morbo interiit 11, 39. 7, 44. 26, 86. saevitia in cives Romanos 22.6. graminea donatus ib. legatus sociali bello Stabias oppidum delet 3, 9. Svijana colonia 14, 8 § 2. Syllibum herba 22, 42. Symbolum, id est annulus 38, 4. Symmetria Latino nomine caret 34. 1966. primus usurpavit Enphranor 35, 40 & 25. Sympathia quid 20, 48. 37. 8. Symphyton herba 26, 85, 88, 90. 27, 24, Symplegma, signum 36, 4 § 6 et 10. Synaristusae Menandri 23, 81. Syngenicum 35, 40 & 29. Synochitis gemma 37, 73. Synodontes pisces 37, 67. Synodontites gemma ib. Syntecticis utile 22, 24. 49. Syntexios morbi remedia 22, 62. Syracusas Marcellus capiens Archimedi parci iussit 7, 38. Syracusana columnarum capita in Pantheo posita 34. 7. · Syraeum vinum [4, ] [. Syreon kerba 24, 117. Byri, scrobes quibus servatur triticum 19, 56.

16, 59. arbores 13, 10. 12. olivas 15, 4. oleum 15,7. Syriae terra qualis 17, 3. 18, 47. triticum 18, 12 § 1. Staphylino herba abundat 20, 16. arundo 24, 50. Syriacoele iuncum odoratum habet 21.72. Syrorum multa olera, proverbium 20,16. raphanus 19, 26 & 3. vina 14, 4 & 8. 24, 120. resina 14, 25. glans 12, 46. siliquae ad quid 23, 79. Syriasis morbus 22, 29, 30, 47. Syrieum color 23, 49, 25, 12. 25. Syringia calami genus 16, 66. Syringites gemma 37, 67. Syrites lapis 11, 83. Syrium, id est lilii sucens 21, 74. oleum ad quid 23, 49. Syron herba 26, 19. Syropicon terrae genus 35, 53. Syrtites gemmae 37, 26. 67.

Tabanus vermis 11, 24. 38. Tablina codicibus implebantur 35, 2. Tacapensis Africae ager malum triferam habet 16, 50. Tactus cunctis communis animalibus 10, 90. Taedae arboris consider. 16. 19.

picis materia 16, 21. montes amat 16, 30. medicinae 24, 27. Taeniae piscis medicinae 32, 25. Taliarum satus consideratio 17. 28. 29.

Talentum 23, 15. Attieum 35, 40 & 30.

Tali quibus non sint 11, 105. talorum medicinae 26, 66.

Talpana nya 14, 4 § 7. Talpae animalis consideratio 30. 7.

ei, armo tacta semina uberiera fiunt 18, 45. maricis

aptiss. 30, 7. cordis mirum ib. 1 rea tunica triumphat 23, 19. in medicinis usus ib. et 12. interdum oppidum suffodiunt 8. 43. copia ubi 8, 83. e pellibus Tarquinius Superbus hortum coeubicularia stragula ib. terra degunt vitam 10, 88. mirus auditus ib. visu caret, oculorum tamen effigies inesteill, 52. semper defossae vivunt 9, 6. subterraneum animal 9, 83. Tamarix arbor nullum semen Tasconium quid 33, 21. aut fructum gerit 16, 45. tex 13, 37. folia non decidunt 16. 33. folia carnosa 16. 38. medicinae 24, 41. Taminia uvae genus 23, 18. 14. Tamnum herba 21, 50. Tanaquil 36, 70. ei. lana 8, 74. Tanos gemma qualis 37, 19. Taos gemma 37, 73. Taphiusius lapis qualis 36, 39. Tapsi, id est sinapis 19, 55. Tapsiae herbae medicinae 26, H. Taraciae Vestalis statua 34, 11. Tarracinae uvae quales 14, 4 § 6. Tarandi animalis consideratio 8, 52, Tardas quas aves Hispan. appellet 10, 29. Tarentina vina optima 14, 4 § 7.

9. pineae nuces 15, 9. pira 13, 18 § 3. ficus 15, 19. nuces 15, 24. castancae 15, 25. myrtus 15, 37. cupressus 16, 60. Tarentinus medicus 20, 13. Tarenti Colossus 34, 28. Tarmoendas Assyrius 30, 2.

Tarpeio delubro caput hominis inventum 28, 4. Tarquinio a Sibvlla allati libri

13. 27. Priscus Romanorum rex quando 15, 1. ei, filius primum praetexta donatus 33, 4. Tela sagittasque e corpore exei, statua sine annulis ib. au- trahentia 25, 53, 26, 87, 27,115.

ei. pater 35, 5. 43. opera Romae 36, 24 & 3.

lere solitus 19, 19 § 1. Tarquinio regno pulso serpentem latrasse 8, 63.

Tarraconensia vina 14, 8 & 6. Tarrupia uya qualis 14, 4 § 7. Tarum arbor 12, 44.

fru- Tatius L. Rufus cos. quid eirea. agres 18, 7 & 4

Tartaeus sal qualis 31, 41. Tauricus sculptor 33, 55. pictor

36, 4 § 10. 35, 40 § 40. Taurominitani collis uvae qua-

les 14, 4 § 3. 8 § 4. Tauron scr. 7. 2.

Taurus avis cur dicta 10, 57. Taurorum coitus 10, 83. fel 11. 75. tauri in medicinis usus 28. 68. Indici miri 8, 26. taurorum consideratio 8, 70. inter se dimicatio ib. generositas ib. sanguinis remedia 20, 36. necandi inventio 8, 70. taurorum victimae laudatiss. ib. sanguis venenosus, et contra eum remedia 23,71, 64, 28,40, 11, 90, Tauri, id est terrestres scarabei

30, 12, Tauri coelestis signi stellae quae 2, 41.

Taxica s. toxica 16, 20. 26, 30. Taxi arboris consid. 16, 20. ubi venenosa ib. quo innoxia fiat ib. folia non decidunt 16, 33. medicinae 24, 72.

Tectoria qua ratione fiant 36,55. Tegetes ex qua materia 21, 69. Tegulas Cinyra primus reperit

7, 57.

telorum venena extinguens 22, | Tenasmos 28, 59. 32, 21. reme 49. 28, 30. Telchius Castoris et Pollucis auriga 6, 4.

Telephanes pictor 35, 2. Telephion herba 27, 110. Telestus poeta 35, 36 § 22. Tellana ficus 15, 10.

Telicardies gemma 37, 68. Telinum unguentum 13, 2,

Telirrhizos gemma 37, 68. Telis, id est foenum Graecum 24, 120,

Telluris aedes Romae 34, 14. Telmesicum vinum 14. 9. Temetum vinum dicebatur 14.

14. Temperamento utendum 23, 47. Temperantia in cibis 28, 14. Tempestatum consid. 2, 39, 41. pronostica praesagiaque 18,78. quibusdam certis annis intendunturib. temp. imminente vasa sudare dicuntur 18, 90. tempestates quae vocentur 18, 69 1. ex quibus exeant sideribus ib. remedia 18,70. 37,54.56. Tempestivitas quantum prosit

16, 74. Templorum fastigia 35.43. templum in toto orbe excellentissimum 36, 21. 22. 23.

Temporis aequalitates quibus distinguantur 2, 70. tempora tria servanda in satione arborum 17.3065. temporis cardo quadripartite distinctus 18, 59. tempora tria veteres fructus metuebant 18, 69 & 3, temporis partes quales futurae sint quo noscatur 18, 80.

Temporum doloris remed. 20.93. Tempsae vinum quale 14, 3 & 6. Tomulentia unde dieta 14,14. libidines docet 14, 28.

dia 20, 23, 81, 84, 22, 73, 26, 28 21, 37, 62, 28, 33, 30,19, 32, 31 21, 10. 34, 52,

Tentyritae populi crocodilis terrori sunt 8, 38, 28, 6.

Tephria quid et unde 36, 11. Tephritis gemma 37, 68.

Tepidare quid 17, 41.

Teragus piscis 32, 54. Teramnon quid 18, 44 § 3.

Terebinthi arboris consideratio 13, 12, 16, 23, guando germinet 16, 41. quae loca amet 16. 30. quando semen et fruetum reddat 16, 43. terebintho nen decidunt folia 16, 33, terebinthi natura qualis 16, 76 § 3. picem fundit 14,25. ei. resina ib. medicinae 24, 18.

Terrebinthizusa gemma 37, 37 Terebra Gallica 17, 26. terebra a quo reperta 7, 57, vaginae ex qua materia 16, 79.

Teredinum consideratio 16, 80. quarum arborum materiam non attingant ib. et 16, 25. quae arbores obnoxiae 17, 37 § 3. teredines facile sentientia 21, 19. ter. mira vis 11, 1.

Terei patria quae 4, 18. 10, 34. ei, tecta cur hirundines non intrent 10, 34.

Terentia Ciceronis uxor vixit annos CIII. 7, 49.

Terentius Cn. scriba 13, 27.

Terentius Caius Lucanus 35, 33. Terentii Coracis interitus 7, 54. Tergeminos interdum nasci 7. 3. Tergilla quid Ciceroni obiicere solitus 14, 28.

Tergoris animalinm consideratio 11, 92 sq.

Tericles sculptor, et eius calices ex terebintho 16, 76 \$ 3.

Terracina sylvis scatet 16, 59. Terrae elementi cum aliis elementis situs, et ordo 2, 4. sola elementorum immobilis ib. ter- Terraemotus consideratio 2, 81 rae umbra qualis figura 2. 7. terrae umbram lunae altitudinem non excedere ib. terra minor quam luna 2, 8. quae terra habitabilis 2, 13. terrae consideratio 2, 63. globosam esse 2. 64. 67. figura pineae nucis 2.65. in mundi sita medio 2, 66. 69. ei. habitabilis portio 2, 68. zonae quinque ib. terra mundi punctus ib. medium optime temperatum 2, 80. terrae noviter natae ubi 2, 87, 88, quas maria irruperint 2, 89. a mari sublatae 2, 92. absorptae plures 2, 91. semper trementes 2. 96. mira plura ib. terra quaedam animalia vivunt 10. 92. quando fertilis 17, 2 sq. terra parens nostra, et eius in homines heneficia 18, 1.4. cur olim fertilior quam nunc 18, 4. quibus seminibus emacretur 18,25. anta cuique segetum 18, 45. macram et pinguem quae exigant 18, 46. terrae cultura 18, 50. qualitas, et quid post aliud recipiat 18, 52. quae alternet et quae non ib. quando aranda 18, 65 § 2. 67 § 4. cum caelo societas 18, 68 § 3. terra avaritiae causa effoditur 2, 63, 32, 54. terrae benignitas ac beneficia 35, 46. terrarum varietas 35. 47. terrae quae in lapides vertuntur ib. t. genera et medicinae ex eis 35, 53. t. scorpiones serpentesque necat 35, terrae tuber herba quae 25. 67. terrae hiatus ib. a talpis excitata in medic. 30, 12.

Terrae fel herba 25, 31. Terrae maium herba 25, 54. Terrae venenum herba ib.

- 86. 36, 21. qui et quando noxii 2, 48. ubi nunquam, et ubi semper 2, 98. aquas profundunt, sorbentque 31, 30. montes eo rumpi 7, 16.

Terrena in caelum tendentia deprimit siderum vis 2, 38. Terrestrium animalium genera.

tio 10, 83.

Terrorem inducentia 24, 102. Tertianae febris remedia 20, 82. 21. 94. 22, 16. 29. 72. 24. 107. 25, 41. 26, 71. 27, 91. 28, 11. 23, Cesseras quis repererit 7, 57.

Testacea pira 15, 16.

Testium animalium consideratio 11.110. buteonibus terni ib. testium et genitalium morbi remedia 20, 34. 40. 51. 82. 92. 21, 74.89. 22, 32.69.71. 23, 53, 80, 81. 24, 10. 41. 36, 32. testium tumores sedantia 20, 57, 24, 10. 26, 58. 31, 47. 35, 57. testium inflammationes et ardores sanantia 22, 72, 75, 23, 12, 31, 26, 19. 31, 46 \$ 4. 32, 14. testiculi suum legi interdicti 8, 77.

Testudinum piscium consideratio, genera, usus, medicinae 32. quomodo citra fastidium sumi possint 32, 39. testudinum consideratio, natura, captura, locus 9, 12. ubi cornigerae ib. partus ib. et 74. terrestres 9, 12. cortice teguntur 9, 14. pulmo qualis 11, 72. Celtinae 9, 12, ubi ut sacrae adorantur ib. sine lingua, et dentibus, et quid loco eorum 9, 12. 11, 68. testudines pisces quando secari coeptae 9, 13, 16, 84,

testudines cum serpentibus pu- Thapsias arbor 13,43. gnaturae, cunila herba se mumiunt 20, 61. 8, 41. ubi maximae 6,24. 28. nbi plurimae 6,34. in medicinis usus 32, 38. 39. Testudines in aedificiis a quo inventue 7, 57. Tetanicorum, id est, musculos qui sunt secundum spinam inflectere non valentium, remedia 23, 63. 26, 81. Tetartemorium quid 7, 50. Tethalassomenon vinum 14, 10. Tethea piscis 32, 53. medicinae 32, 31. 39. Tetradoron laterum genus 35. Tetragnathii natura 29, 27. Tetralix herba 11, 15, 21, 56. Tetrannes aves 10, 29. Tettigometra quid 11, 32. Tettigoniae cicadarum genus ib. Teuca Illyriorum regina Romanorum legatos perimit \$4, 11. Tencer crustarius 33, 55. Teuchites iuncus 21, 72. Teucriae herbae medic. 26, 48. Tencer reperit 25, 20. Teuthalis herba 27, 91. Teutonum legati facetum responsum 35, 8. Teutbrion herba quae 21, 21. Thalassagle herba qualis, et ubi 24, 10?. Thelessites quid 14, 10. Thales philosophus quando 2, 7. horologii inventor 2, 78. Thaletis Democritique de oleo empto prudens factum 18, 68 § 3. Th. de Vergiliar. occasu 57. Thalitruum herba 27, 112. Thalassomeli quid 31, 35. Thamyras citharoedus 35,40540. Thamnacum herba 21, 104.

Thasivum uvae species 14, 4 § 7. 5. 9. 22. Thasinum vinum 14, 9. 16. 22. Thasiae nuces 15. 24. Theamedes lapis ferrum abigit 36, 28. Theangelis herba 24, 102. Theatra croco repleri solita 21, 16. theatrum Rom. quando et a quo 36, 24 § l et 7. Pensilia ib. § 8. vela qualia 19, 6. orchestris vox superiecta devoratur 11, 112. Theatr. Balbi 36, 12. Pompeii 33, 16. Curionis 36, 24 88. Scauri ib. temporarium Thebaidis regionis fertilitas 18. 47. Thebana urbs sacpius capta 10, 34. Thebae ab Alexandro captae 34, 19 § 4. tecta cur hirundines non subcant 10,34. Theb. bellum quando 16, 88. Theocolitos gemma 37, 68. Thelephanis statuarii opera 34, 19 § 9. pictor 35, 5. Thelephum Achilles qua horba sanarit 25,19. pictura 35,36 6 5. Thelygonon herba qualis 26, 90. 91.63. 27.40. Thelypteris herba 27, 55. Themison medicus 14,21. 25,23. 39. 29, 5. Theochrestus 37, 11 & 1. Theocriti incantationes 28, 4. solis defectum reperit ib. Theodorus praestigiator pictus 35, 40 § 41. plastices inventor 35, 43. architectus 36, 19 5 3. statuarii opera 35, 40 § 40 et 42. pictoris opera ib. fundus 35,19 Theodorus medicus 20, 40. 24 Theombrotion scriptor 24, 103. Theomenes scr. 37, 11.

Theomnestos pictor 34, 19 § 34. | Thia arbor 13, 30. 35, 36 § 21. Theon pictor 35, 40 § 40. Theophrastus quamdiu ante Plinium 19, 10. 13, 30. 33, 37. 43. de coronis 21, 9. ei. laus, et quae contra eum scripsit 1,prol. 15, 1. Cf. 3, 9. 7, 57. 8, 43, 49. 54.69.82. 9, 8.83. 10, 41. 11, 116. 13, 30. 15, 1. 3. 40. 16, 62. 17, 37. 19, 10. 48. 20, 3. 21, 9. 68. 25, 5. 32. 26, 63. 27, 40. 28, 4. 14. 31, 9. 14. 16. 19. 40. 46 § 1. 36, 28. 29. 37, 11 § 1. 13. 25. 74. Theopompus 3, 9, 15, 4, 1, 7, 49. 16, 23, 31, 13, 14, 19, Theriace vitis mira 14, 22. Theriacae confectio 20, 100. 29, 8. contra venena 20. 100. compositio in limine aedis Aesculapii incisa ib. Thericles sculptor, et eius calices ex terebintho 16, 76 & 3. Therimachus pictor quando 35, 36 § 9. Therionarca herba qualis 24,

102. **25, 65**. Therminum lupinorum oleum ad quid 23, 49. Theromachus statuarius 34, 19. Thesei pictura 35, 36 & 5. 40 & 25 Thesec Hecale quam ėt 30. herbam apposuerit 22, 44. Thesion herba 21, 68. 22, 31.

Thessa piscis 32, 53. Thessalia quando ficorum habeat copiam 16, 39. Thessaliae magica 30, 2. Thessalorum de necando tauro inventum 8, 70. Thesmophoria, id est Cereris sacra, non nisi a castis celebrabantur matronis 24, 38.

Thespiadum praelium 34, 19 § 7. 36, 4 § 10.

PLIN. TOM. V.

Thetidis deae simulacr. 36, 487.

Thiatis mensis 27, 80. Thieldones equi 8, 67. Thimarchides pictor 34, 19 § 35.

Thimon pictor 34, 19 6 34. Thlaspe herba quae 27, 112, 113. Thoas quidam a dracone servatus 8, 22,

Thoes luporum genus 8, 52, leonibus inimici 10, 95.

Thoracis morbi remedia, quaere Pectoris remedia.

Thory betron herba qualis 26,34. Thothi, mensis Aeg. 27, 80.

Thraces ex quibus panem faciant 22, 12. lapillo dies quales sint computant 7, 41.

Thracia rigore frugum fertilis Thr. triticum 18, 12 § 1 17, 3. et 3. Bacchi sacra 16, 62. vinum 14,6. gemmae genera tria

37, 68. Thracius lapis aqua accenditur, extinguitur oleo 33, 30.

Thrascia ventus 2, 46. Thrason pictor 34, 19 § 35. Thrasyllus scr. 32, 19.

Thrauston lacrymae genus 12,

Thripes vermes quales 16, 80. Thryallis herba quae 21, 61. 25,

Thucydidis exilium et laus 7, 31. Cf. 3, 14. 7, 57.

Thurianus tomus 32, 53.

Thurinorum collium uvae quales 14, 4 & 7. 8 & 6. quercus mira 16. 33.

Thus Minaeum unde 12,30. Lydiae quale 16, 59. thuris consid. 12, 30. 31. thuris ligno Sabaei coquunt 12, 40. thure non supplicabatur Troiano tempo-

re 13, 1. copia ubi 6, 32, thure diis supplicatur 22, 56. thus

terrae quid 24, 20. contra cicu-

Thuscorum de fulminibus opinio 2, 53. Thuscis ager non aratur 18, 49 § 3. Thusciae uvae peculiares 14, 4 § 7.

Thyadum simulacrum 36, 4 § 5.
Thymbra herba 19, 50.

Thymelaea frutex 13, 35.

Thymi herbae species, natura, usus 21,31. apibus gratum ib. et 11,15. angurium 21,31. semen deprehendi non potest ib. ubi ingens copia ib. thymo apes delectantur 21,41. genera et medicinae 21,89.

Thynni piscis medicinae 32, 28. 47. copia ubi 9,2. 18. praecipua magnitudo pretiumque 9, 45. captura quando 9, 20. vita bre-

vis ib. Thyon succinum 37, 11 § 1. Thyrrheus lapis qualis 2, 106. Thysias pictor 34, 19 § 34.

Thysicrates statuarius 34,19 § 8. Thysselii herbae medic. 25, 90. Tiberiana pira quae 15, 16.

Tiberius Imp. quid in sternutamentis 28, 5. subeo ingens in Asia terrae motus fuit 2, 86. nocte ac die in Germaniam pro-Aciscitur 7, 20. ei. tempore chartae inopia 13, 27. nobilis mensa 13, 29. quid de nobilitate vini 14,8 § 3. institutum ut ieiuni biherent 14, 28. Tiberius qualis fuerit ib. ad merum pronus ib. quibus piris delectatus 15, 16. quid balanum vocarit 14, 3. lauro coronabatur tonante caelo, et quare 15, 40. quibus lignis naumachiarium pontem refecerit 16.74. 76 2. in capillo tondendo serva-

vit interiunia 16, 75. cucume-

re delectatus 19, 23. sinere ? 8.
28. dictum de asparagis et cor28. dictum de asparagis et cor29. de la coravia (2), 42. arx in Capreis in39. sulla 3, 12. picturis templum
Angusti decoravit 35, 10. Tiberium Agrippina uxor boleto
peremit 22, 46. Tib. ingenti
pretio picturam emit 35, 36 § 5.
Tiberium marmor quale 36, 39.
Tiberii principatu mirum vitri
temperamentum reportum 36,
66. Obsidianam Menelai imaginem Aegyptiis remisit 36, 61.
morbus 26, 6. quo natus augurio 10, 76. parentes ib. nocte
ut die cernebat 11, 54.

Tibiarum materia 13, 32, 16, 66, doctrinae plures et differentiae 16, 66, repertores 7, 57, exulceratarum remedia 23, 63.

Tibur oppidum ante Romam, et ibi ilices tres 16, 31. Tiburtius Tiburis conditor ib. Tiburti uva 14,4 § 7. ficus qualis 15, 19. Ticinensis agri sabulum nigrum utile 13, 3.

Ticinius Pub. primus Romam tonsores duxit 7,59. Tigranes rex a Pompeio victus

7, 27. Tigrinae mensae 13, 30.

Tigris fluvius non invehit limum ut Nilus 18, 45. ei. restagnatio ac fertilitas 18, 47.

Tigridis ferae consid. 8, 25. ubi copia 6, 23. 8, 25. a quo primum advectae Romanib. erga natos affectus ib. tigridum coitu canes concipere 8, 61.

Tiliae arboris consideratio 16, 25. ei. fructum hullum animal attingit ib. quae loca amet 16, 30. quando germinet 16, 41. mollissima calidissimaque 16, 76§3. apta acutis 16, 77. ad

mille usus expetitur 18, 68 § 1., corticis varii usus 16, 14. medicinae 24, 34. Tilos vermis 29, 39. Timaeus Siculus 3, 13. 4, 27. 36. 27. 11. Loerus 2. 6. 5. 10. 16. 24. Timacus 33, 13. Timagenes 33, 40. 3, 23. Timageras pictor 35, 35. Timanthes pictor 35, 36 § 3 et 5. Timarchides sculpter 36. 4 § 10. Timarchi maxillae 11, 63. Timarchus statuarius 34, 19. Timarete pictrix 35, 36 § 1. Timaris regina 37.66. Timaristus 21, 105. Timelaca frutex 13, 35. Timentium hominum remedia 25, 25. 28, 27, 29. 32, 19. 48. 37, 15. 28, 23. timoris signum in oculis 11.54. Timomachi pictoris ep. 35, 40 § 30 et 41. Timon philosophus 7, 18. Timon pictor 34, 19 § 35. Timosthenes scriptor 6, 5, 33. 35. 36. 5, 9. 35. Timotheus statuarius 36, 4 8 9. Timotheus pictor 34, 19 § 34. Tinearum vermium consid. 11, 41. tinearum sive taeniarum intra hominem tricenum pedum longitudo 11, 38. tineae quomode nascantur 11,41. ubi sint, et ubi non 27, 120. quomodo pellantur 20, 19, 23, 24, 53, quam vestem non attingent 28. vestes ne laedant 15, 8. 27. 29. Tineae propria quae 16, 80. remedia 26, 27. 39. 52. 59. 73. 22, 29. 23, 58. 60. 70. 77. 24, 11. 47. 26, 28. 92. 27, 28. 55. 28, 59, 29, 32,

gentes corpore tota ubi 6, 25. tingentium vota quae 37, 40. Tinnunculi avis consid. 10.52. Tiphe genus frumenti 18, 19. 20 **§ 4**. Tiphis nautae reperta 7, 57. Tiphion flos qui 21, 39. Tiresiae vatis momumentum 37, 66. Tiridates magus 30, 6. Tironis lib. ad Maccenatem 19. 57. Tirenum tega 8, 74. Tisicrates statuarius 34, 1988 et 12. ei. biga § 32. Tisicratis filius Archesilas pictor 35, 40 & 42. Tithoes rex quis 36, 19 Tithymallon berba 20.80. 26.39. tithymassum herba 26, 39, tithymalli genus platiphyllon 26, 73. Titus Sabinius a cane defensus 8. 6t. Titi Imp. domus 36, 4 § 11. scr. 2, 22. 34, 19 6 2. Titi Fullonii senectus 7, 20. Titus Septimius curulis aedilis 34, 19 & 36. Titius practor 31, 8. Tituli superbi non quaerendi libris I, prol. Tlepolemus 35, 36 § 20. Togarum vestium differentiae 8, 73. 74. praetexta 9, 63. Tolutim equos ingredi 8, 67. Tomes quid 32, 53. Tonantis Iovis simulacrum 34, 19 & 16 et 17. Toni musici 2, 20. Tonitruum consid. 2, 43. quo. modo causentur 2, 49. quae praesagiant 18, 81. arte fieri pesse 28, 29. 36, 19 \$ 2. crebra Tingendi materia 33, 26. tin- quid pariant 19, 13. tonitru Z 2

356 fulguris pictura 35, 36 § 17. pe- | Torquatus cur dictus 33, 5. coribus abortum infert 8, 72. Tenos quis 35, 11. Tonsillae in homine quae 11, 66. remedia 20, 36. 53. 69. 81. 21, **73. 22. 12. 19. 50. 57. 23. 4. 60.** 24, 56. 73. 77. 92. 26, 11. 27, 5. 28, 10, 51, 31, 45, 32, 14, 21, 28, **34, 2**5, **29**, 31, **3**5, 52, 37, 11 § 2, Tonsores Remae quando primum fuerint 7, 59. Topazii gemmae consid. 37, 9. 32. topazium unde dietum 6, 24. 37. 32. Tophus quid 11, 79. Topiaria herba 21, 39. Tordilion semen quid 20, 87. Tordilon herba qualis 24, 117. Toreutice ars 34, 19 § 1 et 2. 35, 36 & 10. Tragi spongiarum genus 31, 47. Torminale Sorbi genus 15, 23. Torminum morbi remedia 20.18. 23. 89. 46. 51. 52. 57. 58. 73. 74. 84. 90. 92. 94. 96. 98. 21, 83. 86. 93. 97. 103. 22. 9. 33. 62. 63. 69. 72, 75, 23, 26, 40, 53, 58, 59, 63, 69. 74. 81. 24. 21. 36. 47. 60. 70.

99. 105. 28,27. 34.58. 29,11. 30, 20. 31, 45. 46 § 4. 32, 11. 13. 31. Tormina iumentorum quomodo finiantur 30, 50. Torni instrumenti repertor 7.57. Torpedo piscis marinus 32, 2. piscis planus 9, 40. mira so-Îertia 9, 67. iecur ib. quando pariat 9, 74. octogenos foetus habens reperitur 9, 75. ubi per hiemem latitet 9, 25. mirum 32, 46. 32, 2. vis ad partus 32, 46. medicinae 32, 47. 48. vires

81.96.118. 25, 25, 106. 26, 28. 82. 34. 35. 47. 90. 27, 18. 24. 93.

Torporem inducentia 24, 102.

adimit homini 32, 2.

Tortivum mustum secundum Catonem 14, 25. Torus e stramento priscis 8, 73. Toxicon quid 26, 30. unde di ctum 16, 20, quae sint contraria iis 20, 9, 24, 3, 13, 29, 14, remedia 22, 8. 29, 33. Trabea vestis 9, 63. 8, 74. Trabes caeli faces 2, 25. Trachia porta 36, 23, Trachinia rosa qualis 21, 10. Trachy balsami genus 12, 54. Tragacantha 18, 69 & 5, 26, 87, Tragelaphi animalis descript. 8. 50. Tragemata palmarum apocies 13, 9. Tragion herba 27, 115.

Tragion frutex ad quid utilis 18. 69 & 4. Tragos herba 27, 116. Tragos piscis 9, 69. Tragos siliginis genus 18, 20 & 4. Tragoedis quae gestanda sint 27, 56. Tragonis herba 27, 115. Tragopanes aves 10, 70.

Tragopogon herba 21,52. 27,117.

Tragoriganum herba 20, 68. Tragum tritici genus 18, 17. Trallibus palma in basi statuac Caesaris enata 17, 28. liana vasa firtilia 35, 44, Translatio quibus herbis prosit 19, 60. in simile vel melius facienda 17. 16. Transmarina vina 14, 9. 10. Transpadanse Italiae arbusta ex quibus arboribus fiant 17.

35 § 22. Trapetas quis primus invenerit 7, 57.

25, 73. tollentia 24, 7. 26, 69. Trasimena clades 2, 86. 15, 23.

Trebellica vina 14, 8 § 6. Trebiae clades Romanorum 15, Trimenon triticum 18, 12 § 3. 20. Trebius Niger quis 9, 48. ei. in Triorchis herba quae 25, 32. populum Rom, beneficia, ei. statua 18. 4. Trebulana vina 14, 8 § 6. Tremellii M. statua 21, 56. Tremoris remedia 24, 24. mulis utilia 23, 47. 25, 24. 26, Tripolitum vinum 14, 9. 81. 27, 66, 28, 27, Triarius ubi superatus 6, 4. Tribuli frugibus inimici 18, 44 § 2. 22, 12. Tribuni aerarii unde dicti 34, 1. Tribunitiae seditiones Romae 16. 3. Tribunorum militarium salaria unde 34, 6. tribunorum decuriae 33, 7. Tribus rusticae urbanaeque quae 18, 3. Trichiae pisces 9, 20. bis annol pariunt 9, 74. Trichitis aluminis species 35, Trichomanes herba qualis 27, Trichnon herba 21, 105. Trichrus gemma 37, 68. Triclinia ex argento 33, 51. 52. testudinea 33, 52. tricliniorum pedes aere ornantur 34, 4, 8. Trichomanes herba 22, 30. Tridacaa ostrea 32, 21. Trientis signum quod 33, 13. aerei mirum 34, 38. Triferse arbores ubi 16, 50. Trifolium herba inhorrescit tempestate imminente 18, 89 sq. in Theriace 20, 100. usus in coronis 21, 30. genera plura

ib.

26, 73,

Trifolina vina 14, 8 & 6.

Triginon quid 35, 25.

Triophthalmos gemma 37, 71. et Triorchis avis ib. et 10, 9. 95. Tripatinum quid 35, 46. Tripes vermes quales 16, 80. Tripedanca uva 14, 4 & 8. Tripodes Delphicae 34, 8, Triptolemi fabula 18, 12 § 1. simulacrum 36. 4 6 5. Tripudia gallorum qualia 10, 24. Triremi quis primus usus sit 7. 57. Trissago herba 24, 80, 26, 88. Tristitia animi quomodo tollatur 21, 91. 24, 15. tristitiam et Inctum enique esse 22, 51. Tritanus, et eius fortitudo 7, 19. Trithales herba 25, 102. Tritianum brassicae genus 19. 41 § 2. Tritici grana maxima in Bactris 18, 12 & 3. terris fere omnibus commune 18, 19. nihil fertilius 18, 21. in Byzantio Africae fertilissimum ib. et 17, 3. fertilissimum 18, 21. pinsendi ratio 18, 23, ubi serendum 18, 46 50. quantum serendum in ingere uno 18, 55. quo serendum tempore 18, 56. quo tempore metendum 18, 71. tritico maxime cur innascantur animalia noxia 18, 73. optime servatur in scrobibus ib. ut quinquaginta duret annis ib. farinae quibus prosint 22, 57. palearum medicinae ib. granorum medicinae ib. tritico genicula medicinae 21, 88. 24, 80. quatuor 18, 10 § 4. genera plura 18, 12 § 1. Tritones maris beluae 14.27. 32. 53. 36, 4 § 7. 9, 4.

Triglitis gemma 37, 72

12. Triumphali denos argenti libras in suppellectile crimini dabant 18,861. triumphalis corona 22, 4. coena cum minio 33, 36. Triumphantium corpora minio illini ib. habitus qualis 33, 4. 19. myrtea corona utebantur 15. 38. qua laure utebantur 15. 89. triumphaturis in templis coronae dicandae conferebantur 16.4. triumphantium statuae quales 33, 46 currus 28, 7. purpura utebantur 9, 60. numina vieta ducebant 5, 5. Triumphi descriptio 5.5. cui extero Romae concessus ib. Bacchus invenit primus 7, 57. Trixago herba 9, 65. Trixis arbor 15.7. Trochilos aquilae inimicus 8,79. quid cum crocodilo 8, 37. 40. Trachos piscis ipse se init 9, 77. Troczenium viaum miram 14,22. Trogi de vita hominis dicta !!. 114. error de palma 17, 9. Cf. 7, 3, 10, 51, 11, 94, 31, 47, Trogo avis 10, 18. Treglodytarum animalia qualia 11, 45. Troglodytae praedones

Troia quando Ilium vocari coepta 16, 89. quando capta 36, 14 62. Troiae temporibus aulla pictura 35.6. Troiano belle ro-SATUM COTOMATUM USUS 21, 10. mullus annulorum usus 30, 22. non erant unguenta, nec thure supplicabatur 13,1. quibus clypeis usi 35, 4. Trojani belli pictura 35, 40 § 40.

37, 32.

Trogus 31, 47.

Tropaci venti qui 8, 83. Trophonii simulaerum 34,19 § 7. | 32, 1. turbinie figura qualis 2, 7.

Triunx nummus unde dictus 33,, Trossali milites car dicti 33, 9. Troxalis locusta et ex ca medicinae 30, 16. 39. 44. Trulla ingentis pretii 37, 10. Tuba aenea a quo reperta 7, 57. tubarum crepitus e exelo saepe

auditus 2, 59. Tuber arborum 16, 27. tuberes malorum genus 15, 14. taber quando florest 16, 42. tuberes quomodo serantur 17, 14. tubera fructus terrae qualia 19, 11.

Tuberum morbi remedia 22, 50.

26, 75, Tubero Aclius a rago revixit 7, Tubero Qu. consul 8, 25. Tuberonia Lucii capite Picus Martius consedit 10, 20. Tuccia Vestalis quando aquam in cribro tulerit 28, 3.

Tuditanus historicus 13, 27. Cf. Tulius Hostilius rex fulmine

ictus, et quare 2, 53. 28, 4. Tulli Caecilii statua 84. 11. Tullii Liberti carmen 30, 28. Tullius eques Romanus brevis

staturae home 7, 16. Tullius Cicero, quaere Cicero. Tumoris corporis remedia 20, 23, 33, 61, 68, 71, 82, 84, 96, 21,

89. 99. 22, 16. 19. 52. 65. 68. 69. 23, 3. 33. 36. 81. 24, 10. 33, 36.

71. 25, 95. 96. 26, 12. 62. 75. 28, 70. 29, 9. **32, 44**. **35, 57**. tum.

maxillarum sanantia 22. 63. tum, articulorum quid discritist Tunicam quae prima texperit

8.74. tunica ab anulis sematum distinguebat 33, 7. Turbo ventus 2, 50. turbimes ubi

fiant 2, 38. nihil iis violentius

Turbystum quid 33, 26. Turdorum medic. usus 30. 19. turdus colores quando mutet 9, Tymphaici gypsi usus 85, 57. 47. sermonem humanum proferens 10, 59. nidificatio generatioque 10, 7%. in Germania hieme copia 10, 35. fimus optimus 17, 6. aviaria apud veteres ib. Tarianus pictor Rom. accitus 35, 45. Turpilius Rom. eques, et pictor 35, 7. Turranius scr. 3, praef. 9, 4. 18, 15, Turres salis ubi 6, 32. turres 57. Tuscanica signa quae 34, 16. ti-Tusculana Ciceronis villa 22, 6. Corne dicitur mirum 16, 91. Tussilaginis herbae medicinae 26, 16, 76, Tussis remedia 20, 5. 13. 19. 22. 29, 11. 30, 15. 32, 29. 34, 55. 35, 51. tusses veteres emendantia

vocales septem ubi 36, 23. turres Cyclopes primi invenere 7, biae quales 16, 66. viola 21, 14. Tusc. villa incensa 36, 24 § 7. Tusculani suburbani collis qui 23. 26. 49. 50. 54. 55. 62. 68. 73. 84. 89. 21, 71. 81. 83. 92. 95. 22, 15. 32. 49. 52. 66. 75. 80. 23, 12. 24. 35. 78. 80. 24, 12. 22. 35. 50. 58. 60. 71. 77. 92. 26, 15. 20. 83. 27, 23. 78. 92. 109. 28, 17. 53. 20, 18. 21. 39. 75. 89. 21, 77. 89. 22, 19. 49. 69. 23, 20. 33. 63. 78. 24, 12. 64. 80. 120. 26, 15. 30. 28, 28. 37. 31, 45. ud tussim siccam efficacissima 20, 85. tussim infantium eruca sedari 20, Ülex quid 33, 21. 49. Tympani gypsi usus 35, 51.

Tympana quae 33, 52.

Tympania margaritae 9, 54. Tympanicorum remedia 26, 24.

86, 59.

Tyndaridum pictura imperfecta 35, 40 5 42. Tyndaris ad vitam revocata 29, 1.

Typhon quid 2, 49. 50. typhoni resistentia 36, 41. Typhon rex 2, 23,

Tyrannus quis primus facrit 7. 57.

Tyranniana pira 15, 16. Tyria purpura qualis 5, 17. 21, 22. 35, 25.

Tyriambestus color 9, 65. Tyrium vinum 14, 9. color 9, 62. 65.

Tyrrheni a Lydis orti 8, 8.

Ulcerum corporum consideratio plena 26, 87. alceribus tibia. rum utile 23, 63. ulcerum corporum remedia 15, 37, 26, 2, 13, 22. 25. 26. 21. 34. 89. 56. 81. 82. 92. 21, 76. 74. 86. 94. 22, 12. 20, 23. 26. 32. 33. 47. 50. 58. 62. 63. 67. 70. 71. 78. 74 (3). 28, 4. 5. 13. 16. 27. 31. 34. 37. 38, 42, 44, 46, 50. 51. 53. 59. 60. 63. 78. 79. 80. 24, 5, 6, 11, 16, 23, 28, 45, 47, 48, 50. 55. 61. 67. 73, 74, 77, 86, 62, 94. 97. 119. 26, 30. 87. 27, 12. 31.40.78.92.113.115.120. 28, 18. 20. 26. 27. 37. 51. 60. 74 (3). 78 (2). 29, 10. J1 (2). 30, 39 (4). 31,47. 82,12. 82, 27. 28. 81. 83, 25. 35. 57. 34, 22. 29. 81. 82, 34. 46. 50. 33, 13. 52. 36, 28. 31. 11. 12. 57.

Uliesis palladium surripientis offigies 33, 88. pietura 35, 86 & 5 et 8. pileus 35, 36 \$ 29. Ulisses simulata insania bovem | Unguium animalium consideraenm asina iunxit 35, 40 § 25. incuntator 28. 4

Ulmaria qualiter diaponenda

sint 17, 15.

Ulmi arboris consideratio, et genera quatuor 16, 29. ulmus gummi ferens 13, 20. semen samara dicitur 16, 29. 45. folia Ungulum, id est annulus 33. 4. qualia 16, 36. cito germinat 16, 41. portentum 16.57, rigorem servat 16. 77. quando serenda 17. 15. vitibus aptissima 17. 35 § 22. infirmarum remedium 17. Upupae avis consideratio 10.44. 42. ulmi arboris natura et medic. ex ea 24, 33. Clophonum berba quae 22, 21. Ulpicum allii genus 19, 34. Umbras spatio consumi signo

ostenditur 2, 7. umbra satis aut nutrix aut noverca 17, 18. 24. ubi nullae, ubi bis anno ib. 2. 77. ubi ad Septentrionem hieme aestategue in Au- Urceolaris herba quae 22, 20. strum 6,22, 23, 34, umbra byaenae canes obmutescunt 8, 44. umbrae metiendae ratio 36. 17 \$3. umbrae infererum quibus evocentur 37, 73.

Umbriae uva qualis 14. 4 8 7. Umbri ovium genus 8, 74.

Umbros populos Pelasgi exigunt 3, 8.

Umbritius arnspex quis 10, 7. Uncialis uva quae 14, 4 § 9.

Undulata vestis 8, 74. Unedo arbor 12, 7. 15, 28, 16,

33, 23, 79, Unguentorum materiae tracta-

tus 12, 48. 13, 2. 4. in alabastris servantur 36, 12. guae gratiora 17. 3. unguenta quae terram quaeque crocum sa-

piant ib.

tie II. 101. nundinis non resecabantur 28,5. ungu. in modicinis usus 28, 23. morbi remedia 20, 83, 92, 23, 12, 32, 24, 5. 23. 26, 89. 28, 37. 52. 63. 35, 52. Ungularum animalium differen-

tiae 11. 106. Unicornis bevis descriptio 8, 30. Unionis gemmae consideratio 9, 56 sqq. nomes quando imposi-

tum 9, 60. in medicinis usus 30. 18.

Uraea cybia 26, 60. Uranoscopus piscis 32, 24, 54. Urbanae arbores cur dicantur 16. 32. urbanae tribus quae 18. 3. urbenarum arborum medicinae 18. 2.

gnomonis ratio 2, 74. 6, 34. 11, Urbes in deorum tutela 21, 75. urbium oppugnatio quibus verbis 21, 74.

Uredinis malum 18. 68 5 3.

Urenae pisces 20, 58.

Urica satorum vitium et cur accidat 3, 1. urica vermis 29, 27. Urinae mira vis in animalibus 8, tormina quo tollantur 20. 30. differentiae ususque in medic. 28, 18. auguria circa valetudinem ib. varii colores ib.

urinam quae contineant 20. 57. 28, 27. urina bominum apes medentur 21, 42. urinari contra solem aut lunam non decet 28. 19. urina quibus prosit arboribus 17, 47. urina semina aspergenda ante satum 18, 45. urinae noxia 22, 48. 24, 13. urinae profinvia cohibentia 28, 17.

urinam moventia 20, 5. 11. 12 (2), 15, 17, 26, 27, 33, 42, 44, 46,

48, 51, 54, 57, 58, 65, 68, 69, 71, 1 **73. 86. 90.** 91. 94. 95. 96. 21, 70. **72. 73**. 76, 78, 81, 83, 92, 93, 95 **- 97. 101. 22. 15. 21. 26. 30. 32. 26-38.40.41.43.49.71.72.74.** 23,5, 16, 17, 36, 48, 55, 57, 63, 72, **75 (4). 79. 81. 83. 24, 12. 14. 17.** 18. 20 22. 28. 34 -- 37. 38. 47. 50, 56, 58, 64, 71, 73, 80, 81, 86, 118. 26, 29. 49. 53. 58. 83. 27. 4. 9. 28. 51. 87. 91. 94. 109. 28. 17. 26, 40.

Urinum ovum quod 10, 79. Urion terrae genus 33, 21. Ursinum, id est sylvestre allium 19, 34.

1

٠

1

1

1

1

5

ī

ı

Ursorum consideratio 8.54. ursi sine calciatu longo itinere fatiscunt 11. 105. ursi ne mordeant 34, 32. urs. in medicinis usus 23, 53, 56, 61, 62, ubi non partus informes 8. sint 8, 83. 54. 10, 83. aegroti formicarum ovis sanantur 29, 39. 8, 41. coitus qualis 8, 54, 10, 83, ursam parientem rarius viderunt homines ib. ursorum somnus gravissimus ib. urs. coctas carnes crescere ib. qua herba sese purgent ib. urso caput invalidissimum ib. ursos non gigni in Africa secundum Plinium *ib*. urs, cibus qui 10, 93.

Urticae herbae consideratio, et medicinae ex ea 22, 15. folia mordacia 16.38. magnitudo mira 21, 55. differentiae ususque 4b. usus in cibis religiosus ib. oleum 15, 7. 22, 15. 21, 55. anserum pullis mortifera 10, 79. Urtica piscis 32, 47, 53, 9, 68, Uri ferae 8, 15. 11, 45. 28, 45. Usurae exengitatio 33, 14. magister 26, 6.

Uterus unde dictus 11.84.

Uticae Apollinis templum memorabile ex qua materia 16,79. Utica quo anno aedificata ib. Uvarum differentiae 14. 3 sq. uvarum conservandarum ratio 15, 18 & 3 et 4. acini quales 15, 28. succus qualis 15, 33. cutis 15.34. uvae variae quomodo ex eadem vite 17, 35 § 5. uva sine ligno intus qualiter fiat ib. terrae proxima potentior ib. uvae ne alicui animali obnoxiae sint 17, 36. uvas pubescentes volvoces praerodunt 17, 47. pressura qualiter fieri debeat 18,74. uvas ne aves tangant 20, 2, uvae medicinae consideratio 23, 6, uvae quibus noceant ib. uvae saluberrimae quae 23, 7. uvas galli ne edant 23, 8. uvarum nuclei medicinae ib. uva theriace quibus prosit 23, 11. uvae passae consideratio, et medicinae ex ea 23, 12, 20, 82, uva pituitaria 23, 13. uvac pictura 35, 36 & 1. uva homini tantum est 11, 66. Uvae faucium remedia 20,36, 57. 69. 74. 87. 22, 15. 49. 23, 60. 64. 71. 80. 24. 5. 24. 75. 28. 10. 17. 30, 11, 32, 21, 28, 34, 29, 32, 35, 52,

Uva piscis, et ex ea medicinae 32, 49, 54,

Uxorem perimere ob quid permissum 14, 14.

Vaccarum lac cur optimum 25, 53.

Vacinia arbor 16, 31. Vafricies Toranii Mangonis 7, 10.

Usus efficaciss. rerum emnium | Valentis A. Iunii fortitude 7, 19. Valeria Romana cum dentibus

nata 7. 15. Valeriae Publico-| Vas ingentis pretii 37, 10. vasa lae filiae statua 34, 13. Valeria in familia quidam Lactucini cogaominati 19, 19 6 3. Valeria nus scriptor 3, 17. Valerius Auties 2, 111. Valerius Corneline 14. 3. Valerius Marcus 15, 28. Valerius C. consul 19, 15. Valerius architectus 26, 24 5 2. Valerius Publicola primus con-Valerius Soranus sui 26 . 22. et eius poena 3, 9. Valerius Max. consul 25. 7. Valerius L. Valerii Corvini tecos. 2. 34. nectus, consulatus sex, ac honores alii 7, 49. Velerius Messala eos. 7. 60. Valeria agnila 18. 3. Valetudiais auguria 28, 19. Valgii C. liber et laus 25, 2. Valla 7, 54. Vallares coronae 16, 3. 22, 4. Vappa vinum 19, 3, 25. Variana clados 7, 46. Varianae avae unde 14, 4 § 4. Vari unde dieti 11, 105. Varices viro tantum, mulieri raro 11, 104, remedia 22, 12, 20, 22, 54. 26, 64. ne nascantur 30. 23. Varienrum remedia 23, 16.42. 46. 26, 89, 28, 28, 29, 11, 30, 10, Varronis M. eum adhuc viveret in bibliotheca image posita 7. \$1. cum arguit Plinins 13, 21. Varro corona a Pompeio donatus 16, 3. 7, 31. quo anno de

agricultura seripserit 18. 5. praefectus in piratico Pempeii bello 3, 16. Varronis locus de labyriatha regis Porsenae 36, 19 § 4. de li- Venatores bellebere segittat zivia 36, 69. liber De viris illustrib. 25, 2. oi. senectas 29, Vendere Liber pater primes in-18. Satyrae i, proi.

adulteriis caelabantur 14. 28. imminente tempestate sudare dicuntur 18, 90. figulina ubi eptima 35, 46. vasoram erustae brassica tolluntur 20, 35. vasorum luxuria frugalitasque 33, 49. 54, materia 36, 44. Vatiae unde dicti 11, 105. Vaticani obelisci a Gaio Imp. 16,76 §2. Vat. ilex vetuatiosi-

15 6 7. Vaticinantes quo ad furores utantur 21, 105. vaticinantium consuctudo 28, 4i. vaticinia plerumque fallacia 1, 19. Vatum Hetruscorum astws 22, 21. Vatinii unde dieti 11, 105. Vehiculum cum quatuor ratica

ma 16, 87. obeliscus Romae 86,

Phrygibus repertum 7, 57. Veientana gemma 37, 69. Velare nihil, Gracca res est M. 10.

Vela. frugis genus 22, 75, Velorum navium consid. 19, L. tingendi consuctuda 19,5. theatrorum 19.6. vela learus rene. rit 7, 57.

Veliterni ruris mira platanus 12, 5. Volocitatem impedit Henis magnitudo 11, 72. vel. mira exem-

pla 7, 20. Venabula a que reperta 7, 57. Venae rur in extremis sui partibus exiliores ib.

Venu ab oculis pertingens ad cerebrum 11, 55.

Venafranum eleum optimus 15, 3

tingunt 25, 25.

stituit 7. 52

Vonoficiorum remedia 21.92. 29. | Venereum Jahrum herba qualis 26. 30, 6, 35, 31. veneficerum noxae remedia 21, 68. veneficia tollentia 24,72. 28,44. 37,40. Venenata animalia quos non feriant 20,51. venenatorum animalium inimica 23, 30. 24, 38. 49.60. 25,6. 28,42. 32,17.19. veneratorum morsus remed.20, 19. 36. 84. 23, 30. 25, 17. 31, 45. Venenum cur terra generet 2,63. sumpta qualiter non noceant 24. 49. quotidie bibere quomodo quis possit 23, 3. venenum tervae, herba 25, 54. venena sibimetipsi homines exceptant 18. 1. 25, 79. ven. cervarium quod 21, 76. ven. quidam in annulis portant 33, 6. ven. quibus pro cibo 10, 33. veneno quaedam vivunt animalia 10, 93. 11, 116. venenata animalia fame non intereunt 10, 93. venenum uni letale, alteri pro cibo estli, 116. ocyssimum quod 27, 2. venenum veneno vincitus ib. venenam telorum extinguentes 22, 49. sagittarum quo extrahatur ib. venena interdum prodesse 20, 71. non nocent ipsa habentibus 21, 45. venenatis! sagittis utentes bomines 6, 34. venenis tinguntur arma, inficiuntur flumina 18. 1. voneni sumpli remedia 20, 26, 48, 69. 81. 89. 21, 44. 45. 88. venenum interdum contra venenum 24, 100. venenis contraria 20, 9. 12. 64. 89. 21, 92. 22, 29. 82. 40. 52. 75. 23, 40. 56. 64. 77. 24, 13. 28. 49. 25, 17. 77. 27, 53. 28,11. 18, 44 6 1. 29, 88. 32, 18. 29, 13. **85, 13. 87,** 15. Tenenorum etiam venena reperiri 20, 51. marinorum remedia 20, 90.

25, 198, 30, 8, Venerea pira 15, 16. Venetia quibus arbustet agros 17, 85 6 22. Vonia uhi insta 3, praof.

Venicula uva 14, 4 § 6. Venter me rugosus fiat 72, 80. ventris consideratio 11, 78. ventre obesi minus selectes 11. venter selidipedum usper et durus ib. ventris gratia quae Kant 26, 28. ventris morborum omnium remedia ik. v. merhus ne accidat 18, 69 § 1. v. plurimum negotii exhibet 26. 28. ventrem sistentia 20, 96. 21,13. 22.49. 28. 53. 72. Guaere, Alvum firmantia zistentiaque. ventris animalia expellentia 20, 39, 42, 22, 15, 23, 40, 70, 26, 35. 21, 28. 55. 34, 32. ventrem solventia 20, 36. 21, 75. 23, 60. ventrem molfientia 20, 20. 28. 42. 22. 15. 87. 23. 70. 24. 19. 27, 28. Quaere Alvum mollientia. ventrem purgantia 23, 41. ventris doloris remedia 20, 15. 20. 28. 54. 78. 28, 32. 51. 24, 86 41. 26, 28. 27, 60. 28, 56,

Ventidius P. qualis 7, 44. Ventilatio quibus diebus facienda 18,75. Ventus quid 2, 44. 45, ventis nibil violentius 32, 1. venti quantum super terram escendant 2, 21. futuri siganm 2, 86. regnum uhi 2, 86. venterum consideratio 2, 46 - 49. venti in specub, quibusdam sine fine geniti 2, 44. venti et flatus inter se differentia 2, 45. ventorum lex 2, 45. observationes plurimae 2, 45. genera quot 2,

46. 48. 49. ventus terraemetus

causa 2, 81. vent. miracula 2.1 us, ubi letales ib. satis et arhoribus convenientes 17, 2, satis nocui, et regionibus proprii 17, 27 § 8. venti quando nocoant frumento 18, 44 62. ventorum ratio observatioque 18, 76. 77 & 1. 79. venti pomis inimici 15, 18 & 1. qua ratione comprimentur 37, 59. ventorum rationem quis repererit 7, 57. Veneris sideris consideratio, matura, motus, situs, effectus 2. 6. 12. 13. 14. 16. Veneris deae acdes ubi nunquam pluit 2, 97. V. simulacrum a qua dedicatum 7, 35. V. Cluacinae signum Romae ubi 15, 36. V. Myrtiae, vel Murtiae, ara Romae ib. V. vietricis corona ex myrto 15, 36. templum 8,7. Ven. Coae Ver qui fins primum nunciet 17. pictura inexpleta ab Apelle 35, 36 § 15. 40 § 41. V. Gnidia 36, 4 & 5. Veneris tutelae hortos esse 19, 19 § 1. Veneris concha 9, 41. aedes ac simulacri incendium 34, 19 & to. V. genetricis aedes Romae 35, 9. 45. V. Anadyomene a quo picta 35. 36 &12. V. e mari excuntis pictura 35, 26 8 15. V. inter Gratias et Verbenarius quis ib. Cupidinem pictura 35, 40 § 36. Venus Palatina Lucius Crassus appellatus 36, 8. Venus Aphrodita dicta 13, 2. Veneris simulacrum 35.50. Veneri myrtus sacrata 12, 2, 15, 36. V. marmorea Romae a quo 36.48 crum 36, 4 § 5 et 10. Praxitelicae specimen 36, 4 & 5 et 7. Veneris gemma quae 37, 40. Vemeris crinis gemma 37, 69. Venere qualiter utendum ac ab Verg. quarum arborum sidus

modo in somno compescatur20. 26, 81, 34, 50, veneris diverticula in quibus 10, 83. venerem conciliantia 21 . 91. refragantia 19.38. venere fatigato quibus succurratur 22, 28. venerem praegnantes arcent 10, 83. veneris quando homines avidiores ib. venerem coercentia 24, 37. 38. 42. 25, 95. 26, 60. 27, 42. 28, 31. 30.49. 22. 14. venerem stimulantia 20, 13, 17, 21, 23, 40, 42, 43, 48, 49, 73, 84, 21, 81, 92, 22, 29, 32, 28, 43, 76, 24, 19, 51, 90, 26, 61. 62. 63. 27, 42. 28, 24. 27. 28. 30. 80, 29, 23, 30, 49, 32, 14, 18, Veneris pecten herba qualis 24. Veneris labra 25, 108.

16, 40, 18, 57. Veris flores qui 21, 39. Vere quis ventus 2, 47. Veratrum 25, 21, 84, 89. Verbascum herba qualis 25.60. 73. 91. 26, 11. ei. medicinae 26. 15. 18. 28. 60. 75. 78. 85. 87. 88. Verbena herba sagmina fiunt

2. Veris certissimum indicium

22, 3.

Verbenacae herbae medicinae 26, 14, 31, 49, 55, 64, 67, 70, 71, 73. 76. 87. 90. ei. descriptie 25. 59. honor ib. et 22, 2. usus ib. et 25, 73. Verendorum remedia 35, 52. 36.

42 3. Veneris excellens simula- Vergiliae stellae quae 2,41. ear. ortus olei caritatem praenusciat 18, 68 6 3. ad fructus pertiment 18, 69 § 2. ear. exortu aestas incipit, occasu hiems ib.

oadem abstinendum 28,16. quo-| sit 16, 42. Vergiliarum pluvia

quibus noceat 17, 2. Verg. oc-| Verrueae corporum quo tollancasus quando 18, 57. 66 § 1. 74. exortus quando 18, 66 § 1 et 2. Vermes futura praedicentes 18, 83. ne semina infestent 18. 45. qui messis tempore noctu luceant 18, 66 § 2. quos fructus et arbores infestent 16,51. olerum quomodo necentur 19, 57. quam materiam non attingant 16, 25. 78. vermiculorum remedia 20, 59. vermes ne aliqua infestent 20, 20. qua ratione gigni possint 20, 48. corpori innascentes quo necentur 20, 49. v. ventris quo pellantur 20, 53. v. terrenorum in medicinis usus 30, 23, 28, 46, 40, v. mira magnitudo 9, 17. genera multa corumque in medicinis usus 30. v. innatorum remedia 32, 44. in ligno et ex ligno nascentes 11, 38. nocte lucentes, lampyrides dicti 11,34. 18,67§1. vermium genus omne oculis ca-

Verminationis iumentorum remedium 30, 50.

Vermiculatio quas arbores infestet 17, 37 63 et 7.

Verna frumenta quae et unde 18, 10 § 1. verna opera quae sint 18, 65 & 3.

Vernationis anguium in medicinis usus 30, 8, 32, 14,

Verni flores qui 21, 39.

ret 11, 53.

Veronenses uvae nobiles 14, 3. 8 Veronensis agri arbor15,14. Verres cur proscriptus 33, 57. ei Cupidinis simulacrum obiectum a Cicerone 36, 4 § 5.

Verris ferae in medicinis usus 28. 60. 61. 70. Verrius scriptor 33, 36. 19. 7, 54.

8. 6. 9. 39. 18. 11. 28. 4.

tur 20, 48. 21, 89. 22, 29. 49. 23. 3. 63. 24, 32. 83. 25, 22. 26, 89. 27, 49. 28, 12.62. 30, 23. 32, 14. 45. 33, 25. remedium superstitiosum 22, 72.

Versipelles cur dicti 8, 34. Versus heroicus a quo repertus

7.57.

Vertiginem quae faciant 18, 44 6 3. remedia 20, 54, 57, 72, 75. 21, 104, 23, 16, 26, 28, 24, 2, 25, 24. 70. 27, 66. 105. 32,13. 36,40. Vervactum quid et unde 18,4962. Vera indagare dignitates piget 5. I.

Vescos corpore quosdam esse 7,

19.

Vesicae animalium consideratio 11. 79. vesicam laedentia 20, 42, 43, 22, 72, 23, 7, 20, 69, vesicae morbi remedia 14, 4 & 4. 20, 9. 11. 26. 29. 30. 55. 81. 84. 94. 96. 21, 72. 81. 89. 95. 105. 22, 33, 38, 40, 67, 23, 12, 18, 44, 51, 53, 63, 74, 75, 80, 81, 24, 10, 95, 118. 25, 18. 106. 26, 49 --55, 83, 90, 27, 91, 102, 103, 28, 17. 33. 60. 29, 11. 32, 11. 36, 35. vesica si intumuerit 20.23. vesicam quid inaniat 21.84. 32. 31. vesicae scabiem sanantia 22. 11. calculos expelleutia 20. 96, 26, 54, 30, 21, 37, 13,

Vesicaria herba quae qualisque 21, 105.

Vesparum consideratio naturaque 11.24. vespae quae ichneumones dicuntur ib. et 10, 95. vespae luto in sublimi nidificant 11, 24. sexangulae cellao ib. vesuae plenilunio maximo crescunt ib. vespae non habent reges aut examina ib. vespae et aranei dissident 10, 95. non Suringt scorpiane percusses 26, 6. Vespas equerum corpore gigai 17, 18. ne uvas tangant 15, 18 4 4. vesparum ictus somedia 20, 14, 51, 84, 21, 86.

Vespasianus primus corenas ex cinamome dient 12, 42. quid erra Romanam rempublicam 2, 5, 2, 4. contra Garamantes 5, 5. ei.institutio 33, 12. aedem Honorio et Vistutis restituit 35. Bolis et lunne defectus in diebas duedecim contigerant 2, 10. Vesassiani consus consuragno 7, 50. Jaus 1, prol. 2, 5. magistratus I, prol.

Vesper sidus quod 2, 6.

Vespertijio solus inter volucres dentes habet 11, 62 mammas babet et lacte nutrit 11, 95. qualis 10, 81. volitans infantes secum deportat ib. medic. usus 29,26. 30, 20 (2). 46. Vestalium virginum capillus que deferebatur 16, 86. quem down coluctiat 28.7. serves fugitivos ne urbem excent retinent precationibus 28. 3.

Vestae dese aedes incensa Remae 7,45. simulaerum 36,4 & 7. Vostes quibus vortantur in lapi-57. vestes ex qua materia 16, 84. vestes ne pediculi intrent 26, 86. vestium genera plura 2. 74. vestibus intexere aurum abi reportum ib. ingentis pretii ib. pictae ib. tineae quam serventur a tineis 12, 7, 27, 28. 22, 3. vestibus quae herba gra. | tur 16, 4. tissima 21, 21. vestium luxu- Victoriatus nummus 20, 100, 25. ria flores imitantium 21, 22. ne | 60. 24, 2. 83, 18.

a time's landanter 20, 73, 21, 96. 21, 28. vestes Orientis ex gua materia 24. 66. vestes enomode ederem capiant 21, 77. 96. vestium tingendarum ratio 9, 60. 25, 57. 26, 36. vestium luxus notatur 9, 53. Vestilia Romana 7, 4.

Vesterianum 22, 57.

Voteriacrum actas <del>deut</del>ibus in. dientur 11. 64.

Vespasianus consulibus Veterni merbi remedia 20, 13. 28, 67.

> Voterum parsimonia 18, 2.3, 14, 14. 19, i9 § 3. 36, 2. grati medicinae inventoribus 25, 1. voterum studia circa rerum naturas 25. 4. veteres studiosissimi naturalium rerum 2. 45. veterum inventa negligun. tur ib. veterum diligentia 14.1. 18, 69 8 3. 25, 1. 27, 1. 28, 17. 35, 57, 37, 15.

Votustatem quae arbores non sentiant 16, 78. vetustis novitatem dare res ardua 1, prof. Via sacra Romae 19. 6.

Viatori quid prosit 15, 37. 20,73. viatores quales anud Romanos et unde dicti 18, 4.

Vibius Crispus cos. 14, 6. Vibones flores qui 25, 6.

des 36. 27. vestis repertor 7, Viciae leguminis consideratio. natura, usus etc. 18, 37. vicia ubi serenda 18, 46. апотива 18, 56. 61. quando metenda 18, 61 & 4.

Vicinorum amor quaerendus nabis 18, 8 & 3.

non attingant 28, 6. quemodo Victimae quae animalia aptiss. 8, 10, 72,

vestium maculae quo tollantur Vietimae sacrificii coronaban-

Victoriae summum signum 22, 4. Vini natura 14, 7. vina generosa pictura 35, 40 § 35. nota cum 14, 8 § 1 — 6. 13. transmarina crota 25, 59.

Victorum ab aliis mos 22, 4. Videri qua arte quis nequeat 28,

29. 37, 60. Viennensis vitis picata 14, 3. 6. Vigilare faciens 20, 92.

Vigiliae quibus tollantur 20, 33. 76. vig. exercituum a quo inventae 7, 57. vigiliae inter ma-

ventae 7, 57. vigiliae inter mala corporis universi et earum remedia 26, 93.

Villarum positio qualis esse debest 18, 7 § 1. Villaticae aves quo tutae fiant

23, 17. Vinaciola uva ubi 14, 4 § 7.

Vinalia festa cur et quande celebrentur 18, 69 § 3 et 4.

Vincaepervincae herbae medieinae 21, 99. flos qualis 21, 39 Vincere seipsum laus summa 35, 36 § 12.

Vincendo victi Romani 24, 1. Vinculis et ligaturis apta 16,68. vincula vitium ex qua materia 17, 35 § 26.

Vindemiatoris signi emersus 18, 65 & 1. 74.

Vindemiae coasid. 20, 84 sq. Vincerum sictus et quas in oras spectare debeant 17, 2. vineis quae terra utiliss. 17, 3. qualiter disponendae et plantandae sint 17, 30 §3. vinearum excolandarum ratio 17, 17. ex quibus, quemodo et quando plantari debeant ib. genera et differentiae quinque 17, 35 §6. cultores nobiles 14, 5. vineae tribus media seruntur 17, 35 §7. vinearum plantandarum ratio plena ib. et 18, 64. putationis cansideratio 17, 35 § 14 et 18.

14, 8 & 1 - 6. 13. transmarina 14, 9. vini falsi genera !4, 10. dulcium genera 14, 11. douteria 14, 12, in sacria 14, 14, 23. 24. vini usus apud antiques 14. 14. 15. apothecae et vin. Opimianum 14, 16, 17, vina fictitia 14, 18 -- 19 § 7. vinum ex aqua et melle, hydromeli, oxymeli 14, 20.21. vini genera prodigiosa 14, 22. vina quomodo condiantur et serventur 14, 25. 26, vinariae cellae 14. 27. de obrietate 14, 28. mistionis cum melle inventor 14, 6. vinum eptimum quo anne ib. ducentorum annorum ib. quomodo odor acquiratur 15,18 § 4. sapores mirae naturae 15, 32. odor qualis 15, 32. an sit aquae admixtum experimentum 16,63. vina nobilia in arbustis 17, 35 § 22. vino perfunduntur semina ne agrotent 19, 45. vini copia existente maxima quid agendum 18, 74. vini genera et ex eis medic. 23, 19. Albanum quale 23, 20. vini effectus plures ib. modice sumendum 23, 22. vino sapientiam obumbrari 23, 23. quis primus aquam miscuerit 7, 57. febricitantibus non dandum es-aque mixtum bibendum 23, 23. vina plura misceri inutile 28, 24. rubrum nigrumque constringit ib. pies conditum quibus presit ib. in quibus morbis non dandum so. factitiorum medicinae ib. uni faccis natura et modicinae ex ea 22, 31. vinum nunquam inchrians 22. 81. 14. 4 & 5. quibus melius fiat

20. 72. vina cur mustis odoratiora 21, 18. vinum palmarum 6, 32. vinum prohibitum foeminis 14, 14. picatum quod 23, 24. vino gratiam tribuens 25,17. vini facce quae colores fiant 35. 25. vini usum tollentia 31, 13. 32, 50. vinum fontes emittentes 31, 13. vini potoris cuiusdam exemplum 10,75. vinum praecipue serpentes appetunt 10,93. vini saporem habentia 24, 38. vinum ex quibus practer uvam fiat 24, 80, 25, 46, 67. Violarum consideratio, genera, natura, medicinae 21, 14 38.

Violenta plura 32. 1. Viperae serpentis consid. 8. 59. 11,62. viperinis carnibus vescentes 7, 2. viperae duplex Vireo avis quando apparent 18, vulva 11, 84. in cibis usus 29. 38. partus atque conceptus 10. 82. a filiis interimitur ib. venenum quale 11,62. in medicinis usus 29, 22.34.38. 30,12. 22. 47. morsus remed. 22, 30.

violis apes delectari 21, 41.

violarum medicinae 21, 76.

Vipiones aves 10. 69. Vipsanus cos. 2, 72.

23, 80.

Vires prodigiosae 2, 71. vires suas quisque pensare debet 8. 26. vires recreantia 22, 51. 23, 51.63.27. 27.104.105.

Virgae sanguineae natura 24,43. virgae magistratuum Romanorum ex betulla arbore 16, 20. Virgiliana virtus 1, prol.

Virgilius carmina sua testamento cremanda mandavit 7. 31. quid de equi forma 8, 65. V. manu scriptus liber Plinii tempore extabat 13, 26. Virgil. hortorum dotes fugit 14, 1. Visule nva 14,454.

quam din ante Plinium 14,3 de uvis quid 14, 4 § 7. de pice 14, 25. de insitione 15, 17. circa semina praecepta 18, 45. de sandice 35, 23. de reparandis apibus 11, 23. incantationes 28, 4.

Virginea aqua Romae 36, 24 99. Virginitas quo deprehendatur 36, 34.

Virginibus mammae ne crescast 21, 53,

Virgo aqua Romae 31, 25.

Virideris quomodo Latine dicatur, quaere Aeris aeruginis, et Scoleciae.

Viridis color 35, 29. Viriolae Celticae quae 33, 12.

Viriae Celtibericae ib. Virilium remedia, quaere Geni-

talium.

69, § 5. Virorum coitus quando remis-

sus 22, 21. Virtus cuiusque plurimum refert in quae tempora inciderit 7, 29. virtutis honor 7, 30. virtutis praemium konos 16, 5. Virtutis deae aedes a que picta 35.37. Virtutis picture 35.4.31.

Viscerum morbi remedia 24. 41. 26, 21. 36, 69. Visci arborum consideratio 16.

neque igne, neque aqua corrumpitur 13, 39. non prodest arbori cui inest 17, 37 § 10. viscus ex chamaeleonte herba 22, 21. visci floris medicinae 26, 10. visci medicinae 24, 6. viscum ad religionem pertinere ib. viscum quod optimum ib visci sumpti remedia 20, 18, 28. 45. 23, 29. 24, 22. 27, 28. 32,13.

Visum animali restituentia 25,1 50. 29, 17. 8, 41. visus acutissimi exempla 7, 21. foeniculo reficitur 20, 95. claritas quo inducatur 5, 1. aliquibus post longum tempus restitutus 11. 55. quibusdam statim nascentibus negatus ib.

Vitae longissimae exempla 7. 49. 50. vitae brevitate nil melius 7, 52. vita animalis in vigilia I. prol. carens doloribus poena est 28, 1. vita desiit, quando voluptas vivere coepit 2.5. vitae brevis signa et longae 11, 114. quorum longa sit 7, 2. 4, 26. 10, 2. 17, 20. vitae brevis exemplum 6, 35. in quibus animalibus sine cibo 8, 51. vitae redimendae exemplum 8, 46.

Vitelliani Capitolium incenderunt 34, 17.

Vitellius L. practor, quid attulerit in Albanum rus 15, 21. 24. Vit. luxus in coena 35, 46. contra Pisonem oratio 11, 71.

Vitex ex soque medicina 24, 38.

Vitiles naves 7, 57.

Vitilitigator unde dictus 1, prol. Vitiliginis corporum remedia 20, 51. 59. 21, 75. 22, 74. 27, 91. 22, 8. 24, 86. 31, 46 § 4. 35, 50. Vitis quae fertilior et quae tardior 16.51. vite tacta fulmine diis libare nefas 14.23, vitium inimica quae 17, 35 & 20. tium sarmentorum medicinae vitium claviculae ad 23, 8. quid prosint 23, 3. vitis lacryma qualis, et ex ea medicinae ib. vitis et brassica inimicae 24. 1. vitis frondibus succisque quae medicinae fiant 23, 3. PLIN. Tom. V.

ma 16, 68. vitis ad ligandum apta 16, 69. sola parturit 16,41. germinatio quando 16, 42. florendi tempus ib. triferae insanae dictae 16, 50. frondes latissimae 16, 38. vitium consideratio 14, 2. 3. vitis centurionum Rom. insigne 14, 3. vitium genera plura 14, 4. 4 § 7. vitium locus qualis esse debeat 14, 4 & 3. vites, quarum folia. priusquam decidant, sanguineo colore putantur, pessimae sunt 14, 4 § 7. vitis arbore vel palis non indigens ib. § 8. vitibus aptus locus 14, 5. vitis silvestris usus varius 16, 77. vitibus brevis vita 16, 90, vitibus quando noceat pluvia 17, 2. 37 § 7. vitium conceptus quand ib. quae terra utilissima 17. 3. vitis tribus modis inseritur 17. 24. vitis humor maxime infestat vites ib. vitium gemma. oculus, germen etc. 17, 35 & 1. ut diversas ferat uvas ib. \$ 5. plantandarum consider, plena 17, 35. 35 § 6. vitium culturas quis primus reperit 7, 57. tibus quae arbores aptae 17, 35 § 22. aquilonem spectare debent ib. § 25. quibus vinculis ligandae ib. § 26. totas in terram supplantandi mos ib. § 27. adminicula addenda 17, 36. morbus multiplex 17, 37 § 6. vitium vermis qui araneus dicitur is. § 7. vitis quae oderit ib. \$ 10. bifera 18.51. albae nomina et ex ea medic. 23, 16. nigrae nomina et ex ea medic. 23, 17,

Vitia ex remediis interdum funt 17, 45.

vitibus populus arbor gratissi- Vitri consideratio,origo, facion-

dique metio 36, 66. fragmenta que glutinentur 29, 11.

Vituli marini consideratio 8. 49. 9, 6. 14. 15. medicinae 32, 46. 28, 61. 62. 68. non feriuntur fulmine 2, 56, mitescit interdum 10. 62. lingua qualis 11. 65. oculi 11, 55.

Vivaria a quo inventa primum 9, 78. 79. piscium ib.

Viverra animal infesta cuniculis & 26. 8. 81.

Vivimus aliena interdum fiducia 22, 7,

Voconia pira 15, 16.

Vola homini tantum, ex qua et cognomina sumpta II, 105.

Volcatius inris peritus Ceselii praeceptor a cane defensus 8,

Volcatius Sedigitus 11, 99.

Volema pira 15, 24.

Valogesus rex Parthorum 6, 30. Vologesocerta oppidum ib.

Volsini pulsati propter statuarum signa 34. 16.

Volumnius L. consul 2. 57. Voluisse magnum magnificum

est I, prol. Voluptas quando vivere coepit

vita desiit 14. 1.

Voluptates publice notantur 36. 2.

Volusii L. senectus 7, 49.

Volva monstrum 2, 54, 22, 46. Volvoces vermes pracredentes pubescentes uvas 7, 47.

Vomicae morbi remedia 20. 81. 89. 22, 20. 20, 53. 24, 38.71. 80.

29, 17. 30, 16. Vomitiones a canibas primam monstratae 29, 24. quando ex-

cogitatae et quibus inimicae ! !, 117. vomitionibus crebris utile 20, 46. vomitiones moventia

20, 6, 14, 23, 41, 79, 62, 21, 52, 22, 15. 73. vomitioni atilia 20. 17.90. 22, 32. vemitus utili. tas 31, 33. causa et quibus aqcidat 11, 78. vomitum sistentia 20, 52, 54, 57, 12 (2), 81, 91, incitantia 22, 52. 23, 40. 57. 77. 80 (2), 24, 104, 25, 21, 26, 25, 35. 39. 40. 27, L3. 105. 32, L3. 29. 33. 28. 34. 23.

Vopiscus Caesar suid apud censores 17, 31. Vopieci qui 7, 8.

Vortex quid 2, 50.

Vota suscipientes Parthi qua herba usi sint 21, 36. votorum quando praecipuus locus 8, 21. votum quod frequentissimum 7. 51.

Vocis consideratio 11, 112 voeis resonantis mirum 36, 23. voci nocentia 20, 13, vocem firmantia 20, 84. voce carentes homines 5, 8. vox quando roboretur exiliorene fiat 11. 112. vax in theatris que deveretur ib. voci qui dentes necessarii 7. 15. vox omnium diversa 14. 112. voci contraria 32, 31. proficua 22, 49. 68. 69. 24, 103. 26, 61. 32, 29. 34, 50, 55. YOX DOE distinguit a feris 11, 112.

Vulcani festum 18, 35. Vulcani Aethiops filius 6, 35.

Vulcatii Gurgitis interitus 7, 54. Vulnus quibus inflammetur 25, enando argravetur 28. 6. vulneribus capitis quid medeatur 24, 22, 25, 90, vulnera ne inflammenter 24, 148. quome-

de constitinanda ib. vulnerum corporum remedia 20, 8, 26, 36. 40, 64, 76, 81, 82, 84, 21, 74, 75, 78, 81, 85, 22, 16, 33, 24, 5, 33. 95. 27, 405. 109. 111. 5. 24. 29. 65, 97, 28, 20, 29, 9, 11, 23, 3,

5. 24, 104, 105, 118, 25, 15, 19. j 30. 26, 48. 83. 28, 28. 34, 22. 32. 46. 35. 21. 51.

Vulpes quibus inimicae 10, 95. 96. vulpes quales gallos non attingant 28, 81. futura praesagiunt 8, 42. ubi non sint 8, 83. marinae earumque astus 9, 67. in medicinis usus 28, 46. 48. 51. 55. 57. 62. 17. que cibe necentur 23, 75.

Vulturum alitum consid. 10,7. biduo praesentiunt futura cadavera ib. unguento fugantur 11. 115. siseris semen edunt

20. 18. quo oculos suos sanent 20, 26, in medicinis usus 29. 24. 38. 30. y. 16.

Vulturnus ventus 2, 46, 47, 48. id est Eurus ventus, qualis, et quibus aptus 18, 77 § 3.

Vulva quid 11, 84. Vulvae mulieris remedia 20, 13. 15. 21. 42. 48. 51. 53. 54. 57 (2). 73 (2), 75, 88, 84, 87, 94 99, 21, 70. 73.74 81. 86. 92. 93. 94. 103. **22**, 9, 15, 25, **4**8, 52, 65, 70, **23**, **27**. **28**. **37** (2), **41**. **44**. **46**. **49**. **53**. 64. 80. 81. 82. 83. 24, 6. 12 (2). 13. 15 (2), 17. 19. 20. 22. 23. 24. 35. 36. 38. 23, 80. 24, 67. 83. 120. 26, 90 (6). 27, 4. 27. 28, 13. 20, 21, 27, 28, 33, 30, 15, 16, 29, 10. 32, 13. 34, 29. 35, 51. 36, 33. 84. 40.

Xanthos gemma 37, 60. Xanthus historicus 25, 5. Xenocratis statuarii opera 34. 19 § **23**. Xennerates scriptor 25, 26 5 5. Xenon pictor 35, 40 § 42. Xenophili musici felicitas 7, 51. et quibus aptus 2, 4 Xenophon dux circa agros co-Zeros gemma 37, 53.

lendes quid 18, 5. ci, symposium 34, 19 & 7. Xenophilon de sementis tempo-

re 18, 60.

Xerxes quomado ingentem exercitum numerarit 4.18. Hallespontum ponte iunxit, illacque exercitum duxit 4, 23. ej. adventu platanus mutata in oleam 17,38. Xerxis pater Darius per Bosphorum Thracium duxit exercitum 4, 23. Xerxes ingentem hominum numerum epulo excipit 33, 47. Xerxis filii quat ib.

Liphiae cometae genus 2.22. Xiphia piscis qualis 32,53.54. naves perferat 32, 6.

Xiphion herba qualis 25, 88, 89. 26, 49, 61, 64, medicimae 26,90. Xylina lina 19, 2 & 3. Xylocinnamomum quid 12, 42.

Xylobalsamum quid et ubi12,54. Xylon frutex 19, 2 & 3. Xyris sylvestris 21, 83. Xystios gemma 37, 46.

Zachalias historicas 37, 60. Zancles quis 11, 63. Zamiae quid 16, 45. Zaratus magus 30, 2. Zathenes gemma 37, 69. Zea genus frumenti 18, 19. 20 & 4. 29 § 3. 22, 58. Zeiðwers unde 18, 19. Zenodorus statuarius gnando 34, 18. Zenonis statua 34, 19 § 35. ei. libris Carneades responsurus

helleborum sumpsit 25, 21. Zephyria ova quae 10. 80. Zephyrus vantus qualis, quande et quibus aptus 2, 46. 18,77 &2.

Zeti simulacrum 36, 4 § 10. Zeugitae arundines 16, 66. Zeus piscis 9, 32. Zouxís statuarius 24. 19. Zeuxidis pictoris opera 36, 14 Zoroastres risit que natus est Zingiber aroma 12, 14. Zizipha arbor 15, 14. quando seratur 17. 14. Zizipha cerona 21.27. Zmilacis gemma 37, 70. Zmilus architectus 36, 19 6 8. Zodiacus circulus qualis 2, 3, 18. 79. Zoelieum linum 19, 2 § 2. Zona Orionis quando oriatur 18, 68 6 2. Zonarum quinque terrae consideratio 2, 68. Zoophthalmos herba 25, 102.

Zopissa picis genus, et ex ca medicinae 24, 26. 16, 23. Zopyros herba 24, 87. Zopyrus sculptor 33, 55. die7.15. ei.cerebrum palpitabat ib. Z. quo tempore floruerit 30, 2. eum annis viginti in desertis caseo vixisse 11, 97. magicae vanitatis inventor 39, 2, ei, libri ib. de tempore seminandi quid 18, 55. Zoronisios gemma 37, 76. Zoster morbus 26, 74. Zostera quid 13, 30. Zura paliuri semen 24, 71. Zygia aceris arboris genus 16. 26. Zythum potus genus 22, 82.

# INDEX GEOGRAPHICUS.

Abali populi 6, 22. Abalites sinus 6, 34. Abantias quae et Euboea 4, Absortae populi 6, 28. Abarimon regio Scytharum 7. 2. Abas mons 5, 20. Abdera Hispaniae op. 3, 3. Abdera insula 4, 23. Abdera Thraciae op. 4, 18. Abeatae po. 4, 10. Abellinum op. 3, 9. Ahesamis op. 6, 32. Abila mons Afr. 3, pracf. 5, 1. Abila op. 5, 16. Abisontes po. 3, 24.

Abnoba mons 4, 24. Abobrica op. insigno 4, 34. Aboccis op. 6, 35. Abolani po. 3, 9. Aboriense op. 5, 4. Aborigines in Latio antiqui populi 3, 9. Abretini populi 5, 83. Abrincatui pop. Lugdunensis Galliae 4, 32. Abrotonum op. 5. 🐍 Absidris 6, 30. Absylae gens 6, 4. Absyrtides insulae 3, 30. Absyrtium insula 3, 25. Abutucense op. 6, 22. Abydos opp. Hellesponti 4, 18.

5.40. Abydus oppidum Memeu-

nis regia 5,11. Abydi lapis cae-| Achoali op. 6, 32 le lansus colitur 2, 103. Abziritanum op. 5, 4. Abzoae po. 6, 15. Alacandrum flumen 3, 15. Acamas promontorium 5, 35. Acanthon mons 4, 3. Acanthus Cariae quae et Dulopolis 5, 29. Acanthus oppidum 4. 17. Acanthus insula 5. 44. Acarnania 2, 92. 4, 2. Acarne op. 4, 16. Acchitae po. 6, 32. Accisi po. 6, 7. Accitana colonia 3. 4. Acdei po. 43, 37. Ace op. quae et Ptolomais 5, 17. Acelum op. Venetorum 3, 23. Acerrae op. 3, 19. 9. Acervetis Thraciae urbs quae Acrenses po. 3, 14. et Calatis 4, 18. Scythiae 4, 26. Acestaci po. 3, 14. Achaei 4, 12. 6, 4. Achaeorum portus 4, 26. Achaeorum statio Acrothon op. 4, 17. Cynoscena 4, 18. Achaia mersa in sinu Corinthiaco 2, 93. Achaiae descriptio 4, 6. Achais op. quae Heracles 6, 19. Achana fluvius 6, 32. Acharitanum op. 5, 4. Achelous fl. ex Pindo 4. 3. Acheron fluvius 3, 10. 4, 1. Acherontini vo. ib. specus 6. 1. Achillea insula 5, 38. Achilleon op. 5, 33. Achilleos Dromos peninsula 4, 26. Achillis insula 4, 26. 27. Achillis tumulus 4, 26, 5, 33. Achisarmi po. 6, 35.

Achne insula 5, 35.

Acidula aqua inchrians 2, 106. Acienses po. 3, 9. Acila Arabum emporium 6.32. Acinippo op. 3, 3, Acina op. 6, 35. Acis ins. quae et Siphnus 4, 22 Aciris fluvius 3, 15. Acitavones pop., alias Centro nes 3, 24. Acmodae insulae 4. 30. Acmonenses po. 5, 29. Acolitanum op. 5, 4. Aconae portus 6, 1. Acontius mons 4, 12. Acrabathena op. 5, 15. Acra Iapygia 3, 16. Acragas op. 3, 14. Acre op. 4, 26. Acritas promontorium 4, 7. Acesines fluvius Indiae 6, 23. Acroceraunium promontorium 3, 16. 26. 4, 1. 2. Acrocorinthus 4. 5. Acrotadus insula 6, 26. Actania insula 4, 28. Acte, id ost Attica 4, 11. Actium colonia 4, 2, Actrida op. 6, 32. Acytos insula 4, 23, Adana op. 5, 22, Addua fluvius 2, 106. 3, 20. 23. Adesa op. 5, 28. Adiabarae po. 6, 35. Acherusia Italiae palus 3, 9. Adiabenae regio 5, 13. 6, 10. 31. 6, 16. Adilisus mons 4, 12. Adipson locus 6, 33. Adonis fluvius 5, 17. Adramyttees op. 5, 32. 13, 2. Adrastia colonia 5, 40. Adria 3, 18, 19, Adriaticum mare 3, 20, 30, 29. 4, 18,

Adrumetum op. 5, 2. 6, 30. Aduliton op. 6, 34. Adunicates po. 2, 5. Adyrmachidee 5, 6. Aca oppidum 6, 4. Acant sinus 6, 33. Acantion oppidum 5, 23. montorium 4. 16. Acas fluvius & 26. Accani po. 3, 19. Aeculani po. 3, 16. Aedepsum op. 4, 26. Aegae oppidum 4, 17. 5, 22. 52. Aegeae insulae 5, 37. Aegeum mare 4, 18. Acgiales fons 4, 11. Aegialos, id est Achaia 4. 6. Aegida op. 3, 23. Aeginium op. 4, 17. Aegialia insula 4, 19. Aegilia 4, 22, Aegilodes sinus 4. 8 Aegilos ins. quae Capraria 3, 12. Aegimori insulae 5, 7. Aegina insula 4, 19. Aegion op. 4, 6, Aegipani Aethiopias oppidum 6, 35. Aegipanes ib. Acgipanum ferarum jascivia 5. Aegira insula 5. 42. Acgira oppidum 4, 6. Acglia insula 4, 19. Acgos fluvius 2, 59. 4. 18. Aegostenienses populi 4. 11. Aegusa insula, quae et Aethusa 8, 14, Aegyptus rubro mari depressior 6, 33. Acg. Pyramides 36, 16. Aegyptus non cernit Septen- Accis flavius 3, 18, triones 2, 71. non quatitur ter- Assius fluvius 5, 43. raemotu 2, 82. Aegypti pars Acsolani populi 3, 9. quondam mare fuit 2, 85. Ae- Aethalia insula 3, 12. 5, 28. Sypti alumen 35, 52. Labyrin- Aetharia quae Aethiopia 6, 35.

11 \$1, smaragdi quales 37, 17. opalus 37, 22. Acg. non sentit austros 2, 46. felminibus infostatur 2, 51. Aegypti descriptio 5, 6. Aeg. ditionis terminus 5, 10. Aeg. navigatie ib. Acgypti antiquitas ib. 11. Acg. ad Indiam navigatio 6, 26. Acgyptium mare triplex 6, 23. Acg. servi profugi quale oppidum aedificarint 6, 24. ad rubrum mare iter 6, 22. Aciana op. 5, 12. Aelaniticus sinus ib, Acmathia cadem quae Mucedonia 4, 17. Aeminus Anvius 4, 35. Aomose colonis 3, 22, 28, Aemonia op. Nerici 3, 27. Asmoniae mutata nomina 4, 74. Aemus mons 4, 1, 18 Acatre insula 5, 38. Aenaria insula 3,12. 31, 5. 16.60. Aenienses papuli 4. 2. Aennum oppidum 6, 22. Aenona civitas 3, 22. Aenos op. 4. 18. Acolia insula ardens 2,110. 3,14. Acolis regio Asiae 5, 29. 31. 32. Acoli vo. in Cappadocia 6, 2. Acolidis finis 5, 29. Acoliac insulac 3, 14. 25, 50. Acolium locus 4, 18. Acquiculani populi 3, 17. Aeria oppidum 3, 6. insula Cro. ta 4, 20. 23. Accopus amnis 5, 40. Aesculapii delubrum 4, 9. fons Athenia 2, 106. thus 36, 19 & 1 sq. electrum 37, Acthiope insula 5, 39.

Aethiopes Atabuli 6.35. Aethio-1 Agamede op. 5, 39. pum color, tortique capilli a Agandaei po. 6, 7. solis aestu proveniunt 2, 80. Aganippe fons 4, 12. Aethiopes Hesperii 6,36. Aeth. Aganzaga op. 6, 17. minio tinguntur 33, 36. Dara- Agasus portus 3, 16. titae 5, 1. Perorsi 5, 1. 8. Aro- Agatha op. 3, 5. teres 6, 84. Aethiopum Merce caput 2,77. Tarelei 5, 8. Acth. gentis descriptio ib. Aethiopum regio prima 6,35. fabulosi habiti antequam visi-7,1. Aeth. emporium cum Trogloditis commune, Aduliton 6, 34. Aethiopia 6, 35. Aethiopiae arena 36, 9. Aegyptiorum armis attrita 6, 31. Aeth. magnes 36, 25. Acthiopiae duae 5, 35. Aethiopici maris insulae 6, 36. Acthiopici smaragdi 37, 18. Actoliae populi, oppida, fluviiane 4. 3. Aethria insula 4, 23. 5, 36. Aethusa insula 3, 14. Actuae montis descriptio 3, 14. incendium 2, 106. Actuenses populi 3, 14. Aex scopulus 4, 6. Africae descriptio 5, 3, 4, 37. tertia orbis pars 3, 1. Africa et Libya eadem 4, 37. quibus animalibus careat 8,83. paucorum sinuum 4,37. nomina ineffabilia ib. fertilis in Atlantis radicibus 5,1. gentes castella inhabitant ib. qui venti sereni nubilique 2, 52. Africae Alani po. 4, 25. mensura 5, 8. 6, 38. itinera Alazon fluvius 6, 11. serpentes feraeque infestant 5. 4. populi, coloniae, oppida ib. insulae 5, 7, alumen 35, 52. solitudines 5, 8. Africae parietos ex terra 35, 46. noctes actate mecidae 2, 62. Agacturi populi 6, 82. Agamatao populi 6, 7.

Agathyrnum Siciliae op. 3, 14. Agathyrsi po. 3, 9. Agathussa quae Telo ins. 4, 23. Agedi po. 6, 7. Agesinates po. 4, 33. Agla op. 3, 3. Agoce op. 6, 35. Agra regia Lacanitarum ib. Agragantium bitumen 35, 51. Agranum op. 6, 30. Agrae op. 4, 10, Agraei po. 6, 32. Agrigentum op. 3. 14. Agrigentinus sal 31, 41. Agriophagi po. 6, 35. Agrippenses Bithyniae po. 5, 43. Agrippinensis colonia 5, 4. Agrospi, po. 6, 35. Aguntum op. 3, 26. Agyri po. 3, 14. Aiacis sepulcrum 5, 33. Alahanda op. 5, 29. Alabandae cristalius 37, 23. Alabastros finvins 5, 32. Alabastrum op. 5, 11. Alachrone po. 5, 4. Alana op. 6, 35. Aleniticus sinus qui Aelaniticus 6. 31. Alba op. Italiae 3,17. Hispaniae 3, 3. Galliae 3, 5. Pompela 3, 9. longa ib. Alba fluvius Hispaniae 3, 4. Albanenses po. ib. Albaniae descriptio 6, 12. Albani po. 3, 9, 7, 2, 6, 13, Albaniae po. a puezitia statim

cani 6, 39. noctu plus quam in- | Alfaterni populi 3, 9, 17. terdin cernunt ib. Albanus mons 3, 9. Albanum mare 6, 15. Albenses po. 2, 9. 17. Albium Lugaunum 3.7. Albion Britannia 4, 30. Albis fluvius 4, 28. Albonenses po. 2, 25. Album promont. 3, pracf. 5, 17. Albula, Tiberis 3. 9. Albubabes fluvius 3, 18. Alces fluvius 5, 43. Alchione mons 4, 17. Alea np. 4, 10. Aleii campi 5, 22. Alele urbs 5. 5. Alcon fluvius 5, 31. Aleria colonia a quo 3, 14. Aletini populi 3, 16. Aletrini po. ib. Aletium op. ib. Aletrinates po. 2, 5. 3, 16, Aleu insula 3. 24. Alexandria Characenae 6, 31. Alexandriae dies horarum quatuordecim 2. 77. Al. Troadis oppidum 5,33. Al. Aegypti difficulter aditur 5, 34. 36, 18 § 4. ib. obelisens 36, 14 & 2. Al. op. iuxta Caspium mare 6, 16. Margiana ubi 6, 18. iuxta Bactrum ib. Sagdiana ib. Alexandriae nomos 5, 6. Alexandriae Aegypti descriptio 5, 11. 6, 39. Al. Ciliciae op. 5, 22. Indiae op. 6, 25. Carmaniae 6, 26. Al. Alsium opp. 3, 6, 8. et Zuliopolis distantia 6, 26. Altinum opp. 3, 20. 22 ad Tigrim fluvium 6, 31. Al. et Aluntium Siciliae opp. 3, 14. Siciliae distantia 6, 38. Ale- Aluona oppidum 2, 6. xandria Arion 6, 21. Alexandri Magni arae et termini 6, 18, 21. Alexandropolis op. 6, 29.

Alexia oppidum 34, 48.

Alfellani populi 3, 17. Aliacmon fluvius qui et Haliacmon 4, 17, 31, 10, 20, 51, Aliaeu insulae 6, 34. Aliphiraei populi 4. 10. Allatenses populi 4, 17 Allifani populi 3, 9. Allobrogum regio 3. 5. Almodessos sive Halmydissus, aliis Salmydessos 4, 18. Almon oppidum 4, 15. Almopii populi 4, 17. Aloeos finvius 31, 10. Alone insula sponte nata 2, 89. Aloni populi 6, 20. Alontigiceli pop. 4, 18. Alopes op. 4, 12, 5, 36. Alopeconesos insula et oppidum 4, 24. 19, 11. Alopece insula 4, 26. Alostigi populi 3, 3. Alpesa oppidum ib. Alpes Romano imperio saluberrimae 3, 5. ab Hannibale exsuperatae 36, I. saepe tremuerunt 2, 82. Alpium crystallus 37. 10. longitudo 3, 23. altitudo 2,65. geminae fauces 3,21. incolae 3, 24. trophaeum 3, 24. Saliunca qualis 21, 21. gentes a quo victae 3, 24. Alphaeus fluvius 2,106. 4, 6. 16. 31, 30. Alphion 31, 22. Alsa fluvius 3, 22. Alutae gentes 3, 24. Alutrenses populi 3, 23. Amalchium, id est Oceanus Septentrionalis 5, 1. Amandae locus 6, 23.

Amantini populi 4, 17. 3, 28. Amantes pop. 3, 26. Amanus mons 5, 18. 6, 32. 39. ei, portae 5, 22. Amanum portns 4. 24. Amardi populi 6, 15, Amasia op. 6, 3. 4. Amassi populi 6, 7. Amastris oppidum 6, 2, Amatae populi 6, 23. Amathaei populi 6, 32. Amathus oppidum Cypri 5, 25. Amaxitos op. Baridis 5, 29. locus Troadis 5, 33. Amazonicus m. Tauri pars 5, 27. Amazonum opus Ephesus 5, 31. Amazonius mons 6.7. Amazon. connubia cum Maentidis accolis ib. Amazonum genz 6.14. 15. Ambiani populi Galliae 4, 35. Ambilatri populi Galliae 4, 33. Ambitui pop. 5, 42. Ambracia oppidum 4, 1. portus 2, 87. sinus 2, 92. 3, 11. Ambrysus op. 4, 4. Amelas oppidum 5, 28. Ameria oppidum quando et a quibus condita 3, 19. Ameriola oppidum 3, 9. Amilus fluvius 8, 1. Amisium op. 6, 2. Amisius fl. 4, 28. Amithoscuta regio 3, 24 Amiternum op. 3, 9. Amiternini pop. 3, 17. Amitinenses populi 3, 8. Ammienses po. 4, 35. Ammon, quaere Hammon. Ammagethus insula 6, 32. Amnon fluvius ib. Amometi de Attacoris lib. 6. 20. Amordis populi 6, 18. Amorgos insula 4, 23. Ampeloessa op. 5, 16.

Ampelos ep. 4, 17, 20.

Ampelusia promont. 4, 18. Amphilochium quae Argos 4, 2. Amphimalla op. 4, 20. Amphipolis op. 4, 17. 10, 10. Amphissa op. 4.4. Amprae populi 6, 32. Ampreutae populi 6, 4. Ampsaga fluvius 5, 1. Amyei portus 5, 43. Amyclae op. 4, 8. a serpentibus deletae 8, 43. Amymone fons 4, 9. Ana fluvius 3, 3. 4, 35. . Anactoria opp. 5, 31, Anaetia oppidum 5, 20. Anagnini pop. 3, 9. Anagnutes populi 4, 30. Anaiticus lacus 16, 64. Analitae pop. 6, 32. Anapauomenos fons 2, 106. Anaphe insula 2, 89. 4, 23. Anariaci populi 6, 18. Anassus fluvius 3, 22. Anatiliorum regio 3, 5, 6, Anatis fluvius 5, 1. Anazarbeni populi 5, 22. Anchiale oppidum ib. Anchialum op. 4, 18. Anchorarius mons 13, 29. Anclacae po. 6, 7, Aneon colonia 3, 18, 19, Anconae situs et gnomon ib. et 3, 23. a Pola distantia ib. Anconis promontorium quod 3 18. Ancyra oppidum 5, 41. 42. Andanis finvius 6. 27. Andarae pop. 6, 22. Andatis oppidum Acthiopiae 6, 35. Andegani populi 4, 22. Andera opp. 5, 23. Anderae po. 6, 32, Andologenses pop. 3, 4. Andorisippo opp. 2, 3, Andria op. 5, 41. Vide Andera.

Antigonenses po. Achaine 4. 1. Andriaca op. 5, 28. Andricus fluvius 5, 22. Andri insulae mira aqua 2, 106. Androcalis oppidam 6, 35. Andros Britanniae insula 4, 30. Andrus jusula Cycladum una 4, Anemo fluvius 3, 20. Anemurium opp. 5, 22. 23. 29. Angaris mons 5, 14. Angulani populi 3, 17. Anichia op. 4, 12. Anio fluvius ubi 3, 17. Annibalis castra portus 3, 15. insula 3, 12. turres 2, 73. speculae 35, 47. Ansancti specus 2, 95. Antacae populi 6, 7. Antandros oppidum 5, 32. 16,57. insula 4, 22. Antarados insula et opp. 5, 17. Antariani populi 6, 20. Antaei oppidum et regia Tingi 5, 1. Antemna oppidum 3, 9. Antemus fluvius 6, 5. Antes mons 4, 8, Anthanae op. ib. Anthedon portus 4, 9. oppidum 4, 12. 5, 14. Anthemus op. 4, 17. 6, 30. Anthemusa insula 5, 87. Anthemusia oppidum 5, 21. Anthinae insulae 5, 38. Anthiphellos opp. 5, 27. Anthium op. 4, 18. Authropephagi 4, 26. 6, 20. 38. 9. 74. Antibacchiae insulae 6, 34. Antichthones uhi crediti 6, 24. Anticyrae insulae Helleborus 25, 27. Anticyra 4, 4.

Antidalaci populi 6, 32.

Antilibanus mons 5, 17.

Antigonae op. Arcadine 4, 10. Antigonia Troadis op. 5, 33. Antiochia regio 5, 13. oppidum 5, 18. 21. 29. 30. 44. 6, i8. 81. Syriae 5, 18. 21, 22. Antiochia oppidum luxta Caspinm 6, 16. Antiochia op. 6, 31. Antiochi insula Sidyma 5, 40. Antiochia Pisidiae 5, 24. 3, 9. Antiochis, maris pars 2, 67. Antiochenses po. 4, 17. Antiphellos 32, 24. Antipodes ubi crediti 4, 26. Antipolis oppidum 3, 5. Antipolis, Ianiculum 3, 9. Antirrhium promont. 4.3. Antirrhius 2, 92. Antissa oppidum 5, 39. Antissa insula 2, 49. 50. Antium colonia 2, 110. Antixeni populi 6, 23. Antohroges po. 4, 33. Antoniopolitae po. 5, 30. Anxa oppidum 3, 16. 17. Anxantini populi ib. Anxur oppidum, id est Terraona 3, 9. Anydros insula 5, 38. Aornos locus 4, 1. Aersi pepuli 4, 25. 6, 18. Aous fluvius 3, 26. Apamia oppidum 5, 19. 21. 6, 24. 5, 29. 33. 40. 6, 19. 30. 31. Apamena regio 5, 31. Apamena Bithyniae col. 5, 43. Apamestini populi 3, 16. Apartheni po. 6, 7. Apate oppidum 6, 21. Apaturos op. 6, 6. Apennini montis descriptio 3. 3. 10.17. 8,83. saspa tremuises 2, 82. Antigonia op. Macedeniae 4, 35.1. l pesantus mons 4, 9.

Aphas finvins 4. 3. Aphle vicus 6, 31. Aphrodisias oppidum 4, 18. Aphrodisienses po. 5, 29. Aphrodisias insula 6, 28. Aubrodisias opp. 4, 36. Aphrodistas regio 5, 32. Aphrodisias promont. 5, 29. Aphrodisium app. 2, 106. Anhroditis op. 5, 11. Aphroditopolitis praefect. 5, 9. Ania, id est, Peloponnesus 4, 5. Apidanus fluvius 4, 17. Apiennates po. 3, 19. Apilas fluvius 4, 17. Apinae oppidi proverb. 3, 16. Apiolae oppidum 3, 9. Apis vicus sobilis 5, 6. Apitami populi 6, 32. Appini po. 5, 29. Apolloniae et Hydruntis distantia 3, 16. Apollenia Macedoniae 3, 26. 4, 17. Thraciae 4.18. Cyronaicae 5, 5. Idumose 5.14. Troadis 5, 32. 33. Penti 6, 13. Aprilloniatarum insula 4, 27. crater 2, 110. Apolioziatae nepuli ib. 5, 33. Cariae 5, 39. Apollonohieritae pa. ib. Apolionidienses po. 5, 23. Apollinis templum Actii 4, 2. Phaestii portus 4, 4. oraculum Delphicum ib. promontorium 5, 10. urbs 5, 11. Clarii templum 5, 81. specus mirus 2,106. Ap. et Marsyae certamen 5, 29. Didymaei arae 6,18. Didymaei oraculum 5, 34. Apo":opolitae preefectura Aegypti 5, 10. Apros colonia 4, 18. Aprusa fluvius 3, 20. Aprustani populi 3, 15, Apta Iulia Vulgicatium dum 3, 6.

Apteron appidum Crethe 4, 26. Apula lana qualis 8, 74. Apulae oppidum quad et Varia 3, 16. Apuliae descriptio 3, 16. Apuli Italiae populi 3, 6. Apuliae insulae 3, 30. Apulorum genera tria 3, 16. Apyre op. 4, 15. Aquae Sextiae 3, 5. 4, 19. Statyellorum 3, 7. Therinae Siculae 3, 14. Puteolanae 8, Posidianae 31, 2. Hellepiae 4, 21. Ciceronianae 81. Sinuessanae St. 4. Avariae 31, 4. Sidicinae ib. natravae ib. Stablanne ib. Albulae ib. Cutitiae ib. et 32. Mattiaci 31,17. Eubocae 31,20. Egestanae 31, 32. Larissanae ib. Liparenses ib. Trandes ib. Magnesianae ib. Mylanae 31, 28. 32. Lucinii 31, 2. Pegasene 31, 39, Aquenses pa. 2, 8. Aquicaldenses po. 3, 4. Aquileia appidum et eius Aumes 3, 22,

Aquiloni po. 3, 16.

Aquinam op. 3, 9.

Aquinam op. 3, 9.

Aquinam op. 3, 9.

Araba oppidum 6, 35.

Araba Ascitae 6, 34. Autei

Gnobadeique 6, 33. Arabas 6,
26. 29. Masei 6, 30. Orei 6, 2.

Rhetami ib. Scenitae 5, 21. Arabis oppidum a Vnavore conditum 6, 30. Arabum habitus qualis 6, 32. 39. fines que protendantur 6, 34.

Arabiae descriptio 5, 12. 6, 24.

22. felix 5, 12. 21. 6, 31. Ara
25. felix 5, 12. 21. 6, 31. Ara-

arabian neseriptio 5, 12. 6, 28. 32. felix 5, 12. 21. 6, 31. Arabiae Lygdinus lapis 4, 36. ubi non sterilis 5,12. deserta 6, 26. citoriar sub quo parallelo aita

6. 29. Arabia Merorum 5, 20., Ardentes montes 6, 25. Arabiae mensura 6, 32. Arabici sinus descr. 2, 8. 6, 28. Arachosiorum oppidum 6,21. 25. Arachotae op. 6, 23. 25. Arachthus fluvius 3, 19. Aracvathus mons 4, 3. Arados 5, 15, 30, 2, 106. Arecomicorum geas 3, 5. Arethyrea regio 4, 6. Aramaei po. 6, 19. Aranditani po. 4, 35. Aranium oppidum 6, 35. Araris flumen 3, 5, 5, 5. Arasenses po. 5, 42. Aratiatici po. 6, 15. Aratia ins. Neptuno sacra 6, 30. Arausio colonia 3, 5. Aravisi 3, 28. Araxis fl. 6, 5. 16. Araxum promont. 4, 6. 19. Arba insula 3, 25. Arbain op. 11, 18. Arbelitis regio 6, 23. 31. Arbiorum gens 2, 63. 6, 28. Arbis fluvius 6, 28. 7, 2. 9, 2. Arcades in lupos verti 8, 34. Arc. in Latin 3, 9. Arcadiae descriptio, nomina, oppida, populi 4, 10. Arcadia Cretae op. 31, 30. Arcadiae asini quales 8, 68. Archelais colonia 6, 3. Archeopolis op. 5, 31. Archidemia fons 3, 14. Archippe oppidum, Fucino lacu banstum in Marsis 3, 17, Archous fluvius 6, 31. Arcilachitae po. 4, 26. Arcobricenses po. 3, 4. Arconesus insula 4, 23. Arctonnesos op. 6, 35. Ardanus ager 2, 98. Ardea oppidum a Danae conditum 2. 110..

Areatae po. 4, 18. Arciate colonia Sextanorum 3,5. Aremorica regio 4, 13. Arene op. 4, 7. Arenae montes 3. 3. Arethusa lacus 2, 106. 6, 31. Arethusii populi 4, 17. 5, 19. Arethusa Éubocae fons 4, 21. 12. Arethusa op. 4, 17. 6, 32. Arethusa fons Syracusanus 2, 67. 3.14. Boeotiae 4, 12. Euboeae 4, 21. Aretini veteres 3, 8. 9. Areus fluvius 5, 43. Areva fluvius 3, 4. Arevaci pn. 4, 34. Argennos insula 5, 37. Argenteus fluvius 3, 5. Argentini Italiae po. 3, 16. Argenus fluvius 6, 28. Argetae po. 6, 26. Argeus mons 6. 3. Argiae insulae 5, 36. Arginusa insula 5, 38. Argivae Innonis templum 3.9. Argolicus sinus qui 4. 9. Argos Italiae 3, 16. Graeciae 4. 2. 7, 57. 11, 24. Hippium 3, 16. 4, 9. Pelasgicum 4, 14. Arges regio 4, 10. Argyne op. 4, 4. Argyrae insulae 6, 23. Argyrippa op. 3, 16. Argyruntium op. 3, 28. Aria insula 6, 13. Aria regio 6, 39. Ariacae po. 6, 19. Ariacos op. 5, 40. Ariana regio 6, 25 Ariani po 6, 29. Aricanda op. 5, 21. Ariciae arva carbonum contacti ardent 2, 111. Arienales po. 3, 19.

Arii pe. 6, 23, 29, 32, Arimaspi 4, 26, 6, 19, 7, 10. Arimi po. 5 33. Ariminum 3, 20. Arimphaei populi 6, 7. 14. Arisbe opp. 5, 33. 39. Aristera insula 4, 19. Aristeum oppidum 4, 18. Arius fluvius 6, 25. Armalchar, Euphrates 6, 30. Armendon insula 4, 20. Armeniarum duarum descriptio 6, 2. 8 sq. Armeniae portae 5, 27. Armenocalybes populi 6, 4, 11. Armisthae populi 3, 26. Armozaci po. 6, 28. Armua fluvius 5, 2. Armuzia regio 6, 5. Arnates po. 3, 19. Arne op. 4, 15. Arnus fluvius 3, 8. Arocelitani 3, 4. Arocha fluvius 3, 15. Aroei Arabes 6, 30. Arosapes fluvius 6, 25. Aroteres Scythae 4, 18. 6, 15. Arpani po. 3, 16. Arpi oppidum ib. Arpinates po. 3, 9. Arra oppidum 6, 32. Araei populi 4, 18. Arebai 3. 3. Arrene regio 6, 31. Arrechi po. 6, 7. Arroei po. 6, 30. Arrotrebae po. 4, 34 sq. Arsa op. 3, 3. Arsacia regio 6, 29. Arsagalitae po. 6, 23. Arsamote op. 6, 10. Arsanus fluvius 5, 20. Arsenaria op. 5, 1. Artia fluvius 3, 6. 23. 25. 29, Arsicedani po. 3, 24.

Arsinoe 5, 5, 9, 10, 11, 12, 35, Artabrum promontorium 2. 112. 4, 35. Artacabane oppidum 6, 25 Artacaeon insula cum oppido 5/ 44. Artacacna op. 6, 25. Artace portus 5, 40. Artaxata 6, 17. 16. Artemisium op. 4, 21. Artemisia insula 8, 12, Artemisius mons 4, 10. Artemita insula 4, 2. Artemita op. 6, 30. Artemius mons 4, 9. Arthabatitae ferarum quadrupedum more vagi 6, 35. Artheidon insula 5, 39. Arthitae 3, 26. Artemites insula 4, 22. Artigula insula 6, 35. Artynia stagnum 5, 40 Arunci Baeticae po. 3, 3. Arunda op. ib. Arverni po. 4, 33. Asathae po. 6, 35. Asachaei populi 8, 13 Asampatae po. 6, 7. Asana fluvius 5, 1 Asangae po. 6, 23. Asar oppidum 6, 35. Ascalum colonia 3, 18. Ascalo op. 5, 15. 6, 39. Ascandalis op. 5, 28. Ascania insula 4, 23. Ascaniae insulae Troadis 5,38. Phrygiae locus 5, 40. Ascanius lacus 6, 23. portus 5, 32. fluvius 5, 40. Ascantici populi 6, 7. Aschilace po. 5, 32. Ascitae Arabes quales 6. 34. Ascomarci populi 6, 7. Ascrivium op. 3, 26. Asculum colonia 2. 12. Ascaci po. 6, 19.

Asol oppidum 6, 35. Asoni populi trium urbiam inco-Jac 6, 22. Asgilia insula 6, 32. Asiae consideratio 5, 9, tertia orbis pars 3, praof. ubi ab Esropa seiungatur4, t8, 24, 26. 5. 40. 43. mensura 5, 9. propeie dictae descriptio 5, 38. gentes quae interiorint & 38. Asiae e regione insulae 5, 34. Asiaticum mare 5, 38. Asiae finis 5. 43. montes 5, 31. divisio 5, 38. Asia et Europa quantum inter se distant 6, 1, 2. Asiao quot populi & 42. boves evales & 70. Asiam Issieus et Sinopicus sinus peniessiam efficient 2, 59. quibus maribus ciagatus 6, 14. Aciae termini et populi 6, 29. partes et populi compendio 6, 27. mare 5, 27. Asido oppidum 3, 3. Asine op. 4, 7. Asines fluvius 2. 3. Asineus sinus 4. 7. 19. Asirinates populi 3, 19. Asoi populi 6, 28. Asophis regio 4. 6. Asopus fluvius 5, 29. Aspagonae pe. 6, 23. Aspelia insula 5, 35. Aspendum oppidum 5, 26. Asphaltites lacus 2, 166. 82. 7, 18. 5, 15. Appie insula 4, 19. 5, 35. Aspiedon op. 4, 12. Asseriates 3, 23. Assesiates po. 3, 25. Assorini populi 2, 45, Asses oppidum 2, 98, 5, 32. Assyrani po. 4, 26. Assyria et Caspium mare tum distent 6, 31. Assyriorum initium ubi 6, 28.

Assyria postes Adiebene dieta 5, 12, Astabores Nili nomen 5, 10. Astacenus sinus 5, 43. Astaces Surius 2, 106. Astacum op. 5, 42. Asta op. 3, 7. Asta regia cel. 2, 3. Astapus, Nilus 5, 10. 7, 2. Astoria insula 4, 22. 5, 36. Asteris insula 🕹 I 🕏 Asterion mons 4, 9. Astice regio 4, 18. Astigi op. **3. 4. 3.** Astemorum gens 7, 2. Astrabe insula 4, 23. Astron fluvius 5, 32. Astura fluvius et insula 8. 9. 12. Astures po. 3, 4. 3. 4, 34. Asturiae provinciae mensura 🕹 Astusapes Nili nomen 5, 10. Astypalaea 4, 23. 8, 59. Astyre op. 5, 32. Asum op. 4, 20. Atabuli Acthiopes ubi 6, 35. Atabysia insula ubi 5,36. Atalante insula Eubocae quen dam inneta 2. 90. Atargatis dea ubi 5, 19. Atarnea op. 5, 32. Atax fluvius 3. 5. Atellani po. 3, 9. Atenates populi 3, 9. Ater mons 5, 5. Aternus fluvius & & Ateste op. 2, 23. Athamas mons 4, 15. Athamanes populi 4, 2. Athanae op. Arab. 6, 32. Atharrabites Assynti-5, 9. Athenarum descriptie 4. 11. Athenarum muras 4, 35. Atheniensis poetus 3, 4. Athonis

narum arx 7, 57. Athenopolis op. 3, 5. Athesis fl. 3, 20. Athos mens 4, 23, 17, 7, 2, Atina op. 3, 23. Atlante insula 4, 23 Atlantia 6, 35. Atlantis montis descriptio 5, 1. 6, 36. insula 6, 36. Atjanticum mare 3, 10. 2, 92. 5, 1. 6, 34. Atlantici Galliae populi 3, 5. Atlantae po. 5. & Atrax fluvius 3, 8. Atrax op. 4, 15. Atraces populi Actolias 3, 8-Atramitae po. 6, 32. Atrani po. 3, 16. Atrebates po. 4, 35. Atropatene op. 6, 17. Attacori 6, 20. Attalenses pa. 5, 33, 42, Attalia op. 5, 32, Attali Arabes 6, 30. Attasini po. 6, 18. Attelebusa insula 5, 25, Attene Arabiae 6, 32. Aitena ep. 6, 35. Atticae descriptio 4, 11. Attidiates pr. 3, 19. Attinates po. 3, 16. Attubi op. Bacticae 3. 3. Attusa op. 5, 39. Atyras fluvius 4, 18. Auchetae po. 4, 26. 6, 7. Audaristenses po. 4, 17. Aufidus fluvius 3, 16. Aufidenates po. 3, 17. Aufinates po. ib. Augurina op. Bacticae 3, 3. Augusta Firma op. 3, 3. Tauri- Avernus lacus 3,9. norum 8, 21. 6. nova 2, 4. ge- Axantos insula 4, 30. praetoria 3, 6. 21. Vagienno 4, 24. 6. L.

Assendapii fons 2, 106. Athe-| rum 3, 7. Bracarum 4, 34. Inlia 3, 3. Emerita 4, 35. Augustani po. 3, 4. Augusti Imporatoris Italiae descriptio 3. 6. Augusti trophacum in Alpibus 3, 24. Augusti coloniae 5, L. Augustobrigenses po. 4, 85. Auguttiri po. 🗞 25. Augylae 5, 4, 8. Auinense op. 5, 4. Aulerci po. 4, 32. Aulis oppidum 4, 12, 21 Aulocreneis vallis 5, 29. Aulocrene mons 5, 31. Aulon op. 4, 6. Aulon Cilicius, maris pars & 35. Aunios insula 4, 34. Aurelia op. 2, 3, 4, Auricerau promont. 9, 20. Aurinini qui et Saturnini 3, 8. Aurunci po. 3. 9. Aruspi po. 6. 85. Ausci po. 4, 3& Auseris fluvius 3, 8. Ausetani po. 3. 4. Ausones po. ubi 3, 9. Ausonii maris insu**lae 2. 20.** Ausonium mare ubi 3. 10. Ausonsum gens 3, 15. Austrania insula quae et Glessaria 4, 28. Austrinus polus 6, 22. Autei po. Azabiae G. 22. Autololes po. 5, 1. 6, 36. Automate ins. 2, 89. 4, 23. Automela op. 6, 23. Autrigonum gens 3, 4. Auximates po. 3, 9, 18. Avanticorum gens 3, 5 Avellani po. 3, 9, Avenio op. 3, 5. mella 3, 3. Tricastinorum 2, 5. Axenus, id est Exxinus postas Axiacae po. 4, 28.
Axius fluvius 4, 17.
Axion fluvius 5, 29.
Aza op. 6, 10.
Azali po. 3, 28.
Azanium mare 6, 28.
Azarei po. 6, 33.
Azibinta insula 4, 22
Azochis op. 6, 30.
Azones po. ib.
Azones po. 5, 14.
Azuritaaum op. 5, 4.

# B.

Babba oppidum 5, 1. Babylonia regio 5, 13. 6, 28. 30. 39. Babyloniorum dies 2, 79. Babyloniae campus ardens 2, 110. Babylonis urbis descriptio 6, 30. situs 5, 21. Babytace op. 6, 31. Bacascami po. 6, 32. Bacchi arae prope Indum fluvium 6, 18. Bacchiae insulae 6, 34. Bacchilitae op. 6, 32. Bachina insula 5, 38. Bactri po. 6, 18. Bactrum op. et fluvius 6, 17, 18. Bacuntius fluvius 4, 1. Badanatha op. 6, 32. Baebro op. 3, 3. Bactica regio 3, 2. 3. Bacticae insulae adiacentes 4, 36. Baetis op. 2, 100. 3, 3. Baetis miri putei 2, 100. Baetarreni po. 5, 19. Bagada op. 6, 35. Bagrada fluvius 5, 3. 8, 14. Baiarum portus 3, 9. Balanca op. 5, 18. Balari po. 3, 13. Balbura oppidum 5, 28. Balcea op. 5, 33. Baleares insulae unde S; 11. cn. Bathis fluvius 6, 4.

niculis abundant 3, 11. 8, 81. Balearium aves 10, 68. Balearicum mare 3, 10. Balesium op. 3, 16. Balsa oppidum 4, 35. 5, 5. Balsenses po. 4, 35 Baltia insula 4. 27. Bambotum fluvius 5, 1. Bambyce op. 5, 19. Banasa colonia 5, 1. Bantini po. 3, 15. Baracum op. 5, 5. Baragaza op. 6, 34. Baramalacum op. 6, 32. Baraomatae po. 6, 23. Barbatia op. ib. Barbesula op. et flumen 3, 2, Barce promont. 5, 1. opp. F Barcino colonia 3, 4. Barderatae op. 3, 7. Barea regio 3. 4. Bargeni po. 6, 34. Bargus fluvius 4, 18 Bargyla op. 5, 29. Bargyletici campi 5, 31. Bargylus mons 5, 17. Barion op. 3, 16. Baris locus 5, 42. Barra op. Orobiorum 3, 21. Basabocates po. 4, 33. Basag insula 6. 32. Basilia insula 4, 27. Basilicus sinus 5, 31. Basilide po. 4, 26. Basta op. 8, 16. Basterbini po. 3, 16. Basternae po. 4, 25 28. Bastitani po. 3, 4. Bastuli po. 2. 4. Bastulorum gens ubi 3, 2 Batavorum insula 4, 29. 84. Bateni 6, 18, Batha op. 6, 34. Bathea ponti 2, 195.

Bathymi po. 6, 32. Bathynias fluvius 4, 18. Batrasabbes op. 6, 32. Batum flumen 3, 10. Baucidias insula 4, 19. Bauli op. 3, 9. Bauma op. 6, 35. Beata gens ubi 4, 26. Bediani Ligures 3, 16. Bebriacenses po. 10, 69. Bebrycum gens 5, 33. Bechires po. 6, 4. Bedesis fluvius 3, 20. Begerri po. 4, 33. Belbina insula 4, 19. Belendi po. 4, 33. Belgica gens ubi 4, 31. Belgites po. 3, 28. Belippo op. 3, 3. Relitani po. 3, 4. Bellovaci po. 4, 31. Belon op. 3, 3, 5, 1, Belus rivus 2, 16. Beli Iovis templum 6, 30. Belunum op. 3, 23. Bembinadia op. 4, 10. Benacus lacus 2, 106. Beneventum colonia 3, 16. Beni po. 4, 18. Bercorcates po. 4, 33. Berdrigei po. 6, 18. Berecynthius tractus 5, 29. Beregrani po. 3, 18. Berenice oppidum 2, 75. 5, 5. 6, Boion op. 4, 14. 5, 5. 23. Bergomum op. a quibus 3, 21. Bergos insula 4, 30. Bermius mons 4, 15. Beroea op. 4, 18. 5, 19. 20. Berresa op. 6, 35. Berytus colonia 5, 17. 6, 39. Besaro op. 3, 3. Besbicos insula 5, 44. 2, 90. Bessi po. 4, 18. Betasi po. 4, 21. PLIN TOW V

Beton itineris Alexandri mensor 6, 21. 22. Betulo op. 3, 4. Beturia 3, 8. Bibaga ins. 6, 23. Bidini po. 3, 14. Bilbilis op. Hispaniae 34, 41. Bilis fluvius 6, 1. Bipedimui po. 4, 33. Bisaltae po. 4, 17. Bisanthe op. 4, 18. Bisgargitani po. 8, 4. Bistonum gens stagnumque4, 13. Bithyniae descriptio 5, 40 - 42. Bithynion oppidum 5, 43. Bituriges liberi 4, 33. Blanda op. 3, 10. Blascon insula 3, 11. Blemmyae po. quales 5, 8. Blerani po. 3, 9. Boagrius fluvius 4, 12. Bocchiana op. 6, 35. Bocchi regis regia ubi 5. 1 Boccori po. 4, 35. Bodineus, id est padus fl. 3, 20. Bodincomagum op. ib. Boebeis lacus 4, 15. Boea oppidum 4, 9. Boentiae descriptio 4, 7. fontes nobiles 4, 12. regio, et eius op. 4, 4. Bogudiana regio 5, 1. Boii po. 3, 21. 4, 32. Boiorum tribus 3, 20. 27. Bolani po. 3, 9. Bolbitinum Nili ostium 5, 11. Bolbulae insula 5, 38. Bolingae po. 6, 23. Bomaraci po. 6, 18. Bombos fluvius 5, 22. Bomitae op. 5, 18. Bononia colonia Felsina 3, 20. Booscoete op. 5, 40. Borcani po. 3, 16. ВЬ

Borcobae op. 4, 18. ' Borcostoma Danubii fluminis Brixia colonia 3, 23. ostium 4, 24. Borgodi po. 6, 32. Borion promontorium 5, 4. Bormanni op. 3. 5. Boron op. 6, 25. Borru fluvius 6, 25. Borysthenes fluvius 4, 24. 26. Borysthenes lacus, populique 3, 9. Borysthenis pisces 9, 17. Bryazon fl. 5, 43. Bosenses 3, 13. Bosphorus Thracius 4, 18, 24, 5. 43. Bosphori quondam terra 2, 92. Cimmerii latit. 4, 26. Cimmerii deserta 4, 23. 6, 6. Brysae po. 4, 18. Cimmerius et Thracius quanmargaritae 9, 56. Rosphorus Bubeium natio 5, 5. unde dictus 6. L Botrys op. 5, 17. Bottiaei op. 4, 18. Bovianum colonia 3, 17. Bovillae op. 3, 9. Bracari 3. 4. 4. 34. Braccata Gallia 3, 5. Brachmanae po. 6, 21. Bragae insulae 6, 32. Brana op. 3, 3. Branchidarum oraculum 5, 31. Branchosi po. 6, 23. Brattia insula 3, 30. Brauron op. 4, 11. Bregmentini po. 5, 33. Breuci po. 3, 28. Breuni po. 3, 24. Brigiani po. 3, 24. Brilessus mons 4, 11. Briletum op. 11, 73. 81. Britanniae insulae descriptio 4, Busiris op. 5, 40. 2, 12. 30. dies maxima 2, 79. marga- Busiritae praefectura 5. Q. ritae 9, 57. plumbi copia 34, 49. Buthrotum colonia 4, 1. Britanniae plures insulae di- Butos op. 5, 11.

aestus quanti 2, 99.

Brixentes po. 3, 24. Brixias fluvius 6, 31. Brixillum 3, 20. Brundisium oppidum et eius portus 3, 16, 17. Brundisii mirus fong 2. 106, portus 3, 39. Brutius ager ubi 3. 10. Brutium littus 3, 6. 8. Bryges po. 5, 41. Brygion op. 4, 17. Bryllon op. 5, 40. Brysani po. 6, 21. Bubassus regio 5, 29. tum distent 4, 24. 6, 6. Thracii Buhastitis praefectura 4. 29. Bubetani po. 3, 9. Bubon op. 5, 39. Buca op. 3, 17. Bucephala oppidum 6, 23, 8, 70. Bucephalos portus 4, 9. Bucinna insula 3, 14. Budini po. 4, 26. Budroae insulae 4, 20. Buges lacus 4, 26. Bulenses po. 4, 4. Buliones po. 3, 26. Bulla Regia op. 5, 2. Bullidensis colonia 4, 17 Buprasium 4, 6. Bura 2, 94. Burchana insula 4, 27. Burgundiones po. 4, 28. Burnistae po. 3, 25. Burnum op. 3, 26. Bursaonenses po. 3, 4, etae sunt 4, 30. Oceanus 4, 33. Butrium op. 3, 20. Butua op. 3, 26.

Butua insula 4, 20.
Butuntinenses po. 3, 16.
Buxentum op. 2, 10.
Buzee po. 6, 23.
Buzeri po. 6, 4.
Buzigeus mons 4, 15.
Byblis ins. 4, 23.
Byblos op. 5, 17. 6, 39.
Byzantium 4, 18. fertilitas 5, 43.
quantum a Dyracchio distet 4, 18. quantum ab Istro 4, 24.
Ryzatium Africae regio 5, 3.
Byzia arx 3, 3.
Byzon Thractae oppidum 4, 18.

C.

10. 84.

Cabalaca op. 3, 9. Cabalia reg. 5, 28, Cabaris ins. 6, 32. Cabellio op. 3, 5. Cabiros fluvius 6, 25. Cacidari po. 6, 19. Cacyrini po. 3, 14. Cadara peninsula 9, 2. Cadeuma op. 6, 35. Cadistus mons 4, 20. Cadmus mons 5, 31. Cadrusi op. 6, 25. Cadueni po. 5, 30. Cadurci po. 4, 33. 6,17. 19, 2 § 1. Cadusia regio 6, 15. Cadusi populi 6, 18. Caecilia castra 4, 35. Caeciae insulae 4. 19. Caecubus ager 2, 96. 2, 9. Caelestini po. 3, 19. Caelina op. 3, 23. Caelos portus 4, 18, 23, Caelium op. 3, 16. Caelius historicus 3, 23. Caene insula 3, 14, Caenys promont. 3, 12. Caenina op. 3, 9. Caenici po. 4, 18.

Caenica regio 4, 18. Caenites portus 4, 9. Caere oppidum 3, 8. Caeneum promontorium 4, 21. Caesani populi 6, 32. Caesaraugustanus conventus 8, 4. Caesaraugustana colonia 3. 4. Caesaraugustani qui olim Anazarbeni populi 5, 22. Caesarea Mauritaniae 3, 4. 5, 1. Caupadociae 6. 3. Palestinae 5, 14. 6, 39. Armeniae 6, 9. Decapolis 5, 16. Caesariana colonia 3, 3. Caesarienses Ioniae po. 5, 31. Caesariensis Mauritania 5, 1. Caesaris in Aegypto col. 5, 34. Caesarobricenses po. 4, 35. Cagulatae po. 6, 32. Caieta portus 3, 9. Caicus amnis 5, 32. Cainas fluvius 6, 21. Calabriae descriptio 3, 16. insulae 3.30. Calaguritani po. 3.4. Calaminae insulae mirum 2.96. Calamissus op. 3, 20. Calamus op. 5, 17. Calapis fl. 3, 28. Calatiae 3, 9. Calatis op. 4, 18. 28. Calauria insula 4. 19. Caledonia sylva 4, 30. Calenti op. lateres qual. 85, 49. Calenus ager uhi 3, 3. 9. Calete insula 4, 24. Caleti po. vela texunt 19, 2 & 1. Caletranus ager 3, 8. Calicadnus 5, 22. Calingarum gens 6, 32. 7, 2. Calingon promont. 6, 23, Calinipaxa op. 6, 21 Calipolis op. 4, 18. Caliordi po. 4, 26. Calissae po. 6, 22. B b 2

188 Cana op 6, 26. Callenses po. 8, 3. Canaius fluvius 5, 82. Callet op. 3, 3. Canaria insula 6, 27. Callichorum flumen 6, 1. Canarii Mauritaniae populi 5, L. Callidromus 4, 14. Canas op. 5, 19. Callipolis 4, 22. Canatha op. 5, 16. Calliopiae fons 5, 31. Canauna regio 6, 32. Calliope op. 6, 29. Cane op. 5, 32. Calliroe op. 5, 21. Canchlei po. 5, 12. Callirge fons 4, 11. 5, 15. Candaviae montes 3, 26. Calliste insula 4, 28. fluminis Candaei pe. 6, 34. Calostoma Dannbii Candrogari populi 6, 35. ostium 4, 24. Candyba op. 5, 28. Calpae portus Africae 5, 44. Canis fluvius 6, 32. Calpae mons Europae 3, praef. Canina capita habentes homi-Calpas portus 6, 1. nes 6, 35. Calucones po. 3, 24. Canum civitas 5, 11. Calucula op. 3, 3. Cannenufatum insula 4, 29. Calydon op. 4, 8. Cannenses po. 3, 16. Calydonia sylva 4, 30. Calydna insula 4, 23. 5,36. 11,13. Canopicum oppidum 5, 5. Nili ostium 5, 9. 11. Canopitanum Calydna op. 5, 28. op. 5, 4. Calypsus insula 3, 15. Canopos insula 5, 32 sq Camacae po. 6, 19. Canopus sidus caeleste 6, 24. Camae po. 6, 19. Cantabria Magnetem gignit 34, Camaldunum po. 2, 77. 42. Camari insula 6, 32. Cantabras fluvius Indiae 6, 23. Camarina op. 3, 14. Cantabri po. 3, 14. 4. 4, 34. Camatullicorum op. 3, 5. Cantaces po. 6, 25. Cambalidus mons 6, 31. Canteci po. 5, 19. Cambolectri po. 3, 5. Canucha fluvius 6, 22. Cambolectri po. 4,33. Canusium oppidum 3, 18. 8, 73. Cambusis oppidum 6, 35. Capenates populi 3, 8. Cambyses fluvius 6, 15. Caperenses po. 4, 35. Cambysu op. 6, 33. Capeus sinus 6, 32. Camelidae insulae 5, 87. Caphareum promont. 4, 21. Camelani po. 3, 19. Caphyis Arcadiae lucus 16, 88. Camelorum fons 6, 32 Capillati Alpium po. 3, 7. 3, 24 Camerium po. 6, 30. Capina insula 6, 32 Camertes populi 3, 19. Capissa oppidum 6, 25. Camina insula 4, 23. Capissenae po. ib. Camirus op. 5, 36. Capitalia mons 6, 23. Cammanene regio 6, 3. Capitolium ex praeda a quo Campania 3, 6. 9, 51. Camponi po. 4, 23. coeptum 3, 9.

Camuni po. 3, 24.

Capitulum op. 3, 9.

Capotes mons 5, 20. Cappodociam qui Gracci incolunt 6, 2. 8. 25. 39. ciae mira herba 3, 20. Cappa- Carietes po. 3, 4. docum gens 6, 3. 8. 5, 33. Cap- Carina op. 5, 41. padox fluvius 6.3 Cappagum op. 3, 3. Capraria insula 3, 11. Capraria fortunatorum insularum una 6, 37. Caprasia ostium padi 3, 20. Capreae insulae 3, 13. Capsitani po. 5, 4. Capua colonia unde 3. 9. Capitibus carentes hom. 5, 8. Caraci populi 6, 32. Caralitani po. 3, 13, Carambis promont. 4, 9, 6, 2. 10, 30. Carambucis fluvius 6, 14. Caranitis praefectura 5, 20. Carastasei po. 6, 7. Carbilesi po. 4, 18. Carbonaria portus 3, 20. Carbulo op. 3, 8. Carcasum op. 3, 5. Carcathiocerta op. 6, 10. Carchedonii Smaragdi 37, 18. Carcinites sinus 4, 26. 27. Carcine op. 4. 26. Cardalena regio 6, 32. Cardamine insula 6, 24. Cardamyle op. 4. 8. Carditenses po. 5, 19. Cardia op. 4, 18. Cardines mundi ubi 4, 26. Carduchi qui et Cordueni 6, 6. Carene op. 5, 32. Carentini po. 3, 17. Cares iuxta Tanaim 6, 7. Carenses 4, 17. Caresus fluvius 5, 33, Caresa insula 4, 20. Caretha insula 5, 11.

29. Lychnites 37, 29. boves 14, 8 § 6. Cappado- | Cariandra insula et op. 5, 29. Carini Germaniae po. 4, 28. Carinia op. 14, 22. Cariosuelites po. 4, 32. Caripeta op. 6, 32. Carisa op. 3, 3. Carisanum castellum 2, 57. Carissa op. 6, 2, Carmacae po. 6, 7. Carmani po. 10, 78. Carmania regio 6, 25. 26. 27. alabastritem gignit 36, 12 murrhinam 37, 8. gemmas 37, 33. Carm. mensura 6, 26. promontorium 6, 26. Carmelum promontorium, et oppidum 5, 17. Carne op. 5, 18. Carnorum regio ubi 3, 22, 24. 27. Carnen op. 4, 10. 6,32. Carnuntum oppidum Pannoniae 37, 11 § 2. Carnus op. 6, 32. Carnuti populi 4, 82. 87, 11 § 2. Carpasjum op. 5, 35. Carpathium unde 5, 28. Carnathos insula 4, 20, 23 5, 36. Carpathium mare 4, 23. 5, 36. Carpetana regio 3, 4. Carpentoracte op. 3, 5. Carpi op. Africae 5, 8. Carrae op. 5, 21. 31, 39. Carrea op. 3, 7. Carrei po. 6, 32. Carseolani populi 3, 17. Carsulani po. 3, 19. Cartaga op. 6, 25. Carteia 3, 3. Cartenna colonia 5, 1. Carteria insula 5, 38. Caria regio 5, 29. 30. oppida 5, Carthago nova 3, 4. 11.

colonia Africae 5, 3. quantum | Castrum novum op. 3, 8. 3, 18. ab Oceano 5, 31. op. a Tyriis 5, | Castrum Consilinum 3, 15. sub quo parallelo 6, 39 Castulonenses 3, 4. Carth. Hispaniae conventus 3,4. Cartris peninsula 4, 27. Carystium marmor 4, 21. 36, 28. Carystos insula 4, 18. Carystos op. 4, 21. Casamarri po. 6, 25. Casandra op. 6, 28. Casilinum op. 8, 82. Casinas ager 2, 106. Casinum op. 8, 9. Casiri po. 6, 20. Casins mons 5, 12, 14, 18. Casii Iovis delubr. 4, 20. 5, 14. Casii montis mira altit. 5, 18. Casmonates po. 3, 7. Casos insula 4, 23. 5, 36. Caspasius fluvius 6, 19. Caspia gens 6, 17. Caspius mons | Catina op. 4, 10. 6, 39. 5, 27. Caspium mare ex Oceano oriri 6, 10. 15. quando mare primum ib. Caspium mare, et Assyria quantum distent 6, 31. Caspii po. 6, 15. Caspiae portae 5, 27. Caspiarum portarum Incolas 6, 14. Cassandria colonia 2.59. 6, 39. 4. 17. Cassera op. 4, 17. Cassiopel po. 4, 1. Cassiope op. 4, 19. Cassins fl. 6, 15. Cassipolis op. 5, 22. Cassiterides insulae 7, 57. Castabala op. 5,22. Castabalenses canibus bella gerunt 8, 61. Castalius fons 4, 4. Castana op. 4, 16. Casthenes sinus 4, 18. Castra Caecilia 4, 16. Cornelia Cauros insula 4, 5. 5, 3. gemina op. 8, 3. 4, 35. vinazia 3, 8. Castrimonienses po. 3, 9.

Casuentillani po. 3, 19. Casuentum fluvius 8, 18. Casyrus mons 6, 31. Catabanes populi sive Catabani 5, 12, Catabani po. 6, 32. Catabathmos vallis et op. wbis, 5. Cataceti po. 6, 7. Catadupi 5, 10. 6, 35. Catana op. 3, 14. Cataonia regio 6, 2. 8. 89. Cataractae Euphratis 5, 20. Nili locus 5, 10. Cataraci po. 6, 32. Catari po. 3, 28. Catenates po. 8, 24. Cathei montes 6, 7. Catoni po. 6, 7. Cattuci, id est Pygmaci 4, 18. Caturiges po. 3, 6. 21. 24. Cauarum ager 3, 5. Caucadae po. 6, 7. Caucasiae portae 6, 12. 3, 18. Caucasus mons 5, 27. 6, 5. 7. 15. 19.23. Caucasi gemmae 37, 33. Caucasus 6,15. 18. Caucasus et Grancasus idem mons 6, 19. Caucenses po. 3, 4. Cauchae campi 6, 31. Cauchorum gentes quales 4, 28. 16, 1 sq. Caudini po. 3, 15. Caulonis oppidi vestigia ib. Caunos op. 5, 29. 6, 39. 11, 47. patria Protogenis 35, 36 § 20. Cauranani po. 6, 32. Caurenses po. 4, 35. Iulia Cayster fluvius 5, 31. Cea insula 2, 94. 4, 20. 11, 26. 21, 12,

Cea vestis 4, 20. Cebenna mons 3. 5. 4. 31. L. Ge benna. Cebrenia op. 5, 33. Cecinna fluvius 3. 8. Cectopia op. 7, 57. Cecryphalos insula 4, 19, Cedraci po. 5, 12. Celadussa insula 4. 3. 22. Celae insulae 5, 39. Celsenae op. 5, 29, 6, 1, 31, 16, Celei op. 3, 29. Celenderitis regio et op. 5, 22. Celegeri po. 3, 29. Celerini po. 8, 4. Celestini po. 3, 19. Celsenses po. 3, 4. Celtae po. in Hispaniam 3, 3. Celtiberi po. 3, 4. Celtiberiao insulae 4. 36. Celtiberiae asinae 8, 69. Celtica regio Galliae 4, 31. Celtici ignobilis ac barbara appellatio, sed libera gens 3, 4. Celtici pop. Hisp. 4, 84. Celtigen. tes 4, 35. Celt. promontorium 2, 20. Cemelion oppidum 3, 7. Cenchrene portus 4, 5. 9. Cendevia palus 5, 17. Cenicenses po. 3, 5. Cenomani po. 4, 32. 3, 23. Centauri po. 7, 57. Centrones 3. 24. Centuripini po. & 14. Coos insula 4. 21. Cephalaedis op. Siciliae 2, 14. Cephalenia insula 4, 19. Coph. pisces 32, 9. Cephaionesus insula 4, 27. Cephalotomi po. 6, 5, Cephisias fons 4, 11. lacus 37, 11 6 1. Cephisas 2, 106. 4, 4. Chalcedon op. ubi 5, 42. 12. 16, 66. Cepi oppidum 6, 6.

Ceramicos 35, 45, 36, 4 5 5, 11mus 5, 29, 36. Ceramus op. 5, 29. Ceranae op. 5, 41. Cerastis insula 5, 25. Cerasus op. 6, 4. Ceraunici montes 6, 7. 5, 28. 15, 36. Cerauni po. 3, 26. Ceraunus op. et flumen 6, 3. Ceraunii Armeniae montes 6, 7. Cerbalus fluvius 3, 16. Cerbani po. 6, 32. Cerberion op. 6, 6. Cercalis ep. quae Ebura 3, 3. Cercetae po. 6, 5, Cerceti montes 4, 15. Cercetius mons 5, 41. Cerciae op. et insula 5, 38, Cercina insula 5,7. Cercinitis ib. Cerinthus op. 4, 21. Cermorum op. 4, 17, Cerne insula 6, 35. 10, 9. Cernetum op. 3, 9. Cerone fons 31. 9. Cerretani Hispaniae po. 3, 4. Cescum op. 31, 12. Cesena op. 3, 20. Cesi po. 6, 23. Cessero op. 3, 5. Cestia gens 2, 110. Cestria op. 4, 1. Cetius fluvius 5, 82. Cetriboni po. 6, 23. Cetuma op. 6, 35. Chabriae castra 5, 14. Chadaei po. 6, 35. Chadisia op. et fluvius 6, 2. Chaeronia op. 4, 12. Chalastra op. 4, 17. Chalaeon portus 3, 30. Chalce insula et op. 5, 86. Chalcedonii po. cur caeci il. Chalcoritis insula 6, 13,

Chalcia ins. fertilissima 17. 2. Chalcis op. 5, 27. Chalcidene regio ib. Chalcis op. 4, 3. 21. 5, 21. 6, 32. Chlorus fluvius 5, 22. Chalcis insula 4, 3. 19. Chalcitis insula 5, 44. Chalchodotis insula 4, 21. Chaldaei po. ubi 6, 32. Chaldaici lacus 6, 31. Chaldone promont. 6, 32. Chalonitis regio 6, 30, 21, 3, 13. Chalybes po. 6, 4. 34. Chambades mons 5, 27. Chaones po. 4, 1. Charax op. 6, 30, 31, 32. Characene regio 6, 32. Charadrus op. 5, 18. Charandra sinus 6, 33. Charbanus mons 6, 31. Charien fluvius 6, 4. Charmarum gens 6, 23. Charmaei po. 6, 32. Charoneae scrobes 2, 95. Charybdis periculum maris 3,14. Chateni po. 6, 32. Chatramotitae po. 6, 32. Chatti po. 4, 28. Chelidoniae insulae 2,106. 5, 35. 9, 85. Chel. promont. 5, 27. Chelonates promont. 4, 6. Chelonitis insula 6, 32. Chenolophagi po. 6, 28. 9, 12. Cherrhonesus Heracleotarum oppidum 4, 24. Thracica 4, 18. 31.47. Cherusci po. 4, 28. Chesius amnis 5, 87. Chiana gens 6, 26. Chione nympha 5, 38. Chios insula 5, 34. 6, 39. Chium marmor 5, 28, 36, 5. Chii insulae mirum 32, 7. 37, 28. Chilmanense op. 4, 37. Chimaera castellum 4, 1. mons ardens 2, 108. 5, 28. 4, 15.

Chirogylium insula 5, 35. Chisiotosagi po. 6, 21. Chlamydia insula 4, 22. Choani po. 6, 32. Choara Parthiae sinus 6, 15. Chouspes fluvius 6, 31. 31, 2L. Choaspites gemma 37, 56. Choatros mons 5, 27. Choatrae po. 6, 18. Choma fluvius 5, 28. Chomari po. 6, 18. Chorasmii po. ib. Choromandarum gens 7, 2. Chorsari, id est Persae 6, 19. Chrysa op. 5, 32. Chrysae insulae 6, 23. Chrysae sinus 6, 20. Chrysei po. 29, 23. Chrysoceras promont. 4, 18. Chrysopolis op. 5, 43. Chrysorrhoas 5, 16. 30, 43, 6, 4, Chytri op. 5, 35. Chytophoria op. 5, 31. Cibarci 4. 34 Cibilitani pc. 4, 35. Ciboton op. 5, 29. Cibotus mons 2, 93. Cibyra 5, 22. 28. 29. Cicae insulae 4. 36.. Cicimeni po. 6, 7. Cicones po. 6, 20. flumen 2, 81. regio 4, 18. Cicynethos insula 4, 23. Cileni po. 4, 34. Cilices po. 5, 32. Ciliciae descriptio 2, 80. terminus 5, 27. finis 5, 22. portae ib. et 27. 6, 39. mare 5, 29. 35. 6, 39. sulae 5, 35. Cilla op. 5, 32. Cillaba op. 5, 5. Cimbri populi Alpes exsuperant 36, 1. a canib. defensi 8, 61.

promontorium 2, 67, 4, 28,

Cimmerlum op. 6, 6. 3, 9. Cimm. | Clatos op. 4, 20. populi 6, 14. Cimm. Bospho- Claudia op. Norici 3, 27. phori descriptio 6, 6. 12. Cimmeris op. 5, 32. Cimmerium op. 4, 26. Ciminia sylva 2, 98. Cimolis op. 6, 2. Cimolus insula 4, 23. Cimolia terra 35, 56. Cinacdopolis 5, 9. Cingulani po. 3, 9. 20. Cinium op. 3, 11. Cios fluvius, et op. 5, 40. Circeii insula 2, 87, 3, 9. Circius mons 5, 29. Cirrha op. 4, 4. Cirta colonia 5, 2. Cisamum op. 4, 20. Cisipadum gens ubi 5, 4. Cisori po. 6, 35. Cispii po. ib. Cissa insula 3, 30. Cissos op. Thraciae 4, 18. Cissiros insula 4, 23. Cistae po. 6, 35. Cisthene op. 5, 32. Citharista promont. 2, 50. Cithenus mons 6, 17. Citium op. 5, 35. Citorus mons 6, 2. Civitates mari absorptae 2, 95. Civitates a minutis animalibus deletae 8, 56. Civitas habens sexagintaquinque templa intra | Cocondae po. 6, 23. muros 6, 32. Clacon fons 31. 16. Clampetiae locus 3, 10. Clariae po. 4, 18. Clarii Apollinis templum 5, 31. specus mirus 2, 106. Claritas Iulia op. 3, 3. Classica colonia 3, 5. Classitae po. 6, 30,

Claterna op. 3, 20.

rus 4, 24 6, 6. Cimmerii Bos. Claudiae praefecturae pagi 3, 8. Claudii Imperatoris colonia 3. 26. 5.17. Claudii Caesaris Archelais col. Claudius mons 3. 28. Claudiopolis op. 5, 20. Clazomene op. 5, 31. Clazomenii po. 6, 7. Clazomenis pisces 32, 9. Cleone oppidum 4, 6. 10. 17. Clibanus m. 3, 15. op. 5, 23. Clides insulae 5, 35. Cliternia op. 3, 16. Cliternini po. 3, 17. Clitorium op. 4, 10. fons 31, 13. Clodia fossa 3, 20. Clodii forum 3, 8, 20. Clostra Romana 3, 9. Cluana op. 3, 18, Cludros fluvius 5, 29. Clunia op. 3, 4. Clupea oppidum 5, 3. 7. 6, 39 terra scorpiones necat 35, 59. Clusini po. 3, 8. Clusiolum op. 3, 19, Clusium op 36, 19 § 4. Clylipenus sinus 4, 27. Cnemis op. 4, 12. Co oppidum 6, 21. Cobuus fluvius 2, 100. Cocanicus lacus 31, 39. Cocossates po. 4, 33, Cocinthum promont. 3, 15. Cocylium op. 5, 32 Codanus sinus 4, 27. Coele regio 5, 13. Coele Syria 5, 17, 18. Coelos portus 4, 18. 23. Cogamus fluvius 5, 30. Colapiani po. 3, 28. Colarni po. 4, 35.

Colchicae solitudines 6, 11. Cholchis auro fertilis 33, minio 33, 37. Colchi in Dalmatic aliquando 3, 26. Colchinium op. 3, 26. Colentum insula 3, 25. Colinia, id est Cyprus 5, 35. Collatia op. 3, 9. 16. Colligat op. Aethiopiae 6, 35. Collippo op. 4, 35. Collodis insula 3, 18. Collycae specus Asiae 31, 46 § 3. Colobona op. 3, 3. Colocassitis insula 6, 34. Colone op. 5, 35. Colonia equestris 4, 31. Agrip- Contestania 3, 4. ninensis ib. Rauriaca ib. Patritia 3, 3. Aemiliensis ib. Colonis insula 4, 19. Colopena regio 6, 3. Colophon op. 2, 106. bantur 8, 61. Colossae op. 4, 3, 18, Colpe op. 5, 31. Colubae po. 6, 22. Colubraria insula 3, 11. Columbaria insula 3, 12. Columna regia 3, 10. Colycantiorum gens 5, 33. Comagene urbs 2, 108. Comagene regio 5, 13, 20, 21, 6, 2, 8, Comana op. 6, 3. Comata Gallia 4, 84. 85. Comenses pp. 4. 4. Comensis lapis 36, 44. Comini po. 8, 17. Commani po. 6, 18. Commone insula 5, 38. Complutenses po. 3, 4. Compsani po. 3, 16. Compusa op. 5, 43. omum oppidum ab Orebiis ori- Coricae insulae 4, 26.

Colchicae regionis descriptio 6, | ginem habere 3, 21. ferro nobile 34, 41. Concordia Iulia op. 3. 3. Concordia colonia 3, 22. Concordienses po. 4, 35. Condigramma op. 6, 25. Conisium op. 5, 33. Conopon diabasis insula 4, 25. Consaburenses po. 3, 4. Consentia op. 3, 10. Consilinum castrum 8, 15. Consoranni po. 4, 33. Constantia Iulia op. 3, 3. 5, 1. Constantia Iulia Hispaniae 3, 3. Africae 5. 1. Consuaranorum gent 4, 18. Contributa Iulia op. 3, 3. Contributae coloniae Bacticae 4, 35. Сорае ор. 4, 12. Cophantris mons ardens 2, 110 Colophonii canes ad bellum ale. Cophee op. Antiochiae 6, 25. Cophes fluvius 6, 23. 31. Cophetes fl. 6, 21. 23. Coptitae praefectura 5, 9. Coptos oppidum 6, 26. 34. 37.17 Coracesium op. 5, 23, Coracesius Tauri montis para 5 27. Corambis op. 6, 35. Corani po. 3, 9. Coranitae po. 6, 32. Corasiae insulae 4, 23. Coraxicus mons 5, 27. 6, 19, 15. Coraxi po. 6, 5. 2, 104. Corevra insula 5. 36. Corduba op. 3, 8. Cordulae portus 6, 4. Cordylusa insula 5, 36. Corense littus 3, 2. Coressus op. 4, 20. Coretis lacus 4, 26. Corfinienses po. 3, 16,

Corinacum promont. 5, 31. op-1 Cosoagus fluvius 6, 22. pidum ib. 5, 35. Corinenses populi 3, 16. Corinium op. 5, 25. Corinthi gemmae 37, 23. portus | Cossetania regio 3, 4, 4, 6. arx, quae Acrocovinthus | Cossyra insula 5, 7. 4, 25. sinus ubi 4, 5. 2, 65. Coriolani po. 3, 9. Cormalos fluvius 5, 32. Cornacates po. 3, 28. Corne collis 16, 91. Corneliani po. 3, 16. Cornelii forum 3, 20. Cornelia castra locus 5, 8. Corniculum op. 3, 9. Corolia op. 6, 32. Corone op. 4, 7. Coronea op. 4, Coronei po. 4, 17. Corpilli po. 4, 18. Corseae insulae 5, 37. Corsi po. 3, 11. 13. Corsicae insulae descriptio 3,11. Corsicae oppidum, id est Thebae 4. 4. Corsicae insulae mira gemma 37. 74. Corticata insula 4, 34. Cortonenses po. 3, 4. 8. Coryceon promont. 5, 31. Corycus mons Cretae 4, 20. 81, 30. Corveus mons 19, 23, 31,20. Corycos oppidum 5,22. specus 31, Corycus oppidum ubi 4, 5. \$1,20. Corydalla op. 5, 28. Corymbia insula 5, 36. Coryphanta op. 5, 43. Coryphas op. 5, 32. Coryphasium op. 4, 17. Cos insula 5, 36. 6, 39. 11, 27. 28, 67. Cosanum littus 3, 12, Coscinus op. 5, 29. Cosenus fluvius 5, 1.

Cossa op. Volcientium 3, 8. Cossaci latrones populi 6, 31. Cossaci po. ib. Costoboeci po. 6, 7. Cosyra insula 3, 14. 5, 7. Cosyri po. 6, 21. Cotes op. 6, 31. Cothon insula 4, 19. Cotieri pa. 6, 19. Cotinussa insula 4, 35. Cotonis insula 2, 9. Cotta op. 32, 6. Cottae po. 6, 7. Cottianae civitates 3, 34. Cottona regio 6, 26. Cotyaion op. 4, 8. Cotyerum op. 6, 4. Cragus mons 5, 27. Crambussa insula 5, 35; Cranda pe. 6, 85. Crania mons 4, 8. Cranon oppidum 4, 16. 81, 17. Craspedites sinus 5, 42. Cratais flu. Syliae mater 3, 10, 2, 10. Crathis fl. 8, 15. 21, 46 § 4. Craugiae insulae duae 4, 19. Cremmyon op. 4, 11. Cremniscos op. 4, 26. Cremona op. 3, 23. Ureon mons 5, 40. Cressa portus 5, 29. Creta 4, 20. quibus animalibus careat 8, 83. insulae descriptio ib. 6, 39. labyrinthus a que faetus 86, 19 § 2. montes 4, 19. 31, 27. fontes calidi 2, 89. aliquot insulae 3, 30. Cretensi insulae nata aliis meliora 25. 53. Creticum mare quod 2,89. 3, 10. 4, 20. Crexa insula 3, 25.

Crialon op. 5, 11. Crinovolum op. 8, 19. Crissaeus sinus 4, 4. Crissa op. 4, 4. Critensi po. 6, 35. Crithone op. 4. 18. Criumetopon Tauricae promontorium 6, 31. 10, 30. Cretae 4, Crobyzi po. 4, 26. Crocala insula 6, 23. Crocodilon oppidum et flumen 5, 17, Crocodilopolitae 5, 9. Crocodilus mons 5, 22. Crocylea insula 4, 19. Crommyonesos insula 5, 38. Cromna op. 6, 2. Cronia regio 4, 2. Cronium promontorium 4, 27. mare 4, 30. Crotalus fluvius 3, 15. 6, 32, Croto op. 2, 99. 3, 15. Crunoe promontorium 6, 5. Crunos op. 4, 18. Crusa insula 5, 86. Crustumerium op. 8, 9. Crustaminus ager 2, 98. 3, 8. 9. Crustumium fluvius 3, 20. Crya op. fugitivorum 5, 29. Crycon insulae tres 5, 35. Crynis fluvius 5, 43. Cryon op. 5, 81. Cryptos, id est Cyprus 5, 35. Ctesiphon Parthorum op. 6, 30. Cubi po. 4, 33. Cubulterini po. 8, 9. Cucios fons 6, 34. Culici Flamonienses finitimi Venetis populi 3, 23. Cullu op. 5, 2. Cumania castellum 6. 12. Cumara op. 6, 35.

Cumae oppidum 3, 9.

Cumi po. 6, 35.

Cumeron promont. 3, 18. Cuneus promontorium Lugitaniae 4, 35. Cunici po. 3, 18. Cuniculariae insulae 3, 12. Cupidinis fons 31, 16. Cupra op. 3, 18. Curenses po. 3, 17. Curetis regio Epiri 4, 1. Cureti po. 4, 20. Curetis, id est, Creta insula 4, 19. Curias op. 5, 35. Curictae po. 3, 25. Curiga oppidum, quod olim Ucultuniacum 3, 3. Curitis oppidum terra absorntum 2, 95. Curubis op. 5, 5. Cutiliae lacus ubi 3, 17. Cutiliae aquae mirum 2, 96. 31. Cyanae op. 5, 28. Cyane fons 3, 14. Cyaneae insulae 4, 27. 6, 13. Cyanos fluvius 6, 4. Cybeles sacerdotes unde Galli dicantur 5, 42. Cychri po. 31, 19. Cyclades insulae ubi, et unde dictae 4, 21, 23, 6, 39. Cyclopis insula 5, 36. scopuli tres 3, 14. Cydamum op. 5, 5. Cydera fluvius 6, 24. Cydnus fluvius 5, 22. 31, 8. Cydon op. 4, 20. 9, 7. Cydonea insula 5, 39. Cydoniae fons 2, 106. Cygnus oppidum 6, 4. Cygnum oppidum ib. Cylbiani montes 5, 29. Cylbiani agri minium 33, 37. Cylbiani po. 5, 31.

Cyllenes sinus 4, 6. Cyllanticus tractus 5, 42.

Cyllene mons et op. 4, 10. 25, 8.; Cyte op. 4, 26. Cyme op. 5, 32. Cymothoe fons 4, 6. Cynetha op. 4, 10. Cynethum, quae et Cynthia insula 4, 22. 23. Cynamolgi po. 6, 35, 8, 43. Cynara insula 4, 23. Cynips fluvius, regioque 5, 4. Cyniria op. 5, 35. Cynocephali ubi 6, 35. 7, 2. Cynopolis op. 5, 11. 9. Cynos fluvius 6, 32. Cynossema, id est Hecubae tumulas 4, 18. Cynthia insula 4, 22 Cynthus mons ib. Cynas op. 4, 12. Cyparisia insula 5, 37. Cyparissa op. 4, 7. Cyphanta portus 4, 9. Cypriae insulae 5, 35. Cyprus Syriae iuncta aliquando Dalion op. 6, 35. 5, 22. 35. 6, 38. novem regnorum sedes 5, 35. Cypsela op. 4, 18. Cyrenaica regio 5, 4. 6, 39. rudines 6, 38. provinciae descriptio 5, 5. Cyrenae quid contra locustas 11, 35. Cyrenae oppidum 5, 5. Cyrenaeum promont. 4, 20, Cyrus fluvius 6, 9. 15. 17. 19. Cyri regis arae, et finis 6,18. Cyrus uhi sepultus 6, 29. Cyrnaba fluvius 6, 20. 14. 4, 19. Cyrni populi Indiae 7, 2. Cyropolis regio 6, 29. Cyrrhestica 6, 8. Cyrrhestae po. 4, 17. Cytaeum op. 4, 20.

Cythera insula et op. 4, 20. Cytheron mons 4, 12. Cythnos insula 4, 22. Cytinos op. 4, 20. Cytis insula 6, 34. 37, 32 Cytnon op. 4, 14. Cyzice fons 31, 16. Cyzici delubri descr. 36, 22.28. Cyzicum op. 5, 40. 44.

Dabanegoris regie 6, 32. Daci populi Daciae 4, 18. iidem cum Getis 4, 25. 28. Daci pulsi ab Iazygibus 4, 25. Dactyli Idaei po. 7, 57. Daedala op. 5, 29. Daedaleon insulae duae 5, 35. Dahae po. 6, 19. Dale op. 5, 33. 2, 90. Cypri insulae descriptio Dalmatia regio 3, 28. specus, ubi assidue ventus gignitur 2, 44. aurum fert 23, 21. termini 3, 28. Dalmatae po. 3, 26. Damanitani po. 3, 6. pes Austro sacra 2, 44. solitu-| Damascena regio 5, 13. Damascus oppidum 5, 16. 21. alabastritem gignit 36, 12. Damea oppidum, quae et Apamia 5, 33. Damnia regio 6, 32. Dandagula op. 6, 23. Dandari po. 6, 7. Daneon portus 6, 33. Dangalae op. 6, 25. Cyrnos insula, id est Corsica 3, Danubius non influit Adriaticum 3, 22. pisces quales 9, 17. Danubii fluvii descriptio 4, 24. 31, 13. Danubium qui amnes influent 3, 28. ostiorum nomina 4, 24. magnitudo 4, 25, Daorizi po. 3, 26.

Daphnissa mons 4, 15. Daphaidis insula 6, 34. Daphnusa insula 5, 38. Daphnus oppidum 4, 12. 5, 31. Darae po. 5, 1. Daras Huvius 6, 28. Darat fluvius 5. 1. Dardae po. 6, 22. Dardani populi gens feras, 1. 17. Dardani Moesiae po. 2, 29. Dardania insula 4. 23. Dardanium op. 5, 33. Dardorum gens 3, 16. Dareium Zaponortene regionis Denda municipium 3, 26. locus celebris 6, 18. Darium Alexander ubi vicerit 6, Dari populi 6, 23. Daritis Arianae regionis pars Derangae op. 6, 23. 6, 25. Daron op. 6, 35. Daremae po. 6, 34. Darrae gens 6, 32. Dascusa oppidum 5, 20. 6, 10. Dascylos op. 5, 40. Daselis op. 6, 35. Dasibari fluvius 5, 5. Dassaretae po. 4, L. Dauelli po. 6, 35. Daulis regio 4, 4. Daulotes fons 6, 32. Daunia provincia 3, 16. Debris oppidum, mirus eins fons Deximontani pe. 6, 26. Decapolitana regio 5, 16. 17. Deciates po. 3, 7. Deciani po. 3, 16. Deciatum regio 3, 5. Decii forum 3, 17. Decuma op. 3, 3. Decumi po. 3, 26. Deitania regio 3, 4. Delos nata 2, 89. Deli insulae Diarrheusa insula 5, 28. pisces qual. 32, 9. acs 34, 4. 5. Diarrhytus 5, 3. mirus fons 2, 106. Deles in-Dibitach op. 6, 31.

sula qualis 4, 23, 6, 29, undo dicta 4, 22. Delphacia insula 5, 44. Delphicum Apollinis oraculum Delphicum oraculum quale 2.95. Delphi op. 4, 4. 12. Delphini portus 3, 7. Delta Aegyptus cur dieta 5. 9. Delta Nili figura 3, 20. 5,984 13. **6, 3**3. Demetrias oppidum 4, 15. Demonnesos insula 5, 44. Dendros insula 4, 19. Denna oppidum 6, 35. Denselatae po. 4, L. 18. Deorum insulae 4.36. Derasidae insulae 2, 91. 5, 31. Derbices pg. 6, 18. Derceta dea ubi 5, 14. 19. Deremistae po. 3, 26 Derrha op. 4, 17 Dertona colonia 8. 7. Dertusani po. 3, 4. Derxene regio 3, 6. Desitiates 3, 26. Desticos insula 4, 23. Desuviatium regio 3, 5, Deuelton op. 4, 18. stagnum ib. Deuade insula 6, 32, Dia op. 2, 63. Dia insula 4, 22. Diabetae insulae 5, 25. Diablindi po. 4, 32. Dianae Ephesiae templam 2, 87. Susis 6, 31. Dianenses po. 3. 4. Dianium insula 2, 11. Diaphanes fluvius 5, 22,

Dicaca op. 4, 17. 18. Dicaearchia colonia & 9. Dictacus mons 4, 20. Diduri po. 6, 15. 4 Didymaei Apollinis arae ubi, et Diospage op. 6, 30. a quo 6, 18. oraculum 5, 31. Didymae insula 3, 14, 5, 35, 39. Diensis colonia 4, 17. Diethusa insula 4, 28. Digba oppidum 6, 81. Digeri po. 4, 18. Diglito, id est, Tigris fluvius 6, Direa op. 6, 35. Dimastos insula 5, 26. mens 22. Dimuri po. 6, 23. Dinarctum promonterium 5, 35. Dindari po. 3, 26. Dindymis op. 5, 40. Dindymus mons ib. Dinia op. 3, 5. Dio op. 4, 21. Diobesi po. 4, 18. Diocaesaria op. 6, 3. Diodori insula 6, 24. Diognetus itineris Alexandri mensor 6, 21. Diomedeae insulae 3, 39, 10, 61. Diomedis equorum stabulum 4, 18. oppida in Italia 3. 16. quas gentes in Italia deleverit ib. Spinam oppidum condidit 3.20. Diom. promont. 3, 26, 12. 3. limen 25, 53. Dionysiada insula 4, 20. Dionysia insula 4, 19. Dionysia, quae prius Chareta 5, Dorien oppidum 4, 7. 5, 31. 35. Dionysiopolis op. 4, 18. Dionysiopolitae po. 5, 29. Dionysius Siciliae Italiam adilcere voluit 3, 15. Dionysius geographus 4, 21. 6, Doron op. 5, 22.

Dioscoron insula 2. 15. Dioscurias op. 6, 5. Dioscurida insula 6, 31. Dioshieritae populi 5, 31. 6, 1 Diospolitis praefectura 5, 9. Diospolis magna op. 5, 11. Diospolis op. 5, 18. 29. 7, 57. Diotecnosia fons 2, 111. Dipsium Argos 4. 9. 7. 57. Dirce fons 4, 12. Diretini po. 3. 26. Dirini po. 3, 18. Ditiones populi 3, 26. Dium op. 4, 20. Doberienses po. 4, 17, Dochi po. 6, 35. Docleatae po. 2. 26. Dodonae mirus fons 2, 196, templi tintianabula 36, 19 § 4. 40vis templum 4, 1. 2. Dolates po. 3, 19. Doliche insula 4, 23. Dolichiste insula 5, 35. Doloncae po. 4, 18. Dolionis op. 5, 40. Dolopes po. 4, 3. Domatha op. 6, 32. Domazanes po. 6, 34. Domibus carentes po. 6, 14. Donacesa mons 4, 15. insula Donysa insula 4, 23. Dora fons 6, 32. Dorica gens in Cappadocia 6, 2. Doridis op. 5, 29. Doris regio 8, 28. 4, 13. 14. 5, 29. 6, 89. 85, 40 § 32. Dorisci gens 6, 26. Doriscum proment. 4, 11. Doriscus locus Thr. 4, 18. Dorus fluvins 5, 17. Dioryctus lacus Leue dis 4, 2. | Dorylaum' op. 5, 31.

Dorylaei po. 5, 29.
Dotion op. 4, 16.
Draco mons 5, 31.
Draconon insula 4, 23.
Dramasa quae 6, 22.

Draugae po. 6, 23. 25. Drauga fluvius 3, 28. Drepane insula 4, 19.

Orepane insula 4, 19.
Orepani op. corallium 32, 11.
Orepanum promont. 3, 14.6, 34.
Orilon locus 21, 19.

Drilo amnis 3, 26. Drimati po. 6, 32. Drinius fluvius 3, 29.

Dromises insula continenti addita 2, 91.

Dromos Achilleos 4, 26.

Druentia fluvius 3, 5.
Drugeri po. 4, 18.
Drymaea regio 4, 4.
Drymodis, id est Arcadia 4, 10.

Drymusa 5, 38.
Dryopes po. 4, 1. 14.
Dryusa insula 5, 37.
Duatus sinus 6, 32.

Dudini po. 3, 25.
Dulichium insula 4, 19.
Dulopolis op. 5, 29.

Dumana op. 6, 35.

Dumana insula 4, 30.

Duria fluving 2, 20, 4, 25.

Duria fluvius 3, 20. 4, 25. Durinae op. 6, 31. Durius fluvius 4, 35.

Dymae colonia 4, 6.
Dyriodoris fluvius 6, 12.
Dyris, id est Atlas mons 5, 1.

Dyris, id est Atlas mons 5, 1. Dyrrachium op. 3, 16. 26. 4, 17. Dyrrachii pisces 25, 87.

E.

Eblitaei montes 6, 32. Ebode op. ib. Ebora op. 4, 35. Ebura cerealis op. 3, 2. Eburini po. 2, 6. Eburo op. 4, 35. Eburovices 4, 32.

Ebusus insula 3, 11. non generat cuniculos 3, 14. 8, 83. terra serpentem fugat 3, 14. 35, 59. nobiles habet ficus 15, 21.

nobiles habet ficus 15, 21. Echatana oppidum 5, 17. 6, 16. 29. 31. 31, 14.

29. 31. 31, 12. Eedippa op. 5, 17. Echinades insulae 4, 19. 2, 87. Echinus op. 4, 2. 14. Echinusa insula 4, 23.

Ecrectice regio 6, 2. Ectini po. 3, 24. Edenates po. ib.

Edessa op. 5, 21. Edetania regio 3, 4. Edones po. 6, 18.

Edonis op. 5, 32. Edoni po. 4, 18. Edonus mons sb.

Edosa op. 6, 35. Edron portus 3, 20. Egelasta 31, 39. Egnatia op. 3, 16. 2, 111.

Egovarri po. 4, 34. Egra op 6, 32. Eguituri po. 3, 24. Eion littus 6, 6.

Elaca insula 5,44. Elaca op. 4, 29. 26. 5, 37.

Elamitae po. 6, 32. Elaphites insulae 3, 30. 5, 38. Elaphonesos insula 5, 44.

Elaphusa insula 4, 19. Elatea op. 4, 12. Elatium op. 5, 21.

Elatus mons 4, 19. 8, 17. Elatum fluvius 31, 7. Eldamarii po. 6, 30.

Elea op. 5, 32. Elector amnis, qui et Padus 37, 11 § 1.

11 § 1. Electrides insulae 3, 30. 4, 34. 37, 11 § 1. Elegia op. 5, 20. Eleon op. 4, 12. 17. Elephantis insula 5, 10. Elephantis regio 16, 33. 24, 102. Ephesium minium 33, 39. Eleti populi 4, 18. Elousa oppidum 5, 22. insula 4, Ephesus 5, 31. 2, 106. Eleusa insula 5, 35. 38. Eleus op. 4, 18. 5, 31. Eleusin op. 4, 11. 20. Eleuthernae op. 4, 20. Eleutherae oppidum 4, 11. 34, Epicrane fons ib. 19 **§ 3**. Eleutheros fluvius 5, 17. Elice op. 2, 94. Elis op. 4, 6. 36, 55. Elorum fluvius 3, 14. Elorum castellum 32, 7. Elusates po. 4, 33. Elymais regio 6, 29. 31. 39. Emanici po. 3, 3. Emeritenses conventus 4, 35. Emeritae op. coccum 9, 65. Emeum op. 6, 35. Emischabales fons 6, 32. Emmaus op. 5, 15. Emodi montes 5, 27, 6, 21, 24. Enagora insula 5, 35. Enchelese op. 3, 25. Enoecadioae po. 4, 26. Endereduni po. ib. Engadda op. 5, 15. Enguini populi 3, 14. Eniandos op. 5, 22. l. Oen. Eningia insula 4, 27. Enipeus fluvius 4, 15. Enipi natio 5, 5. Enispe oppidum 4, 10. Enneacrunos fons 4, 11. Enosis insula 3, 13. Entellini po. 3, 14. Eodanda insula 6, 32. Eos mons 6, 23. Eous Oceanus 6, 14. PLIE. TOM. V.

Electrum in qua insula 4, 28. 30. | Epageritae po. 6, 5. Epagris insula 4, 22. Epei ager 4, 6. Epetini po. 3, 26. Ephestia oppidum 4, 23. Ephyra oppidum, id est Cormthus 4, 5. Ephyre insula 4, 19. Ephyri populi 4, 3. Epicnemidii po. 4, 12. Epidamnum op. 3, 26. Epidaphne Antiochia 5,18. 4,11. Epidarum opp. 5, 35. Epidanrus insula 2, 91. Epidaurus colonia 3, 26. Epidaurus op. 4, 9. 21. Epidires opp. 6, 34. Epimaranitae po. 6, 32. Epiphanenses po. 5, 19. Epiphania oppidum 5, 21. 22. Epiri mensura 4, 16. initium 3, 26. termini, populi, loca 4, 1. boves quales 8, 70. Epis op. 6, 35. Episibrium castrum 3. 3. Epitus mons 4, 17. Epium oppidum 4, 10. Epopos mons 2, 48. Eporedicae quid 3, 21. Eporedia oppidum ib. et 21, 20. Equestris colonia 4. 81. Eranusa insula 3, 15. Erasinus fluvius 2, 106. 4, 9. Eratonos insulae 6, 34. Erebinthus insula 5, 44. Eresos op. 5, 39. Eressii po. 5, 32. Eretria op. 4, 21. Ergavicenses populi 8, 4. Ergetini po. 3, 14. Ergetinus fluvius 4, 18. | Kricusa insula 3, 14, 4, 19,

Reidanus Hispaniso fluvius so-| Eudaemon Arabia quae dieta C. cundum quesdam 37, 11 & l. Rhodanus a quibusdam appel- Eudemia insula 4. 22. Er. qui et Padus ib. Eudon fluvius 5, 29. latur ib. ei, descriptio 3, 20. Erineos oppidum 4, 6. 14. Erizena regio Asiae 10, 60. Eryannos fluvius 5, 32. Erycini populi 3, 14. Erymanthus fluy, et mons 4, 10. Eulaeus lacus 6, 26. Erymne oppidu**m 4,** 16. Erythia insula 4, 36. Erythia insula unde dieta ib. Krythrae oppidum 4, 12. 5, 31. 28. 25, 46. Erythra rex 6, 28. Erythris amnis 31, 10. Erythrae regis sepulcrum ubi 6, 32. Erythraeum mare quod 6, 28. Ervx mons 3, 14. Esar oppidum 6, 25. Esbonitarum po. 5, 12. Esca 6, 32. Escamus fluvius 3, 29. Escua oppidum 3. 3. Esernini po. 3, 17. Essedones populi 4, 26, 6, 7, 19. Esseni Iudaeae 5, 15. Estiae promontorium 5, 43. Esubiani populi 3, 26. Etaxalos insula 6, 32. Etheleus fluvius 5, 41. Ethini populi 5, 4. Etini populi 3, 14. Kuanthia oppidum 5, 29. Euacae populi 6. 7. Eubocae insulae descriptio 4,20. pisces 32, 9. Bocotia iuncta 2, 90. Euripus qualis 2, 102, 4, 12. urbes 4,21. nomina plura 4,23. calidae aquae 31, 20, Euburiates po. 3, 7. Eucarpeni po. 5, 29. · Enchatae po. 6, 19.

31. Enenus fluvius 6, 31. 5, 32. Euganei populi 3, 23. 24 Eugna oppidum 6, 35. Euhippa op. 5, 31. Euhydra op. 5, 17. Eulaeus fluvius, ex que reges bibunt 6, 26. 31. 31, 21. Eumenetica regio 5, 21. Eumenia op. 5, 29. Eumenia Threciae opp. 4, 18. Eucenus insula 4. 23. Euonymitarum regie Aethiopum 6, 35. Eupalia op. 4, 4. Eupatoria op. 6, 2. Euphorbeni po. 5, 29. Euphratis flumia. descriptio 5, 21. ortus 5, 20. Euphrate Mesopotamia inundatur 6, 30. Seleuciam perlabitur ib. Ruphr. ostium 5, 21. 6, 10. 26. 30. 32. cursus et navigatio 6, 20. R. et Tigris quantum distent 6, 31. 32. Euphr. deductus 6, 30. Eupilis lacus 3, 23. Euranium op. 5, 29. Euripus in Hellesponto 4, 24. Euripus Taurominitanus 2, 100. Euripus Bocotiae 4, 21. Eurome oppidum 5, 29. Europa tertia orbis pars 3, praef. Europae sinus primus ib. 8, 12. sinus secundus 3, 15. sinus tertius 4, 1. sinus quartus 4, 24. Eur. secunda orbis pars cureredita ib. Eur. laus ib. ab Asia divisio 4, 18. 24. 5, 40. 6. t. mensura 4, 37. magaitudo 6.28. Europus op. Syriae 5, 21. Europus op. 4, 17. 6, 29.

Earotas fluvius 4, 8. 34, 19 § 16. Fidenates pe. 3, 9. 17. Fidenates pe. 3, 9. 17. Fidenates pe. 3, 9. 17. Fidenates pe. 3, 2. 17. Fidenates pe. 3, 2. Eutymane oppidum 5, 29. Euthene op. ib. Eutychia insula 4, 29. Earytchides sculptor 34, 19 § 16. Euxinus pontus 4, 24. 6, 1.

## F

Fabaria insula 4, 27. Fabienses populi 3, 9. Fabraterni novi ib. veteres ib. Fagifulani po. 3, 17. Falarienses po. 3, 18. Falerni agri ubi 3, 9, Falisca colonia 3, 8. Falisci po. 2, 106. 7, 2. Fallienates po. 3, 19. Fama Iulia op. 3, 3. Fancsiorum insulae 4, 27. Fanum Fortunae colonia 3. 19. Faventia Hispaniae op. 3, 3.4. Italiae op. 3, 20. Faventini po. ib. Favonienses po. 3, 19. Felix Iulia col. 5, 17. Felix gens ubi 4, 26. Felicitas Iulia op. 4, 35. Feliginates po. 3, 19. Felsina col. 3, 20. Ferae gentes ubi 6. 5. Ferentinum op. 3, 8, 9, Feritor fluvius 5, 21. Feroniae lucus 3, 8. Fertini po. 3, 23, Ferreus mons totus 34, 43. Fertilia loca 3, 19. 6, 21. 23. 24. 32. Fescennia op. 3, 8, Fesulae op. ib. Fibularenses po. 3, 4. Ficana 3. 9. Ficaria insula 3, 13. Ficolenses po. 3, 9, 17

Fidentia op. 3, 3. Fidentini po. 3, 20. Firmanorum castellum 3, 18. Firmum Iulium 3, 3. Flamonienses po. 3, 23. Flanaticus sinus ib. Flanates 3, 25. Flavia colonia a quo 5, 14. Flaviobriga colonia 4, 34. Flaviopolis colonia 4, 18. Flavium opp. 3, 27. Flavona op. 3, 25. Flevum Rheni fluvii ostium 4.29. Florius fluvius 4, 34. Fluentini po. 3. 8. Flumina gemmifera quae 37, 77. mira plura 3. 9. aurum vehentia 30, 23, 32, 50, quare non refluant uti maria 2. 99. terram subeuntia 2, 106. Focunates po. 3, 24. Foederati Tarragenses po. 3, 4. Foeminae tantum ubi regnant Fontium multitudo ubi 4. 1. Fons aquae regiae ib. Fontes miri 2. 10**6**. Fons Iovis mirus ib. Forath op. 6, 32. Forentani populi 3, 9. 16. 23. Foretii populi 3, 9. Formiae op. ib. et 12. Formio amnis 3.22. Foroaugustana civitas 3. 4. Foroappi po. 3, 5. Forobrentani po. 3.19. Forocorneliensis ager 3, 20. Foroflaminienses po. 3, 19. Forofulvi op. 3, 7. Foroiulienses po. 3, 20. 23. Forosempronienses po. 3, 19. Foronopulienses 3, 9. Forovibiensium ager 3, 19. Foroclodii 3, 3. Foroneronienses po. 3, 5. Fortunatae insulae 4, 36. 6, 37.

op. ib. Decii op. 2, 17. Iulii 3, 3. 5. Lucinii 3, 20. 21. Livii ib. novum 3, 17. Popilii 3, 20. Truentinorum ib. Voconii 3, 5. Vibii 3, 21. Romanum 3, 9. Fossae insula 3, 13. Fossaciodia op. 3, 20. Fossiones port. Philistinus ib. Fratuertium op. 3, 16. Fregellani po. 3, 9. Fregenae op. 3, 8. Freginates po. 3, 9. Frentana reg. 3,16. Frento fl.ib. Frisi po. 24, 92. Frisiorum insulae 4, 92. Frisiabonum insulae ib. Friziabones po. 4, 31. Frusinates po. 6, 29. 47. 5, 1. Fucentes po. 8, 17. Fulginates po. 3, 19. Fulsinates po. 3, 25. Fundanus lacus 3, 9. Fut fluvius 5, 1.

Gabale promont. 5, 18. Gabales po. 4, 33.

Gabe op. 5, 16. Gabellus fluvius 3, 20. Gabenos regio 5, 19. Gabiensis agri mirum 2, 96. Gabii po. 3, 9. Gabri po. 2, 106. Gadagalenses po. 6, 85. Gadara op. 5, 16. Gades oppidum a Tyriis conditum 5, 17. Gades navigandi Gallus fluvius, a quo Galli terminus 2, 67. quantum ab | beles sacerdotes dicti 5, 42. urbe Romana distent 19, 1. quantum a Sardinia 3, 13. Ga- Gallici maris insulae 3, 11. dis insula 4, 36. Gadium op. Galli Gallatiam incoluerunt 5, 2, 67. 5, 5.

Forum Clodii op. 3, 20. Cornelii! Gadir vel Gadira insula 4, 26. Gaditanus conventus 3, 3. Gaditana Iulia op. 5, 1. Gades insulae 3. 3. Gaditani freti lougitudo latitudoque 3, praef. et Gaditane freto Oceanum non ingredi terras 4, 27. Gadit. Oceanus qualis 2, 100. pisces quales 9, 4. 5. Gagaude insula 6, 35. Gage op. 5,28, Gagis fluvius 4, 36. 37. Galanis op. 2, 93. Galasa op. 5, 16. Galata regio 8, 64. Galata insula 3, 14. 5, 7. Galatae terra qualis 35, 59 Galatiae descript.3,13. 5,42, 6,2. Galatiae Opalus 37, 22. Fucinus lacus 2, 106. 3, 16. 2, Galba Imperator quid in Narbonensi 3,5. Galilaca regio 5, 15. Gallaccia regio 4, 34. Galla op. 5, 5. Gallas op. 6, 35. Galleti populi 4, 32. Galliani saltus 3, 20. Galliae descriptio 4, 31. Togata ubi 3, 19. Lugdunensis 4, 32. Comata 4, 31. 11, 47. Galliae mensura 4, 31. terraemotu minime quatiuntur 2, 82. coraj. lium 32, 11. plumbum 34, 48. 49. vitrum 36, 66. sal 31, 39. Oceani pisces maximi 9, 3, Oceanus 4, 33. ora ab Ancona incipit 3, 19. Gallicum mare ubi 2, 67. 101. 3, 10. 4, 33. Gallus ager 3, 19. 46.

Gallorum genera tria 4, 31. Gallitae po. 3, 24. Gallitalutae po. 6, 23. Galmodecesis op. 6, 22. Galoeci 3. 4. Gamala op. 2, 93. 5, 15. Gambreues po. 6, 35. Gamphasantes populi quales5,8. Gandari po. 6, 18. Gangaridum gens 6, 22. Ganges flum. 6, 22. aurum fert Gelduba castellum 19, 28. 33, 21. gemmas 37, 77. Gangis Gelon fons 31, 16. fons ubi 7. 2. anguillae quales Geloni po. 4, 26. 8, 71. 9, 17. latitudo profundi- Gemellenses po. 3, 4. tasque 6, 22. quantum distet 2, 112. Gangre op. 6, 2. Garama op. 5, 5. Garamantes po. ubi 5, 4. 8. 6, 38. Garamantidis, quae et Sandastres 37, 27. Garamantum bo. ves quales 8, 70. Garamantici carbunculi 37, 77. Gardaei populi 4, 17. Garganus mons 3, 16. 18. Gargane portus 3, 16. Garaphie fons 4, 12. Gargara mons, et op. 5, 32. Garnae portus 3, 16. Garode insula et op. 6, 35. Garpheti po. 6, 32. Garsauritis regio 6, 2. Garumpa fluvius 4, 31. Gasani po. 6, 32. Gaudae po. 4, 18. Gaudos insula 4, 20. Gaugamela op. 6, 30. Gaulopes po. 6, 32. Gaulos insula 3, 14. 5, 7. Gaurani montes 3. 9. Gaurare insula 6, 26. Gaza op. 5, 14. 6, 32. 84. Gazatae po. 5, 19. Gazacena regio 6, 3. Gazelum op. 6, 2.

Gaziura op. ib. Gebanitae po. 6, 32. Gebes fluvius 5, 40. Gedranitae po. 6, 32. Gedrosi populi 6, 23. 25. 89. 9, 2. 12, 18. Gela op. Siciliae 31, 41. Gelae po. 6, 18. Gelas fluvius 3, 14. Gelani po. ib. ab Euphrate Gemelli colles 3, 14. Gendos fluvius 5, 43. Genesaras lacus 5. 15. Genetarum po. 6, 4. Gensora op. 6, 35. Genua op. 3, 3. Genusini po. 3, 17. Geogris insula 4, 19. Georgi po. 4, 26. Geraestum promontorium 4, 21 2, 23. Geranea op. 4, 11. Gerania 4, 8, 18. Geretae po. 6, 23. Gergithos op. 5, 82. Germaniae descriptio 4, 28. Germ. aes 34, 2. miri fontes 31, 17. 19. sal 31, 39. succinum 37, 11 § 2. mare 4, 30. Germaniam septentrionalis oceanus contingit 2, 67. Scythiae contermina 8, 15. Germaniae mensura 4, 24. 28. gentes 4, 27. 28. legionum castra 4, 37. fons pestifer 25, 6. Germani Hispaniae po. 8, 4. Germani de genere Scytharum 4, 25. genera quinque 4, 28. Germanicopolis op. 5, 40, Gerontia insula 4, 23. | Gerra oppidum 6, 32.

Gerraicus sinus 6. 32. Gerrhon qued Adipson 6, 23. Gorchus Auvins 4, 26. Gerundenses po. 3, 5. Geryones 4, 34. Goscliton locus 7. 2. Gessoriacum littus 4, 20, 31. Gessorienses po. 3, 5. Gessus fluvius 5. 31. Getae populi 4, 18. a Romania Daci dicti 4, 25. Gethone insula 4, 23. 5, 38. Getta op. 5, 17. Getuli po. 5, 1. Getulia Caesariensis 21, 44. Getulia regio 5, 4. 8, 19. Getulica purpura ubi 6, 36. 9, 60. 35, 26. Gigarta op. 5, 17. Gigartho fons 5, 27. Giguri po. 3, 4. Gindarenos op. 5, 19. Gingla up. 5, 21. l. Cingilla. Hissa insula 3, 25. Glasis fluvius 3, 9. Glanum op. 3, 5. Glari po. 6, 32. Glaucus fluvius 5, 29. 35. 6, 4. Glessaria insula 4, 27. 39. 37, 11 Glinditiones po. 8, 26. Glissas op. 4, 12. Gnebadaei Arabes 6,38. l. Gebad. Granis finvins 6, 28, Gnidi Veneris simulacrum nobilissimum 36, 4 § 7. pensile ambulacrum 36, 18 § 4. Gnidos op. pidum 3, 30. 5, 29. 36. 6, 39. Gnomonis consideratio3,2. 6,39 Gnossus op. 4, 20. Gobosa portus 6, 32. Gogiarei po. 6, 23. Golgi op. 5, 35. Gomphi op. 4, 15. Gonos op. 4, 18. Gophnitica toparchia 5, 15, Gophoa op. 6, 35.

Gora op. ib. Goralus fons 6, 32. Gorditanum promont. 3, 2, Gordiu come 5, 40. Gordium op. 5, 42. Gordyaei pa. 6, 30. Gordyaci montes 6, 12, 30, Gardyniae op. 4, 17. Gorgades insulae, ac Gorganum domus, et carum historia & 35. Gertyna 4, 20. Grabei po. 3, 26. Graceuritani po. 3, 4. Gracese gentes in Cappudocia 6, 2. Grascae gentes tres tantum iure dicuntur ia Asia ib. Gracciae fabulositas ac literarum claritas 4, 1. ubi Italiae propior 3, 16. Graccia unde dieta 4, 11. Gr. magna 3, 9. Gracci plura Italiae loca temperunt 3, 10. in gloriam suam offusi 3, 6. Hispaniae incolae 4. 34. Graccorum mendacia portentosa 5, 1. Gracciense mare quod 4, 18. Gracciochantae po. 6, 30. Graiae Alpium fauces 3, 21. Gramen Parnasi quale 24, 118. Granicus fl. 5, 33. 40. Granucomatae tetrarchia 5, 19. Grancasus et Caucasus idem mons 6, 19. Graucomon &, 35. Gravii conventus 4, 34. Graviscae op. 3, 8. Gregari po. 6, 7. Grumentini po. 3, 15. Grylinsolius fluvius 5, 82, Grynia op. ib. Gugerni po. 4, 31. 7. Gul Gunugi colonia 5, 1. Guttalus fluvius 4, 28.

Guttones po. 4, 28. electrum ha- | Hamirei po. 6, 32. bent 37, 11 § 1. Gyaros insula 4, 23. 8, 17. 82. Gygemoros mons 4, 18. Gygeum stagnum 5, 30. Gymnasiae insulae 8, 11. Gymnetes po. 5, 8, 7, 2. Gymnites po. 6, 35. Gynaecocratumeni Amazonibus nubunt 6, 7. Gynaecopolitis praefectura 5, 9. Gyrei po. 6, 32. Gyri mons 5, 5. Gyrton op. 4, 16. Gystate op. 6, 25. Gytheates sinus 🔩 8. Gythium op. 6, 89. Habessus op. 5, 28.

Hadranitani po. 3, 14. Hadrumetum op. 6, 89. Haebudes insulae quot 4, 30. Haemus mons 31, 80. Halcyone op. 4, 13. Halesiri po. 8, 14. Halesus flavius 5, 31. Haliacmon fl. 4, 17. *l. Aliac*. Haliartus op. 31, 10. Halicarna op. 4, 4. Halicarnassus oppidum 5,29. 36. Helicon mons 4, 12. 25, 21. 35, 49. 36, 6. Halicyenses po. 3, 14. Haliserne op, 5, 33. Halizones po. 5, 40. Halmyris lacus 4, 24. Halone insula et ep. 5, 38. 44. Halonesos insula 5, 29. 6, 82. Haloritae po. 4, 17. l. Alor. Halos op. 4, 14. Halydienses pe. 5, 29. Halys fluvins ubi 6, 2. Halysarna op. 4, 8. Helyzace op. 4, 2. Hamaxobii po. 4, 25.

Hammanientes po. 5, 5. Hammaeum littus 6, 22. Hammodara ep. 6, 35. Hammonis fons mirae naturae 2, 106. oraculum ubi 5, 5, 6, 35, Hammonii po. 6, 32. Harenarum insulae ubi 6, 23. Harmastis op. 6, 11. Harmatopolitae po. 5, 33. Harmatotrophi populi 6, 18. Harpasa op. 2, 99. 5, 30. Harpasus fluvius 5, 30. Hasbitae po. 5, 5. Hassi Galliae populi 4, 31. Hebata np. 6, 30. Hebdomecontacometas op. 6,35. Hebrus fluvius 4, 18. aurum fert 33, 21. Hecatompylos oppidum 8, 17. 21. 29. Hecubae tamulus 4, 18. Hedui po. 4, 32. 17, 4. Hedypaus amais 6, 81. Helbo insula 5, 85. Helena insula 4, 20. 21, 33. Helgas oppidum 5, 40. Helia oppidum 3, 10. ei. coralkum 32, 11. Helice op. 4, 6. Helium Rheni ostium 4, 29. Heliopolis op. 5, 18. Heliopolitis praefectura 5, 9. Helos locus 4, 7. 5, 31. Hetlas regie 4, 5. 11. Hellas oppidum 4, 14. Hellene insula 4, 20. Helleni populi 4, 84. Hellesponti descriptio 4, 18. 24. 43. 2, 92. ubi primum se concitet 5, 32, 40, Hellespontii populi 6, 22, 7, 2, Hellopes po. 4, 1. Hellopiae aquae 4, 24.

Helmodenes po. 6, 32. Heluorum gens 3, 5. Helvetil po. 4, 31, Helvinus fluvius 3, 18. Hemasini po. 3, 26. Hemerte insula 5, 39. Hemesa op. 5, 27. Hemiseni po. 5, 19. Hemuatae po 6, 32. Henenses po. 3, 14. Heneti populi, a quibus Veneti 6, 2. 37, 11 6 2. Heniochi populi 6, 4. 5. 18. 12. Heniochii montes 6, 10. Heordeae op. 4, 17. Hephaestii montes ardentes 2, 110. 5, 28. Hephaestiades insulae 3, 14. Hephaestium civitas 5, 28. Heptaphonon locus cur dictus Hermione op. 4, 9. 28. 36, 23. Heptaporus fluvius 5, 23. Heraclea op. 6, 18. aliquando Siris dicta3,15. Syriae op.5,18. Cariae 5, 29. 31. Ponti 21, 44. 16, 2. 89. Macedoniae 4, 17. Thraciae 4, 18. Galliae 3, 5. Graeciae 2, 22. 4,17. Tauricae 4,26. Cretae 4,20. Sintica 4,17. Heracleum promontorium et flumen 6, 4. opp. 6, 5. Heracleopolitis praefectura 5, 9. 36. 19 5 2. Heracleotes tractus 5, 32. Heracleoticus labyrint. 36,1981. Heracleoticum Nili ostium 5,11. Heraclia Epiri op. 4, 2. Heras Lutra insula 3, 13. Heratia insula 4, 23, Herbanum op. 3, 8. Herbessenses po. 3, 14. Herbitenses po. ib. Herbulenses po. ib. Herciniae sylvae magnitude 16, Hesperii Aethiopes 6, 25. 2. Herc. saltus 4, 25. 28. Herc. Hestiaca regio 31, 9.

syl. mirae aves 10, 66. Herc. iugum 4, 28. Herculanum op. 8, 9. Herculis termini in Occid. 3. praef. H. columnae 2, 67, 112. 5, 1. 6, 29. H. in Hispania fuisse fabulosum 3, 3. H. petra 82.8. patria 4,8. lapidei campi in Gallia 3, 5. portus 3, 8, 10. insulae duae 3, 12. Hercules per Alpes 8, 21. 24. Herculia oppidum in Aegypto 5, 9, 11. arae, et finis usque in Indum fluvium 5, 1. 6, 18. Hercuniates po. 3, 28. Heraea op. 4, 11. Hermandus fluvius 6, 25. Hermesia op. 5, 31. Herminei smaragdi 37, 57. Hermisium op. 4, 26. Hermonassa op. 6, 6. Hermonius ager 4, 19. Hermonthitis praefectura 5, 9. Hermopolitis praefectura ib. Hermus fluvius 5, 31. Hermunduri po. 4, 28. Hernicus ager 3, 9. Herodium regio et op. 5, 15. Heroopoliticus sinus 5, 12. Heroum op. 6, 32. 33. Herticei pa. 6, 7. Hesidrum fluvius 6, 21. Hesperidum horti 5, 1.5. 36, 24 ₹8. Hesperides insulae 6, 36. Hesperionceras promontorium 6, 25, 56, Hesperium promont. 5, 1. Hesperiae po. 11, 14. Hesperii po. 6, 35. Hesperii montis campi nocia nitent 2, 110.

Hetruria regio 3, 6. 8. 9. Hetrusci 3, 8. Hiberna Pannonica 4, 25. Hibernia insula 4, 33. Hiera insula 2, 89. 3, 14. 4, 23. 5, 39. semper ardens 2, 110. Hiera sycaminon op. 6, 35. Hiera op. 5, 39. Hieromiaces fluvius 5, 16. Hieras fluvius 5, 43. Hierapytinna 4, 20. Hierapolis oppidum ib. 5, 19. 21. 32, 8. Hierapolis Cretis 4, 20. Hierapolitae po. 5, 29. Hierapolenses 5, 23. Hierap. specus 2, 95. Hiericus op. 5, 15. Hierocepia insula 3, 14. Hieromiacae po. 5, 16. Hieronesos insula 3, 14. Hieros fluvius 5. 32. Hieros op. et flumen 6, 5. Hierosolyma 5, 15. 6, 39. Hillevionum gens 4, 28. Himantopodes populi quales 5.8. Himera oppidum cum fluvio 3, 14. Hiporeas po. 6, 25. Hipparenum op. 6, 20. Aippi op. 5, 31. Hippini po. 5, 29. Hippus mons 5, 43. Hippium Argos op. 3, 16. Hippo Diarytus, vel Dilutus 5, 3. 6, 39. Hippo Caucasiarum 3, 3. Hispaniae ib. Italiae 3, 10. Indacae 5, 15. Regius 5, 2. 6, 39. Themiscyrae 6, 4. Hippocrene foas 4, 12. Hippon Dien op. 5, 16. Hipponensis sinus 5, 3. Hipponnesos insula 5, 26. Hippopodum insula 4, 27. Hippos Auvius 6, 4. Hippuris insula 4, 23.

Hippurus portus 6, 24. Hipparissusa insula 4, 23. Hirienses po. 5, 25. Hirminium fluvius 3, 14. Hirpiae po. 7, 2. Hirpini po. 3, 16. specus mirus 2. 94. Hispalis colonia 3 , 8. 4. promontorium 6, 34. Hispali mirus puteus 2, 100. Hispaniae descriptio et nomina 3.1. 4.35. citerioris descr. 4.34. Hisp. quae gentes habitarint 3, a Graecis habitata 4, 34, metalli omnis ferax ib. auri fertilis 33, 21. argenti ib. H. minium 33, 32. plumbum 34, 49. purpurissum 35, 28. parietes ex terra 35, 49. alumen 35. 52. magnes 36, 25. venti 2, 48. vitrum 36, 66. Hispanarum gentium numerus 3, 4, Hispanum mare ubi 3, 10. Hispanense Rhodani os 3, 5. Hispellum op. 3, 19. Histi populi 6, 22. Histonium op. 3, 17. Holmia op. 5, 22. Holophyxos 4, 17. l. Oloph. Holopyxos 4, 20. Homeri sepulcrum 4, 23. Homines sacri ab hominibus illaesi ubi 6. 14. Homolium op. 4, 16. Homona op. 5, 24. Homonadum gens 5, 23. Horatae po. 6, 23. Horisius fluvius 5, 40. Hormenium op. 4, 16. Hortanum op. 3, 8. Hortenses populi alii 3, 19. Hostilia vicus iuxta Padum, et ibi mirum de apibus 21, 48. Humana carne vescentes 6, 20.

Hyampolis op. 4, 12. Hyantes po. ib. Hybanda insula 2, 91. Hyblae oppidi mol 11, 13. Hybienses po. 3, 14. Hydaspes fluvius 6, 21. 22. Hyda op. 5, 29. Hydissenses po. ib. Hydras locus 6, 26. Hydrelitae po. 5, 29. Hydrouma 6, 26. Hydruatum op. 3, 16, Hydrussa insula 4, 20. 22. Hyi po. 6, 31. Hylac op. 4, 12. Hylas fluvius 5, 40. Hylatae po. 5, 19. Hylea regio 4, 25. Hyleum mare ib. Hyllis regin 3, 26. Hyllum op. 5, 81. Hymani po. 8, 25. Hymettus mons 4, 11. 25, 49. lason in Italia 3, 9. mel quale 11, 18. Hymos insula 5, 36. Hynidi po. 5, 29, Hypacpeni po. 5, 31. Hypelus, id est Favonius 6, 26, laxartes fluvius 6, 15 sq. Hypanis fluv. 4, 26. 31,31. 11,42. Hypasis fluvius 2, 75. 6, 21. 23. Iberia et Hispania cadem 8, 4. Hypaton op. 6, 35. Hypea insula 4, 23. Hyperborei populi ubi 4, 26, 6, Hypere insula 4, 23. Hyperia fons 4, 15. Hyperis fluvius 6, 26, Hypobarus fluvius 37, 11 & 1. Hypsa amnis 3, 14. Hypsaliti po. 4, 18. Hypsisorus mons 4, 17. Hyrcanus mons 5, 27. Hyrcani Icatalae po. 6, 7. po. 6, 15. 18. 29. Hyrcanum Ichanenses po. 3, 14. mare 5, 27. 6, 5. 14. 15. Hyr-Ichara insula 6, 32. cani Loniae po. 5, 31.

Hyreseon op. 4, 12. Hyrie op. ib. Hyrie iasula 4, 19. Hyrini po. 8, 16. Hyrmine locus 4, 6. Hyrri po. 4, 27. Hysiae up. 4, 6. Hytanis fluvius 6, 26.

Lader insula 8, 30 Ladora colonia 2, 25. 36. Ladoni po. 4, 34. Lalysus op. 5, 36. lamnese oppida 5, 14. Iamno op. 3, 11. laniculum op. 3, 9. Iapydum regio 3, 22. 23. 25. 27. Inpygia Acra proment, 3, 16 Iapyx op. et regie se. Iasi po. 3, 28. Iasius sinus 5, 29. 31. lasonium fluvius 📞 🐍 lasos fluvius 3, 28, lasus op. 5, 29. latii po. 6, 18. lazyges po. 4, 25, 37, 11 § 1. Iberia 6, 4, 11. Iberiae foeniculum optimum 20, 95. lberieum mare \$, 10. fontes 4,84. Iberi in Hispania 3, 3. Iberum gens 6, 14. Iberus fluvius 2, 4. 6, 11. Ibectes fluvius 5, 37, Icarium mare 4, 20. 24. Ic. mons 4, 14. Icaros insula 4, 20. 5, 37. Icarus fluvius 6, 19. Icarusa fluvius 6, 5. lchnae op. 4, 17.

Ichnusa insula, id est Sardinia | Ilorci 3, 3. 8, 13. Ichthynessa insula 4, 23. Ichthyophagi po. 2, 27. 6, 82. 84. 15, 7. Ichthys promontorium 4, 6. Iconium op. 5, 22. 41. Icosion op. 5, 1. Icositani po. 3, 4. Ictimulorum aurifodinae 38, 21. Ida mons Troadis 2, 8. 5, 32. Idae magnes 36, 25. Idaci Dactyli po. 7, 57. Idacus Cretae mons 4, 20. Idalium op. 5, 35. Idomenenses po. 4, 17. Idubeda fluvius 3, 4. Idumaca reg. Syriae pars 5, 13. Id. descriptio 5, 14, 15, 6, 29. Iebba op. 5, 17. Jetenses po. 8, 14. Leterus fluvius 3, 29. Igilgili op. 5, 1. Iguini po. 3, 19. Herdenses po. 3, 4. Ilergaonum regio 🍪. Ilergetum regio ib. Iletia insula 5. 28. Iletia op. 4, 15. Iliberi op. 3, 3. 5. Llienses po. 3, 13. Ilionenses po. 3, 9. Hipa op. 3, 3. Ilissus 4, 11. 28. Ilium 5, 88. 2, 87. Illiberis op. 8, 5. Illici & 4. Illisanite op. 6, 32. Illiturgi op. 2, 2. Iliureo op. ib. Illuro op. 2, 4. Illyrici descriptio 8, 25. 28. 29. Inopus fons 2, 106. ris insula 5,35. Illyris regio 7,2. Llorcitani pe. 3, 4.

Ilumberitani po. 3, 4. L. Lamb. liva insula 3, 12. 34, 41. Imacarenses po. 8, 14. Imaduchi pe. 6, 7. Imaus mons 5, 26. 6, 21, 29. Imbarus mons 5, 23. Imbrasus fluvius 5, 87. Imbros insula 4, 23. Lmityris fl. 6, 7. Inachus fluvius 4, 9. Inachium op. ib. Inarine insula 3, 12. India tertia mundi pars 6, 21. neque ses, neque plumbum habet, sed hace gemmis permutat 34. 49. terrarum omnium maxime gemmifera 87, 77. Indiae margaritae 36, 9. fons mirificus 31, 13. opalos gemmas habet 37, 22. carbunculi 37, 25. purpurissum 35, 25. alabastrites 36, 12, metalla 6, 22, 28. emporia 6, 23, in Aegyptum navigatio 6, 26. erystallus 37, 9. 10. in occidentem navigatio an possibilis sit 6, 34. succinum 31, 21. Indi fluvii descriptio 6, 23. 99. Indi elephantes quales 6, 22. Indico mari sub codem sidere in Caspium navigatur 2, 67. Indicus oceanus 6, 14. Indorum votustas 6, 21. varia exercitia 6, 22. color qualis ib. vinum 6, 32 Indigetes po. 3, 4. Industria op. 2, 7, 20. Ingaevanum gens 4, 28 Ingaunum op. 3, 7. Infernm mare quod 2, 6. 10. Illyrii mirus fons 2, 166. Illy- Insanus lacus Troglodytarum **3**1, 15. Insubres po. 8, 21. 22.

Iris fluvius 6, 3. 4.

412 Insulae fortunatae 6, 37. Insularum Europae descriptio 4, Irrhesia 4, 23. fluitantes semper 2, 96. Isara fluvius 3, 5. rotundissima 4, 23. Insula So- Isarci po. 3. 24. lis 6, 24, 26. Insulae ante Isari po. 6, 21. Asiam 5, 34. plures odoriferae Isaurica gens 5, 23. 6, 32. inferi maris 3, 10. Insu- Iscia insula 3, 13. lae enatae sponte 2, 88. 4, 23. | Iseum Caesareae 5, 10. Insulae Ponti 4, 26. oceani 4, 29. Africae 5, 7. con- Isidis pertus 6, 34. tinenti adiunctae 2, 91. plures | Ismaron op. 4, 18. Aethiopici maris 6, 36. hare- Ismenus fluvius 4, 12. narum ubi 6, 23. Internelium op. 3, 7. Interamna op. 3. 19. oppidani quater foenum secant anno 18, 17. 19. Interannienses po. 4, 85. Intercationses po. 3, 4. Iol op. 5, 1. Iolcos op. 4, 16. Iomanes fluvius 6, 21, 22, 23, Ionici po. in Cappadocia 6, 2. Ionia regio 5, 29. insulae 5, 37. mare 4, 18. 3, 14. insulae 3, 30. loppe oppidum antiquissimum 2, 13. Ioppica Iudaeae toparchia ib. Ioppe oppidum et insula 5, 34, 6, 39. Iordanis fluvius 5, 15. Ios insula 4, 23. Lovis fons 2, 106. Invis Dodonaci templum ubi 4. 2. fons mirus 2, 106. Olympii delubrum 4, 6. Lycaei delubrum ib. Hammonis fons mirae naturae 2, 106. Cessii templum 4, 19, 5, 14. Beli templum 6,30. lucus Indigetis 3, 9. oppidum in Aegypto 5, 11. Ipasturgi op. 3, 3. Tramine op. 2, 23. Iria op. 3, 8.

Irinae insulae 4, 19.

Gallici Isidis op. 5, 11. Ispalenses po. 3, 4. Issa insula 3, 25. Issatis op. 6, 17. 29. Issi po. 6, 7. 67 § 5. Interamnates po. 3, 9. Issicus sinus 2, 112. 5, 22. 6. 2. Issos op. 5, 22. 6, 39. Istaevones po. 4, 28. Isthmos Thraciae 4, 18. Isthmi fauces 4. 17. Peloponnesi 4. 5. 2. 55. Neptuni delubrum babet 4, 9. Istri po. 3, 6. Istriae regionis descriptio 3, 23. unde dicta 3, 22. lana 8, 73. Istri fluvii ortus, cursus, magnitudo 4, 24. fines 3, 4. ostium quantum ad os Ponti distet 3. 20. quantum a Byzantio distet 4, 24. in Adriaticum non influit 3, 22. Istropolis op. 4, 18. 24, Istrorum agri 3, 80. Isueli po. 6, 35. Isura insula 6. 32. Italiae descriptio 3, 6. 24. 4, 37. Italiae labyrinthus 36, 19 & 4. Italia Transpadana 3. 21. Italia crebra habet fulmina 2.51. Italiae vitrum 36.66. Italia in undecim regiones divisa 3.6. Italia quae habeat 3, 6. Italia metallorum fertilis 3, 24. 33, 21. insulae plures 3, 12. finis

ubi 3, 20. 22 23. quae sidera | Izgi po. 6, 21. non cernat 2, 71. dies horarum quindecim 2, 72. Italica oppida 3, 3. Itanum promont. 4, 20. Itani po. 3, 4. Ithaca insula 4, 19. Ithome op. 4, 7. Itucci po. 3, 3. Ituraci populi 5, 19. Iubae regis regia 5, 1. tumen 35, 51. Iudaea Peraea decem ib. Iulia Norici op. 3, 27. Iulia Fi- Lacedaemoniia doci dentia, Virtus, Claritas, Fama, Concordia. Contributa 3, 3. Lacetani po, 3, 4. Constantia 2, 23. 3, 3. 4. Resti- | Laci op. 3, 3. Felicitas, Liberalitas 4,35. Ga- Lacinienses po. 3, 25. ditana 4, 36. Traducta 5, 1. Lacippo op. 3, 3. Campestris ib. Felix 5, 17. Lacobricenses po. 3, 4. Pietas 3, 23. Iuliani po. 3, 4, Iulias Iudaeae op. 5, 15. Iulienses po. 3, 3, 4, 23, 5, 29. Iulii Genius op. 3, 3. Inlinbrica op. 3, 4. Iuliobrigensium portus 4, 34. Luliopolis op. 5, 40. 43. Iuliopolis ab Alexandria distantia 6, 26. Iulis op. 4, 20. Iulium Hispaniae op. 3, 3. Iulium Praesidium 4, 35. Çastrum 3, 3. Iunonia 6, 37. Iunonis promontorium 3, 3. Iu. Argivae templum 3, 9. insulae 4. 36. Laciniae ara 2, 111. Lura mons 3, 5. 4, 34. optimas abietes gignit 16, 76 & 1.

Labadanis insula 6, 32. Labeates po. 3, 26. Labecia op. 6, 32. Labicanus ager 3, 9. Ithacesiae Ulyssi specula 3, 13. Laboriae pars Campaniae 18, 29 & 1. Laborini campi 3, 9. 17, 3. Labyrinthus Aegyptius 5, 11. 36, 19. Iudaea Syriae pars 5, 13. 15. bi-|Lacedaemonium marmor quale 36, 11. quae 5, 15. Iudaeae toparchiae Lacedaemon terrae motu corruit 2, 81. amissionem minantur 2, 26. tuta 3, 3. Apta 3, 5. Castra, Lacinium promont.6,21.3,15.16. Laconia 5, 10. 6, 39. Laconica purpura 9, 60. 35, 5. Laconici smaragdi 37, 59. Laconicum op. 3, 3, Iulii Octavianorum colonia 3,5. Laconicum Hispaniae flumen Laconieus ager 4, 8. Laconimurgi op. ib. Lacus quare non refluant uti maria 2, 99. Lacuum miracula 2, 106. lacus salis plurimi ubi 31,39. septingentos fecit Agrippa 36, 24 § 9. lacus Acherusiae 4. 1. Cutiliae 3, 17. Sertussae 31,15. Vadimonis 2,96. Asphaltides 2, 106. Benacus ib. Facinus ib. 3, 17. 31, 24. Larius 2, 106, 3, 23. Lemanus 2, 106. 3, 5. Manduriae 2, 106. Min-

cius ib. 3, 23. Sevinus ib. Syn-

naus ib. Thrasimenus 2, 111,

Verbanus 2, 61. 3, 23. Velinus; Laodicea oppidum 5, 18. 29. 6, 2, 62, 106. Salis 31, 89. Tar- 29. 7, 1. 8, 78. quiniensis 2, 96. Avernus 3, 9. Laodiceni po. 5, 19. Fundanus ib. Lucrinus ib. 36, Lapethos op. 5, 35. 24 § 3. Buges 4, 7. Eupilis 3, Lapidei campi in Gallia 3, 5. 23. Halmyris 4, 24. Lernae 4, Lapitharum sedes ubi 4. 15. 9. Lycomedis 5, 4. Mandalus Lapsias fluvius 5, 48. 6, 84. Maraentis 2, 54. 59. Moe- Larendani po. 6, 32. ridis 5, 9, 11, Nilidis 5, 10. Pantanus 3,16. Pandosia 4, 2. Ru- Larinum op. 3, 16. brensis 3,5.Regillus 33,11. Syr- | Larissa Arabiae 6, 32. bonis 5, 14. Taurorum 4, 26. Larissa 4, 15. 5, 82. 9, 48. Cludorius 31, 13. Alphion 31,8. Larissaei 5, 19. Cocanicus 31,39. Massaesylum 5, 10. Mederum 31, 18. Monoleus 6, 34, Oxus 6, 18. Tarentinus 31, 39. Thospites 6, 31. Lade insula 5, 37. Ladon fluvius 4, 10. Lacana insula 6, 32. l. Aclana. Laestrygonum sedes ubi 3,9.7,2. | Lasos op. 4, 20. Laestrygonii campi 3, 14. Lagia insula 4, 22. Lagnus sinus 4, 27. Lagoos fluvius 6, 7. Lagusa insula 5, 35. Lagussae insulae 5, 39. Lalasis op. 5, 23. Laletani po. 3, 4. Lambrus fluvius 3, 20. 23. Lamia op. 4, 12. Lamiae insulae 5, 38. Lamiani horti 35, 33. Laminitanus ager 3, 2, 4 Lampe op. 4, 10. Lampeus mons ib. Lamponia insula 4, 23. Lampsacus op. 4, 18. 5, 40. Lampsemandus insula 5, 36. Lancienses po. 3, 4, 4, 35. Lanise insula 4, 23. Lanos promont. et flumen 6, 20. Lebadea op. 4, 12. Lanuenses po. 3, 17. Lanuvii oppidi picturae 35, 36 Lebedos op. 5, 31. § 17.

Larine fons 4, 11. Larius lacus 2, 106, 3, 22, 9, 48. 10, 60. Larnenses po. 3, 4 Larnum fluvius ib. Larnos insula 4, 23. Larymna op. 4, 12. 5, 29. Lasia insula 4, 19. 22. 5, 35, 39. Lastigi po. 3, 3. Late insula 5. 27. Latera stagnum 9, 20 Latinienses po. 3, 9. Latinus ager ib. Latium 3, 6. 9. 17. Latmus mons 5, 31. 6, 35. Latopolitis praefectura 5, 9. Latovici po. 3, 28. Latris insula 4, 27, Laud fluvius 5, 1. Laurentum op. 3, 9. Laus fluvius et op. 8, 13. Laus Pompeia op. 3, 21. Hipula 3, 3. Lavinii po. 3, 9. Lazi po. 6, 4. Lea insula 4, 23. Lea op. 6, 35. Lebade op. 5, 31. Lebadia op. 9, 6. Lebena op. 4, 20,

Lebinthus insula 5, 3. Lebuni populi ignominiosa ap- Leucasia insula 3, 13. pellatio 3, 4. Lechaeum op. 4, 10. Lechoae locus 4, 5. 6. Lecton promontorium 5, 82. 41. Leuci po. 4, 31. Lelantus fluvius 4, 21. Lelegeis op. 5, 31. Leleges po. 4, 9. 5, 33. Lemanus lacus 2, 106. 3, 5. Lemnos insula 4, 23. 35, 14. Lemni labyrinthus 5, 1. Lemovices po. 4, 33. Leonicenses po. 3, 4. Leontini po. 3, 14. Leontini Siciliae campi fertilis- Leucopolis op. 5, 29. simi 18, 35. Leontopolis op. 5, 9. 11. Leontos op. 5, 17. Lecomne mons 4, 17. Lepethymnus mons 5, 39. Lepidi Regium 3, 20. Lepontii po. 3, 24. Lepria insula 5, 38. Lepreos op. 4, 10. Leprion op. 4, 6. Lepsia insula 5, 36. Lepteacra promont. 6, 35. Leptis op. 5, 4. 17. Lerina insula 3, 11. Lerne lacus 9. 9. Lero insula 3.11. Leros insula 4, 22. 5, 36. Lesbos insula 5, 38, 39. Lesbium marmor 36, 5. Letandros insula 4, 23. Lete op. 4, 17. Lethon fluvius 5, 5. Letoia op. 4, 19. Leucadia 4, 19. Leucadium littus 4, 2. Leucadia peninsula ib. Lencadii po. 5, 19. Leucaethiopes po. 5, 8.

Leucas ins. 2, 94. opp. 4, 2. Leucates promont. 4. 2. Leuce ins. 4,20. 27. prom.et opp. 5, 31. Legionum German. castra 4, 37. Leucogaei celles 8, 44 § 1. 31, 8. 35, 50. Leucolla insula 5, 35, 37, 10, Leucolla promontorium 5, 26. Leucolithi po. 5, 25. Leucopetra promontorium 3. 6. 10. Leucophrys insula 5, 39. Leucosia insula 2, 90. Leucosyri po. ubi 6, 30. Leucothea op. 5, 11. Leucothea insula 3, 13. Leucothea fons 5, 37. Leuctra op. 4, 8. Leui po. 3, 21. Leuni po. 4, 34. Leupas portus 6, 33. Leuphitorga op. 6, 35. Lexianae po. 6, 32. Lexovii po. 4, 32. Libani montis descrip. 5, 17. 6, 82. Libarna op. 3, 7. Liberi patria 4. 12. Liberalitas Iulia 4, 85. v.Ebora. Liberini pg., 3, 3. v. Iliberi. Libethra fons 4, 16. Libisona op. 3, 4. Libistos op. 4, 18. Liburni in Italia 3, 6. 18. Liburnia regio 3,6. 23. 26. 8, 79. Liburni po. 3, 25. Liburnicae insulae 3, 30 Libya et Africa eadem 4, 37. Libyae Maracotis descriptio 5, 6. Libyaegyptii po. 5, 8. Libyca Rhodani ora 3, 5.

Libycum mare 4, 37. Libyei pa. 3, 21. Libyphoenices qui 5, 3. Libysonis turris 3, 13. Libyssa op. 5, 43. Licates po. 3, 24. Lichedes insulae 4, 20. Licheni po. 6, 32. Licinii forum oppidum 8,20. 21. Ligaunorum regio 3, 5. Ligeris fluvius 4, 32. Ligures Apuliae po. 3, 16. 24. Ligurum finis 3, 6. 20. 9. Ligustica ora 3, 7. Ligusticum mare 3, 10. 24. Lilaca op. 4, 4. Lilaeus fluvius 5, 43, Lilybaeum promontorium 3, 14. 2, 99. 6, 39. Lilybaeum op. 2, 112. Limaen fluvius 4, 35. Limera op. 4, 9. Limia fluvius 4, 34. Limyra fluvius 5, 28. 31, 18. Lindus op. 5, 36. Lingones po. 4, 31. Linitima op. 6, 35. Linus fons 31, 7. Lipara insula unde dicta 3, 14. Liparae lumen 35, 52. Lipareorum insulae 3, 14 Liparis fluvius 5, 22. Liparus rex quando 3, 14 Liquentia fluvius 3, 22. Liria fluvius 3, 5. Liris fluvius 2, 106. 3, 9. Lissa op. 5, 1. ins. 8, 27. Lissum op. 3, 26. Liternum op. 3, 9. 14, 5. Livii forum 3, 20. Liviopolis op. 6, 4. Lixos colonia 5, 1. Lixes fl. 5, 1. Locri op. 2, 98. 3, 10. 7, 48. Locri Gracciae po. 4, 1. 9.

Locri Italiae fons 3, 10. Locris nullo non die apparet arcus 2, 62. Longopori po. 6, 25 Longulani po. 3, 9. Lopadusa insula 3, 14. 5, 7. Lopsi po. 3, 25. Lopsica op. ib. Loreni po. 5, 30. Loryma locus 5, 29. Lotophagites insulae 5, 7. Lotophagorum ora 5, 4. Lubienorum gens 6, 11. Luca colonia 3. 8. Lucaniae cultores 3, 10. Lucanus ager 3, 10. 15. 16. littus 3, 6. Lucani a quo subacti 3, 16. a Samnitibus orti 3, 10. Lucensis conventus Hispaniae 3, 4. 17. 4, 34. Lucentum op. 3, 4. Luceria op. 3, 16. Lucrinus lacus 3, 9. 36, 4 & 5. Lucus Augusti op. 3, 5. Fernniae 3, 8. Iovis Indigetis 3, 9. Lugdunensium littus 9, 4. Lugdunensis et Celtica regio eadem 4. 31. Lugdunensis Gallia ib. 4. 32. Lugdunum colonia ib. Luna oppidum, et eins portus 3, 8. habet vina nobilia 14, 8 § 5. Lunense marmor 36, 4 § 2.8. Lupia op. 3, 16. Lusitaniae descriptio 4, 25. 3,2. 3. mensura 4, 34. auri fertilis 33, 21. plumbum 34, 47. erystallns 37, 9. Lusi fons Arcad. 31, 10. Lutevani po. 3, 5. Luxia fluvius 3, 3. Lycabettus mons 4. 11. Lycaones po. 5, 29. Lycaonia regio 5, 25, 42, 7, 1,

Lycaoniae tetrarchia 5, 29. 42. Lycastus oppidum 4, 20. 6, 3. Lyceus mons 4, 10. Lycei Iovis delubrum ib. Lycide op. 5, 33. Lyciae descriptio 5, 27. 28. Ly- Machlyae Androgyni ciae creta 35, 57. mira saxa 7, 2. 36, 27. post terrae motum se- Machorbe portus 6, 32. renitas 2, 98. maris insulae Maci po. 6, 25. 5, 35. mare 5, 27. Lycomedis lacus 5, 4. Lycon op. 5, 11. Lycopolitis praefectura 5, 9. Lycos fluvius 5, 17. 20. 31, 14. Macra insula 4, 21. 4. 2, 106. 5, 22. 29. 31. 40. 6, Macrales po. 3, 9. 3. 30. Lyctus op. 4, 20. Lydda op. 5, 15. Lydiae descriptio 5, 30. Lydorum dux Marsyas oppid. condidit in Italia 3, 17. Lygdanum op. 5, 33. Lygos op. 4, 18. Lymphorta op. 6, 25. Lyncestae po. 4, 17. Lyncestis mira aqua 2, 106. Lyrnesus op. 5, 27. 32. Lyrnesos ins. 5, 39. Lyssa Bacchantium 3, 3. Lysias op. 5, 29. Lysimachia op. 4, 18. 5, 32, Lystreni po. 5, 42. Lytarmis promont. 6, 14.

Macae po. 5, 5. 6, 27. 32. Macaria insula 5, 35, 39. 20. 27. Maccocalinge op. 6, 21. Macedoniae descriptio 3, 26. 4, Magaes fons 3, 14. 17. Macedoniae magnes 36,25. Magarsos op. 5, 22. Macedones Caueni 5,30. Hirca- Magaze op. 6, 35. ni 5, 31. Paemaneui 5, 32. Io- Magelli po. 3, 7. niae po. 5, 30. 82. in Mesopo- Magellini po. 3, 14. PLIN. TOM. V.

tamia 6, 30. Macedonum regum sepulcra 4, 17. portus 6, 28. Macestos fluvius 5, 40. Machaerus arx 5, 15. Machia insula 4, 23. Macistum op. 4, 10. Macistus mons 5, 31. Macomades po. 5, 3. Macra fluvius 3, 8. Macria insula 5, 35. Macris, id est Euboca ins. 4, 21. Macris insula 2, 90. 4, 23, 5, 35. Macrobii Macedoniae 4, 17. Africae 6, 35. Macrobiorum actas 7, 2. Macrocephali po. 6, 4. Macrocremnii montes 4, 26. Macron Tichos, quod Bisanthe oppidum 4, 18. Macrones po. 6, 4. 11. Macum op. 6, 35. Macurebi op. 5, 1. Macander fluvius 5, 29. sq. ci. mirum 2, 85. Macandria op. 4, 1. Macandropolis op. 5, 29. Maedi po. 4, 18. Maenalus mons 4, 10. Macones iuxta Tanaim 6, 7. Maconiae descriptio 5, 30. Macotae po. 4, 26. Macaron, id est Creta insula 4, Macotis palus ib. 6, 5. 2, 67. 4, 26. 7, 27. oceani sinus 2, 67, Maeotici po. 6, 7. Dа

Magi po. 6, 29. Magna Graccia 3, 15. Magnesia insula 2, 93. Magnesia Ioniae op. 5, 31. Magnesiae magnes 36, 25. Magnesiao descriptio 🐛 🎎 Magnetes po. 5, 31. Magnopolis op. 6, 3. Magnum promont, 4, 35. Magnus portus 5, 1. Mago op. 3, 11. Magoa op. 6, 31. Magng op. 5, 19. Magora op. 6, 35. Magoras sive Macras 2. 5. 17. Magusa op. 6, 35. Magusum op. 6, 32. Malacha fluvius et op. 2, 3, 5, 1. Malchu insula 6, 34. Malea promentorium 4. 16. 19. 6, 39. Maleus Indiae mons 2, 75. 6, 22. Maleventum op. 3, 16. Maliaens sinus 4, 12. Maliande regio 5, 40. Malli po. 5, 22. 6, 21. Mailes op. 5, 22. 6, 35. Mallus mons 6, 21. Maltecorae po. 6, 23 Malthace insula 4, 19. Maluana portus 5, 1. 6, 35. Mama op. ib. Mamblia ib. Mamertini po. 3, 14. viaa 14, 8 8 4. Mammisea totrarchia 5, 19 Mamuda op. 6, 35. Manais fluvius 6, 25. Manates po. 3, 9. Mandacadeni po. 5. 32. Mandalum lacus 6, 34. Mandarei po. 6, 7. Mandei po. 6, 21. Mandorum gens 7, 2. Mandragacum flumen 6, 19.

Mandrum fluvius 6, 18, Manduria op. 2, 106. Mania op. 6, 29. Manteium, id est eraculum & 31. 6. 4. Mantinos op. 4, 9. 10. Mantua op. 3, 23. Maraces op. 4, 3. Marane op. 6, 32. Marathe insula 4, 19. Marathesium op. 5, 31. Marathon campus 4, 11. Marathes op. 5, 17. Marathussa insula 5, 38. Marathusa op. 4, 20. Maratiani po. 6, 18. Marchadae po. 6, 83. Marchubii po. 5, 4. Mardani po. 6, 30. Mardi po. 6. 18. 31. Mare unde terras ingrediatus 4, 27, Mare congelatum 4, 27. 30. Mare mortuum ubi 4. 27. Mare rubrum quare 6, 28. Mareotae po. 5, 6. Marcotis lacus insulae plures 5, 11. Mareotis Lybiae descript. 5, 6. 9. sq. Marcu insula 6, 34, Margiana regio 6, 18. Margis fluvius 3, 29. Margo fluvius 6, 18. Mariaba oppidum 6, 21. 32. Mariammitani po. 5, 19. Mariana colonia 3, 12. Mariani po. 6, 29. Marici po. 3, 21. Marigeri po. 6, 35. Maris rubri oleae 2, 106. Maris mediterranei descriptie 3, 10, Maris rapacitas insatiabilis & 44. in terras ingressus 6. 1.

prol 2. Maria unde terram intrent 3, 10. Marium denominatio ib. Maris rubri sinuum nomina 5, Maris rubri adNilum fossa 6,33. Marium op. 5, 35. Marma op. 6, 21. Marmarides populi 5, 5. 6. Marmor Hispanicum 3, 4. Chium 5, 38. Ciziconum 6, 23: Maren op. 3, 14. Marohae pe. 6, 23. Maronea sp. 4, 18. Marsatiorum oppidum 4, 29. Marsi 3, 16, 17, 7, 1, 25, 5, Marsyas fluvins5, 19.21.27.3 f, 13. Marsyae et Apollinis certamen ubi 5, 29. Martis area sacra 6, 13. Marucaei 6, 18. Marucini agri portentum 2, 85. Marucini po. 3, 17. Maruvii po. ib. Maryandini sinus 6, 1. Masada castellum 5, 15. Masatat fluvius 5, 1. Masati po. ib. Masei po. 6, 30. Massagetae po. 6, 19. Massala op. 6, 32. Massalioticum Rhodeni os 3, 5. Massaesylorum gens 5, 1. 4. 10. Massiae lateres quales 4, 35. Massice Vieus 5, 21. Massici montes 3, 9. Massilia ora 3, 5. Massilia 3, 23. Massycites mons 5, 28. Massyli po. 5, 31. Mastaurenses po. 5, 31. Mastusia promont. 4, 18. Mastusia mons 4, 23, 5, 31. Mastya op. 6, 2.

Maria ent terram ingressa | Masuae po. 6, 23. Mateigae op. 5, 5. Materiani po. 3, 16. Mathathaei po. 6, 32. Mathitae po. 6, 35. Matiani po. 6, 18. Matini po. 3, 16. Matinm op. 4, 20. 6, 4. Mattiaci fontes 31, 17. Mauis op. 5, 8. Manitania reg. 3, 4. Manma op. 6, 35. Manri po. bellis attenuati 5, 1. Mauritaniae descriptio 5, 1. 6, 35. margaritae 7, 10. insulae 6, 35. Maurusii po. 5, 1. Maxala op. 5, 5. Maxula colonia 5, 3. Mazaca oppidum 2, 112. 6, 3. Mazacae po. 6, 7. Mazeras fluvius 6, 18. Meciberna op. 4, 17. Medeon op. 4, 12. Mediae provinciae descriptio 6, 17. 29. smaragđi 37, 18. provinciae caput 6, 17. termini 6, 31. Mediomatrici po. 4, 31. Mediolanum oppidum 3, 21. Mediterraneum mare 3. 10. Medit. sinus gentes 6, 8. Medimni po. 6, 85. Medmassa op. 5, 29. Medoaci fluminis portus 3, 20. Medoe insula 6. 35. Medorum soboles juxta Tanaim Medorum regio 6, 10. Medra portus 3, 10. Medubricenses po. 4, 35. Medullia op. 3, 9. Medulli po. 3, 24. Megabari po. ubi 6, 35. Megala insula 5, 38, 44. D d 2

Megallae po. 6, 13. Megalopolis op. 4, 10. Megalopolitanorum ager 2, 110. Megara colonia 4, 10. Megari Indiae po. 6, 23. Megaris insula 3, 12. op. 3, 14. regio 4, 11. fatalis oleaster 16, 76 & 2. Megarice oppidum 4, Megatichos mons 6, 35. Megeda op. ib. . Megisha stagnum 6, 24. Megista insula 5, 35. Melaena insula 4, 19. Melaena insula 3, 30. Melamphyllos insula 5, 37. Melamphyllus mons 3, 4. Melanchlaeni po. 6, 5. Melanthium fl. 6, 4. Melanaea op. 4, 10. Melanc insula 5, 38. Melano insula 5, 36. Melas fluvius 2, 106. 4, 18. 5,22. 6, 4. 31, 9. Melas sinus ibid. 3, 24. 4, 18. Melcomani po. 3, 26. Meldi po. 4, 32. Meles fluvius 5, 31. Mcliboca op. 4, 16. Meligunis insula 3, 14. Melita insula 3, 30. Melita op. 4, 12. 6, 3. Melitaea op. 4, 16. Melitene regio 6, 3. Melitene op. 5, 20. Mellaria op. 3, 3. Mellaria vicus 3. 3. Melnessa insula 3, 15. Melogonis insula 3, 14. Melos insula 2, 89. 106. 4, 23. Meropia insula 4, 35. **35, 19.** 50. 36, 66. Melpes fluvius 3, 10. Melpum op. 3, 21. Melzitanum op. 5, 4. Memnones po. 6, 25.

Memnonis regio 5, 11. Memphis op. 5, 9. 11. 36, 11. 16. aliquando iuxta mare 2, 87. Menaechmus op. 4, 22. Menanini po. 3, 14. Menapii po. 4, 31. Menaria insula 3, 12. Mendae op. 4, 17. 26. 5, 43. Megaricus sinus 4, 19. Mendesicum Nili ostium 5, 11. Mendesium op. 13, 2. Mendesium praefectura 5, 9. Mendeteros 2, 104. Menelaitis praefectura 5, 9. Meninx insula 5, 7. 9, 60. Meningis insulae purp. 9, 60. Menini pa. 3, 5. Menisminorum gens 7. 2. Menoba fluvius et oppidum 3, 2. Menobardi po. 6, 10. Menocaleni po. 3, 24. Mentesani Ortani 3.4. Bastuli ib. Menosca op. 4, 34. Menotharus fluvius 6, 7, Mentonomon Germaniae aestuarium 37, 11 § 1. Mentores po. 3, 25. Mephitis aedes 2, 95. Mercurii promontorium 3, 14. 5. 3. Mercurii op. 5, 11. Mergentini po. 3, 19. Meritus mons 4. 18. Merobrica op. 4, 35. Meroe Aethiopum caput 2. 75. Merce insula 5, 11, 6, 25, Merces dies maxima 2, 77. Merope, vel meropis insule 5, Merorum Arabia quae 5, 20, 21. Merucra op. 3, 3, Merula fluvius 3, 7. Merus mons 6, 23. 16, 62, Mesae po. 6, 22,

Mesagebes po. 6, 35. Mesammones po. 5, 5. Mesate op. 4, 23. Mese insula 3, 11. Mesembria op. 4, 18. Mesene Tigri perfunditur 6, 31. Mesobatenae po. ib. Mesopotamiae descriptio 5, 13. 6, 29. 31, 39. praefectura 5, 21. Mesopotamiae provinciae. initium 6, 9. Euphrate fluvio inundatur 5, 28. vicatim dispersa 6, 30. Messana op. 2, 101. 3, 14.31,28. Messanicus fluvius 3, 20. Messapia 3, 16. Messeis fons 4, 15. Messene op. 4, 7. Messeniani po. 6, 7. Metallinensis colonia 4, 35. Metapinum Rhodani os 3, 5. Metapontum op. 3, 15. Metaurus fl. 3, 10. 14. 19. Methone op. 4, 6. Methora op. 6, 22. Methoricum op. 6, 25. Methurides insulae 4, 19. Methydrium op. 4, 10. Methymna op. 5, 39. Metina insula 3, 11. Metropolitae po. 5, 29. 31. Metubarris insula 3, 28. Mevanates po. 3, 19. Mevanienses po. 3, 19. 35, 49. Michne regio 6, 34. Mictis insula ib. Midaei po. 5, 29. Midaion op. 5, 41. Midoe regin 6, 34. Mieza op. 4, 17. Miletopolis op. 4, 25. 5, 40. Miletopolitae po. 5, 32. Milesii po. 5, 40. Miletos insula 5, 37, Cretae op. Monocci portus Herculis 3, 7. 4, 20. Ioniae caput 5, 31. 32.

Milichiae fontes 3. 14. Milus mons 7, 2. Mimallis insula 4, 23. Mimas mons 5, 31. Minaci po. 6, 32. Mincius fluvius 2, 106. 3, 20. 23. Mindos op. 5, 29. Minervae promont. 3, 9. Minium oppidum et fluvius 4, 35. Minois insula 4, 22. Minoum op. 4, 20. Minturnae colonia 3, 9. Mirobrica op. 3, 3. Mirobrigenses po. 4, 35. Misenus portus et op. 3, 9. Misua op. 5, 3. Misulani po. 5, 4. Mithridatis latebrae uhi 6, 5, Mizi po. 6, 32. Modogaica gens 6, 22. Modubae po. ib. Modundae op. 6. 35. Modusa op. 6, 26. Moechindira op. 6, 35. Moenus fluvius 9, 17. Moeni pisces quales ib. Mocridis lacus 5, 9. 11. 36, 19 § 2. Moesia sylva 8, 83. Moesia provincia 8, 29. Moesica gens 4, 1. Molindae po. 6, 22. Molossi po. 4, 5. Molycria op. 4, 3. Mona insula 2, 77. 4, 30. Monadi populi a Diomede deleti 3, 16. Monapia insula 4, 30. Monedes po. 6, 22. Manesi po. 4, 33. Monoleus lacus 6, 34, Monophthalmi po. 7, 2. Mons Claudius 4, 1.

Monoscoli po. 7, 2. Montes cur a natura facti 36, 1. perfossi 36, 12. ardentes 2, 110 3, 14 5, 5. 6, 35. Montani Italiae populi 3, 18.24. Mutina op. 3, 21. 35, 4 § 4. Mut. Mopaopia 5, 26. Морков ор. 5, 22. Morges ap. 5, 81. Morgetes pe. 4, 3, 10. Morgus fluvius 3, 20. Morimarusa mare quod 4, 27. Morimene regio 6, 3. Morinorum gens 4, 30. 31. vela texunt 19, 281. Mer. portus 4, 37. Moriseni po. 4, 18. Morosgi op. 4, 34. Morus fluvius 4, 25. Moruntes pe. 6, 23. Moryllii po. 4, 17. Mosa Auvius 4, 29. Moscheni po. 6, 1**6.** Moschicus mons 5. 27. Moschorum tractus 6. 11. Mossylitis premontorium portus 9, 34. Mossynus fluvius 5, 29. Mossyni Treadis po. 5, 28. Mossyni populi ubi 6. 4. Muleiacha op 5, 1. Mulona op. 6, 35. Mulucka fluvius 5, 1. Munda op. 3, 3. 4, 35. lapides quales 36, 29. Municuses po. 3, 9. Mundi cardines ubi 4, 26. Murannimal op. 6, 32. 1. Urann. Murgentini po. 3, 14 Murgis op. 3, 3. Murtiae arae 2. 98. Musagores insulae 4, 20. Musarum patria 6, 4. Musaci populi albae portentum 15, 19. Musis fluvius 6, 10.

Mussini po. 5, 4. Mutienses po. 3, 14. Mutiensis agri insulae semper fluctuantes 2, 99. vana 35, 46. portentum 2, 85. Mutinensis ager ardens 2, 111. Mutucumenses po. 2, 9. Mutuscaei po. 3, 17. Mutustratini po. 3, 14. Muza portus É, 26. Muzirum emperium 6, 26. Mya insula 5, 36. Myanda op. 5, 22. Mycale insula 5, 36. Mycalesus op. 4, 12. Mycene op. 4, 9. Myconii populi capillis carent 11. 47. Myconos insula 4, 22. Mygdones populi 4, 17. 5, 23. Mygdonia cur dicta 5, 41. 6, 16. Mylae oppidum 2, 161. 8, 14. insulae 4, 20. promonterium 5,22. et Mylasa op. 5, 29. Myliae po. 5, 26. 42. Myneus fluvius 4, 15. Myonnesos insula 5, 38. Myos hormos 6, 34. Myra op. 5, 28. Myriandros ep. 2, 112. 5, 18. Myrina op. 4, 20. 23. Myrlea op. 5, 40. Myrmeres po. 5, 31. Myrmecium op. 4, 26. Myrmidones po. 4, 14. Myrson op. 6, 35. Myrrhina op. 5, 32. Myrtilis op. 4, 35. Myrtoum mare quod 4, 6. 18. Mysecros fluvius 6, 33. Mysi po.5, 31.33.40.41.mira herba 24, 102. Mysi Theutraniam antiquitus tenuere 5, 31. Mystia op. 3, 15.

Mysomacedones po. 5, 31. Mysotmelitae po. 5, 80. Mystus insula 4, 19. Mysius mons 5, 46. Mytilene op. 5, 28. Mytilenaei Achilei oppidi con- Nanilubio fluvius 4, 84. ditores 5, 23. Myus op. 5, 31.

Nabar fluvius 5, 1 Nabades gens 🕉. Nabathaei po. 5, 12. 6, 32. Nagia op. 6, 32. Namarini po. 4, 84, Nannagi natio 5, 5. Nannetes po. 4, 32. Nantuates po. 3, 24. Naparae po. 6, 7. Napaci po. 6, 19. Napata op. 6, 35. Napatha op. ib. Nar fluvius 3, 9. 31, 28. Naracustoma Danubii 4, 24, Narbo op. 3, 4, 5. 17, 5, 2,46. Nareae po. 6, 28. Naresii po. 3, 26. Nariandus op. 5, 29. Narnienses po. 3, 19 Naro finvius 3, 26. Naron Illyrii locus 21, 19. Narona colonia 3, 26. Narraga fluvius et oppidum 6, Nartes po. 2, 19. Narthecusa insula 5, 36. Narycion op. 4, 12. Nasamones populi 5, 5, 7, 2. Nasandum op. 6, 35. Nascus op. 6, 32. Nasotiani po. 6, 18. Nathabar fluvius 5, 5. Natiso fluvius 3, 22.

Natabudes po. 5, 4. Naubarum op. 4, 26. Naucratis op. 5, 11. 31, 46 & 3. Naucratitis praefectura 5, 9. Nauectabae po. 6, 35. Naui po. 6, 35. Naulochus op. 4, 4. Naulochos insula 4, 20. Naulochum oppidum 4, 4. 5, 31. Naulochum prom. 5, 43. Naupactum op. 4, 3. Nauportus fluvius 3, 24. Naustathmus portus 3, 14. Naxium marmor 86, 9. Naxos 8, 14. 4, 22. Nazerinozum tetrarchia 5, 19 Nea insula 2,89. 4,23. Nea op. 2, 97. Neae op. 6, 33. 5, 83. Naethus fluvius 3, 15. Neandros op. 5, 22. Neapaphos op. 5, 85. ostium Neapolis Africae op. 5, 3. 4. Syriae op. 5, 14. Cariae 5, 29. Thracine 4, 18. Italiae 3, 9. 6, 39. qua parte terrae motui obnoxia 2, 84. Neapolitani Sardiniae populi 3, 13. Neapolitanum'anlphur 25, 50. Neapolitani Galatiae populi 5, 42. Nebrissa op. 3, 8. Necanidon gens 6, 26. Negligimela op. 5, 5. Nelo fluvius 4, 34. Nemaloni po. 3, 24. Nemansiensis ager 9, 9, Nemausum op. 3, 5 Nemea regio 4, 10. Nementuri po. 3, 24. Nemetes po. 4, 31. Neminia fons mirus 2, 106.

Nemora incolentes 6, 14.

Neocaesarea op. 6, 3. Neon Tichos op. 5, 32. Neoris fluvius 6, 11. Nepet op. 3, 8. Nepheonitae a quibus deleti 6,7. Neptuni ludi in Isthmo 4,9. templum Bithynia habet 5, 43. sacra insula 6, 28. Nequinum op. 3, 19, Nereae po. 6, 23. Neretini po. 3, 16. Neriae po. 4, 34. Nerigos insula 4, 30. Neriphus insula 4, 23. Neripi po. 6, 7. Neritis peninsula 4, 2. op. ib. Nerusi po. 3, 24. Nervesiae vicus 25, 48. Nervii po. 4, 31. Nesactium op. 3, 25. Nesei po. 6, 23. Nesis Campaniae insula 19, 42. Nessa op. 6, 32. Nestus fluvius 4, 18. 8, 17. Nesum op. 4, 21. Netini Siciliae po. 3, 16. Neuri po. 4, 30. Neuris insula 5, 44. Nicanoris op. 6, 30. Nicaea op. 3, 7. 5, 43. Nicephorion fluvius 6,31. op.30. Nomi qui 5, 9. 36, 16. 5, 21. 6, 31. Nicias fluvius 3, 20. Nicomedia op. 5, 43, 6, 39. Nicopolis oppidum 5, 43. Nicopolitana op. 4, 2. Niger fluvius 5, 1. 4. 5. 8 39. 8, 32. Niger mons 5, 5. Nigrae po. 6, 35. Nigritae po. 5, 8. Nilides lacus 5, 10. Nili lapis 37, 36. Nili fluvii descriptio 5, 9. 8, 32. Notium mare quod 8, 10. 7, 3. Nili insulae marmor 36, Notium op. 5, 31. 36.

8. Nili augmentum unde 2,106. 5, 10. quantum terrae Aegypte adiecerit 2, 87. figura 3, 20. 5, 9. 6, 33. cataractae accolis auditum auferunt 6, 35. ad mare rubrum fossa 6, 33. Ninas op. 6, 30. Ninus oppidum luxta Caspina 6, 16. Niobe fons 4, 4. Niphates mons 3, 26. Nisitae po. 6, 35. Nisives po. 5, 4. Nissos op. 4, 17. Niteris natio ib. Nitritis praefectura 5, 9. Nivaria insula 6, 37. Non op. 6, 35. Nobundae po. 6, 23. Nocheti po. 6, 32, Noega op. 4, 34. Noela op. ib. Nola op. 3, 9. Nomades Scythae 4, 26. 6, 15. 20. 35. nom. Numidae 5, 2. lacte et ferina carne vivunt 6, 32. Arabes 5, 15. 6, 32. 35. Parthi 6, 29. juxta Euphratem 6. 31. Nomentani populi 3, 9, 17. Nonacris oppidum 2, 104, 4, 10. 31, 19, Nonagria insula 4, 22. Norbani po. 3, 5. 16. Norbe op. 3, 9. 5, Norbensis colonia 4, 25. Noreia op. 8, 23. Norenses po. 3, 13. Norici descriptio 3, 27. Norici ferrum 34, 41. Noscopium op. 5, 28. Notitae po. 6, 30.

Nova Augusta op. 3, 4. Novana op. 3, 18. Novanus fluvius 2, 106. Novaria op. 3, 21. Novar. agricolae circa vites mos 17, 35 §28. Novum op. 5, 1. Noctiam diversitas sub variis parallelis 6, 39. Nubei po. 6, 32. 35. Nuceria op. 3, 9. portentum 16, 57. Nucerini po. 3, 19. Nuditanum op. 3, 3. Numana cp. 3, 18. Numantia op. 4, 34. a Scipione deleta 33, 50. Numantini po. 3.4. Numestrani po. 3, 15. Numicius fluvius 3, 9. Numidiae descriptio 5, 2. 6, 39. nihil praeter marmor, ferasq. insigne habet 5, 2. 36, 8. Numinienses po. 3, 9. Nupsia op. 6, 33. 35. Nursini po. 3, 17. Nymphais insula 5, 35. Nympharum cubile ubi 6, 26. Nymphaeus fluvius 3, 9. Nymphaeus mons 2, 110. 4, 15. Nymphaeum promontorium 3, 26. 6, 31. locus 3, 26. 5, 28. 35, 43. op. 4,26. Nymphaca insula 5, 36. Nysa Cariae oppidum 5, 16. 29. Indiae op. 6, 23. mons 8, 60. Nysaca regio 6, 29. Nysibis op. 6, 16. Nysicastes po. 6, 35. Nysiros insula 5, 36

¢

0.

Obigene op. 5, 42.
Oblivionis fluvius 4, 35.
Obrimas fluvius 5, 29.
Obucula op. 3, 3.
Obulco op. 3, 3.

Ocale op. 4, 12. Oceanus ubi terras ingrediaturs, praef 4, 26, Septentrionalia 4, 27. Gaditani pisces 9, 3. 4. Britannicus Gallicusq. 4, 83. quibus partibus cingat Asiam 6, 15. insulae plures 4, 35. sinus quatuor 3, 1. Scythicum dulcem esse 6, 19. Ocelenses 5, 1. Ocelis 6, 26. Ocha civitas 4, 21. Ochani po. 6, 18. Ochema Thion 2, 110. 5, 1. Ochus fluvius 6, 18, 31, 89. Ocila portus 12, 42. Ocra 3, 23. Ocriculum 3. 9. 19. Octavianorum Iulia colonia 8. 5. Octodurenses pa. 3, 24. Octulani po. 6, 30. Oculum unicum habentes 7, 2. Odessus op. 4, 18. Odia insula 4, 23. Odomantes po. 4, 18. Odombocrae po. 6, 23. Odoriferae insulae 6, 32. Odrysarum gens 4, 18. Ocandenses po. 5, 42. Geanthe op. 4, 4. Ocasitac po. 5, 9. Occalicae po. 5, 8. 6, 35. Oechalia oppidum 4, 7. 21. 35, 40 & 33. Oedipodia fons 4, 12. Ocense oppidum 5, 4. 5. Oenei po. 3, 26. Oenium nomus 5, 28. Oenoa op. 4, 11. 23. Oenoanda op. 5, 28. Ocnone insula 4, 19. Qenotri populi 3, 10. 18. Oenotrides insulae 3, 13. Oenussa insula 5, 38. Oenussae insulae 4, 19.

Oescus fluvius 3, 29. Ommae op. 6, 32. Octypa op 4, 18. Octavi po. 6, 19. Onta mons 6, 14, 25, 40 6 32. Oglasa insula 8, 10. Ogygia insuia 3, 16. Ogyris insula 6, 32. Olabi po. 6, 35. Olachas fluvius 3L, 18. Olarso locus 4, 34. & 4. Olbia oppidum 5, 27. 43. Olbia fluvius 4, 26. Olbiopolis ap. ib. Olchimium op. 3, 26. Oleastro op. 3, 3. Olenum op. 4, 6. Oliaros insula 4, 22. Olizon op. 4. 16. Ollius fluvius 2, 106. 8, 20. 22. Qlliculani po. 8, 9. Oloessa insula 5, 86. Oloros op. 4, 17. Olostrae po. 6, 23. Oluros castellum 4. 6. Olymna op. 4, 23. Olympera op. 5, 40. Olympia op. 2, 106, 4, 15, 6, 39. Olympus Lyciae op. 5, 28. 31. mons 21, 17. Arcadiae 31, 18. Lesbi 5, 39. Thessaliae 4, 15. 8, 84. Hellesponti 5, 40. 43. Olympii Iovis delubrum 4, 6. Olynthos op. 4, 18. 11, 34. 18, 73. Olyros op. 4, 12. Olysippo op. 4, 35. 8, 67. 87, 25. legatio ad Tiberium principem 9, 4. promontorium 4, 35. Omani po. 6, 32. Omanac oppidum et portus Carmaniae ib. Ombitis praefectura 5. 9. Ombrios insula 6, 87. Omiras lecus 5, 20,

Omoenus insula 6, 32. Onchestos ep. 4, 12. 21. 35, Onchobrice insula 6, 32. Onentes po. 3, 4. Oningis op. 3, 3. Onisia insula 4, 20. Onoba Martialium 3, 3. 4, 35. Onobrisates po. 4, 33. Onochonus fluvius 4, 15. Onuphitis praefectura 5, 9. Onus insula 4, 23. Oonae insulae 4, 30. Opharus fluvius 6, 7. Opharium fluvius 6, 7. Ophigenes populi 7, 2. 28, 6. Ophiophagi po. 6, 34. Ophiusa insula 3, 11. 4. 30. 22. 26. 5. 36. 6, 1. Ophradus fluvius 6, 25. Opitergium op. 3, 23. Oppidum quod primum in orbe constructum 7, 57. Opuntinus sinus 4, 12. Opus oppidum 4, 12. 8, 66. Orani po. 3, 1. Oratelli po. 3, 24. Oraturae po. 6, 23. Orbelus mons 4, 17. Orbis terrae in tres partes divisio 3, pracf. per paralelles divisio 6, 39. Quaero Paralleli terrae plures. Orcades insulae quot 4, 30. Urcheni po. 6, 30. 81. Orchomenum op. 4, 10. 8, 83. Orchomenus flavius 4, 15. 81, 11. 41. Ordabae po. 6, 23. Ordesus portus 4, 26. Ordymnus mons 5, 39. Oreges mons 5, 27. Orei Arabes qui 6. 0. Orestae po. 4, 17. Orestis portus & 10

Orotana iuga 3, 2. Oretani po. 3, 4. Oretes po. 2, 75. Oreum op. 4, 21. Orgas fluvius 5, 29. Orge fons 18, 51. Organagae po. 6, 23. Organa insula 6, 26, Orge fons mirae naturae 18, 51. Orgocyni po. 4, 26. Oricos insula 2, 91. Orientis murrina 37, 8. crystal-Orines Toparchia 5, 15. Ori gens 6, 26. Oritani po. 3, 4. Oritanum op. 4, 21. Oritae populi 6, 25. 7, 2. Ornithon op. 5, 17. Oroanda op. 5, 25. 42. Oroatis fl. 6, 26. 28. 31. Orobii po. 3, 21. Oromansaci po. 4, 31. Oromenus mons 31, 39. Orontes fluvius 2, 106. 5, 18. Orontes po. 6, 30. Oropus appidum 4, 12. 25, 47. Orosines fluvius 4, 18. Orsa mons portuse. 6, 82. Orsei po. 8, 31. Orsii po. 4, 23. Orsima op. 6, 85. Ortaceas fluvius 6, 31. Ortagures op. 4, 18. Orthe op. 4, 34. Orthophantue po. 6, 30. Orthosia oppidum 5,17.29.37,25. Orthospanum op. 4, 17. Ortona op. 3, 15. Ortopula op. 3, 25. Ortygia insula 4, 22. op. 5, 31. Oruros op. 6, 30. Orxulae po. 6, 22. Osca op. 3, 8. Oscenses & 4.

Osci po. 3. 9. Oseriates pn. 3, 28. Osintias regio 8, 3, Osiris templum in Aegypto 5,11. Osismii po. 4, 32. Osquidates po. 4,33. Ossa mons 4, 15. 81, 18. Osset op. 3, 3. Ossigerdeases po. 3, 5. Ossigetania fluvius 3, 3. Ossigi regio ib. Ostendes insulae 3, 14. Ostia colonia 3, 9, Ostippo op. ib. Ostracine regie 5, 14. Ostrani po. 3, 19. Otene regio 6, 46. Otesini po. 3, 20. Othryonei po. 4, 17. Othrys mons 4, 15, Othronienses 5, 29. Otris op. 5, 21. Oxii po. 21, 27. Oxubiorum regie 3, 5. 7. Oxus lacus et fluvius 6, 18 sq. 21, 29, Oxyopum op. 5, 88. Oxyrynchitis praefectura 5, 9, Ozolae po. Grasciae 4, 4.

Pacensis colonia 8, 5. conventus 4, 35. Pachynus prem. 8, 13 sq. Pactya 4, 22, 18. 5, 85. Pactius fluvius & 16. Pactolus fluvius 5, 30, 38, 21, Pacyris fluvius 4, 26. Padi fluminis descriptio 3, 20. 8, 81. 33, 21. Padum non eme dicit Herodotus 12, 8. Eridanus 87, 11 ft. Padi oppida nobilia 3, 7. Padusa fluvius dictus 3, 16. 20. Padi mirus fons 2, 106. Padus Nile similis 2.

20. ubi navigabilis 2, 8. Padi | Pan Lusitaniae praefectus 2, 2 incolae3,23. Padinates po.3,20. Panaetolium mons 4, 3, Paconia 4, 17. 6, 39. Paestum op. 3, 10. Paestanus sinus 3, 13. Pagae op. 4, 4. 11. Pagasaci fontes 31, 39. Pagasa op. 4, 15. Pagasicus sinus ib. 4, 23. Pagida rivus 5, 17. Pagoargas op. 6, 35. Pagras op. 5, 19. Palachybios fluvius 5, 21. Palaeogoni po. 6, 24. Palaemyndus op. 5, 29. Palacotrium 4, 17. Palaepaphos op. 5, 35. Palaescamander stagnum 5, 33. Pannonia glandifera 4, 1. Palaescepsis op. ib. Palaesimundum op. 6, 24. Palaestinae descriptio 5, 13. 14. 17. 6, 31. Palactyrus op. 5, 17. Palamedium op. 5, 32. Palantium op. Arcadiae 4, 10. Palatium Romae unde 4, 10. Palibotra op. 6, 22. Palinurum promont. 3, 10. Pallantias palus 5, 8. Pallantini po. 3, 4. Pallene op. 4, 17. Pallon op. 6, 32. Paima op. 3, 11. Palmaria insula 3, 12, Palmensis Piceni ager 3, 18. 19. Parapotamia 5, 1, Palmira op. 5, 21. 6, 32. solitudines 5, 21. 4, 15. 6, 30. 82. Palsatium op. 3, 23. Palsus fluvius 5, 1. Paltos op. 5, 18. Palus Pomptina 3, 9. Pamisus fluvius 4, 7. 15. 28. Pamphagi po. 6, 35. Pamphyliae descriptio 5, 23. 25. Parianae coloniae 4, 18. 28. 35. 42.

Panchrysos op. 6, 34. Panda op. 6, 18. Pandataria insula & 12. Panda gens 6, 23. Pandi po. 6, 25. Pandorae po. 7, 2. Pandosia urbs 3, 15. lacus 3, 4 Paneas op. 5, 16. foms 5, 15. Pangaeus mons 4, 18. 7, 57. Panhormum op. 3, 14. Panhormum Cretae op. 4, 20. Panhormus portus 4, 6. 20. Panissa fluvius 4, 18. Pannoniae descriptio 3, 28. Pannonica hiberna ubi 4, 25. Panopolis op. 5, 11. Panopolitis praefectura 5, 9. Pantaenses po. 5, 33. Pantanus lacus 3, 16. Pantagies fluvius 3, 14. Panticapenses po. 6, 7. Panticapes fluvius 4, 26, Panticapeum op. 4, 24, 26. Pantomatrium op. 4, 20. Paphlagoniae mira aqua 2, 106. Paphlagonum gens ubi 6, 2. Paphos op. 5, 35. Paradisus fluvius 5, 22. Paradisus op. 5, 19, Paraetacene 6, 31. 29. Paralleli terrae septem 6, 29, Parasangae po. 6, 23, Parasinos op. 2, 98, Paredoni po. 6, 17. Parenta op. 6, 35. Parentium op. 3, 23, Paretrinii po. 5, 5. 6. Pari pisces quales 32, 9. Paria insula 5, 34. Paricani po. 6, 18.

Paridion 5, 29. Paridrus mons 5, 27. Pariedri montes 6, 5. Parium op. 7, 2. Parium colonia 5, 49. 36, 24 & 3. Parium marmor 4, 22. 36, 4 § 5. Parma op. 3, 20. Parnassus mons 4, 4. 24, 118. Paros Illyrii insula 3. 25. Paros insula 4, 22. sylvam caeduam habet nil ferentem 16.47. Paropamisi po. 6,18. 23. 25. Paropamisus mons 6, 21. 23. 5, 27. fluvius 4, 27. Paropini pe. 3, 14. Paroraci po. 4, 17. Paros op. 3, 25. Parospus fluvius 6, 24. Parparus mons 4. 9. Parrhasiae op. 4, 10. Parrhasini po. 6, 18. Partalis regio 6, 22. Parthenie ins. 5, 31. 37. Partheni po. 3, 26. Parthenion locus 4, 18. fluvius Pedalium promont. 5, 29. 6, 31. portus 3, 12. mons 4, 10. promont. 4, 27. op, 4, 10. 5, 33. Parthenoarusa insula 5, 37. Parthenon lecus 34, 19. Parthenopolis oppidum ib. 4, 18. 5, 43. Parthenope op. nade 3, 8. Parthenope Siren ib. Parthia regio 2, 109. 6, 29. Parthiae Choara sinus 6,17. Parthi- Pela insula 5, 38. ae termini6,31.Parthiene regio 2, 112. 6, 29. Parthienae po. 6, 39. Parthi et Scythae ex aequo vivunt 6, 29, Parthorum regna quae et quot 6, 29. 30. Parthorum Seleucia op. ad Euphraten 5, 21. Parthusi po. 6, 31. Pasargadas op. 6, 26. Pasirae po. 6, 26.

Pasitigris fl. 6, 31. Passala insula 5, 36 Passalae po. 6, 22. Pastona op. 5, 20. Pataga op. 6, 35. Patage insula 4, 23. Patales insula 2, 77. 6, 23. 26. Patami po. 6, 32. Patara 2, 112. 5, 28. Patavinae aquae mirae 2, 106. Patavinus ager 3, 20. 6, 39. Patavium op. 3, 23. Pateria insula 4, 24. Pathissus fluvius 4, 25. Pathmos insula 4, 23. Patis op. 6, 35. Patrae colonia 4, 5. 6. 6, 39. Patrocles praefectus 6, 21. Pausilypum villa 3, 12. 9, 78. Pausinus fluvius 3, 25. Pausulani po. 3, 18. Paxoe insula 4. 19. Paxos insula ib. Pedalie op. 5, 22. Pedani po. 3, 9. Pedatritae po. 6, 23. Pedasum op. 5, 29. Pedasus op. 5, 32. Pediculi 3, 6. 16. Pedna insula 5, 39. Pegusa op. 5, 29. Pegaseum stagnum 5, 31. Peiso lacus 3, 27. Pelagones po. 4, 17. Pelasgi po. 3, 9. 10. Pelasgia insula 5, 39. Pelasgia, id est Peloponnesus 4, 5. Pelasgicum regio 4, 14. Pelasgis, id est Arcadia 4, 10. Pele insula 32, 31. Pelenaria op. 6, 35. Pelendones po. 3, 4. 4, 84. Pelestini po. 2, 19.

Peligui po. 3, 6. 19. 6, 39. Pelios mons 4, 15. Pelinna op. ib. Pella colonia 4, 17. Pella op. 5, 16. 31, 46 § 4. Pella Alexandri magni patria 6, 31, 29, 35, 51, Pellacontas fluvius 6, 36. Pellaeus pagus 6, 31. Peliana op. 4, 10. Pellaon op. 3, 23. Pellenaeorum castellum 4, 6. Pellenaeus mons 5, 38. Pelopia op. 5, 31. Peloponnesi descrip. 4, 5 sq. Pelorus promontorium 3, 10 sq. Pelteni po. 5, 25. 29. Peltuinates po. 3, 17. Pelusiacum Nili ostium 5,11.14. Pelusium op. 6, 39. Pelusiaca via 6, 33. Pemma op. 6, 35. Peneus fluvius 4, 15, 16. Penius fluvius 2, 196. Pentapolis regio 5, 5. Pentedactvios mons 6, 34. Peparethos insula 4, 23 Peraca Iudaca 5, 15. Peragenitae po. 4, 10. Percote op. 5, 40. Perga op. 5, 26. Pergamena inrisdictio 5, 33. Pergamena vasa 35, 46. Pergamum Asiae op. ib. 35, 46. Pergamum Cretae op. 4, 20. Pergamum op. 5, 33. 10, 25. 36, Perimulae prement. 6, 23. 9, 54. Perinthus op. 3, 20. Perirrhusa insula 5, 88. Peristerides insulae ib. Perorsi Acthiopes 5, 1. 8. 6, 35. Perperene op. 5, 32, 31, 20. Perrhaebi 4, 1.

sari dicuntur 6, 19. more rebrum accoluere 6, 29. Persae ubi siti 6, 31. 39. regia Susa 6, 31. regna ubi 6, 16. Persicus sinus 6, 28. maris corallium 32. 11. maris descriptic 6, 28. Persici smaragdi 37, 13. Pers. asvium 6, 31. Persis regio 6, 25. 28. 32. Persidis citima 6, 39. P. in luxum dives 6, 28, Persopolis op. 6, 29. 10, 79. Perusia op. 3, 8. Pesinus op. 5, 42. Petaliae insulae 4, 23. Peteon op. 4, 12. Petilia op. 3, 15. Petra urbs 5, 20. 21. 6, 32. Petraca finitima Syriae 37, 40. Petrini Siciliae po. 3, 14. Petrocori po. 4, 35. Peuce insula 4, 24, 27. Peuces ostium Danubii 4, 24. Peucetia peninsula 3, 16. Pencetiae po. 3, 25. Pencetius dux 8, 16. Peucini Germaniae po. 4, 28. Peucolais op. 6, 26. Peucolaitae po. 6, 23, Peucolaitis op. 6, 21. Phaeacia insula 4, 19. Phaestins Apolio 4, 4. Phaestum op. 4, 2, 26. Phalacra promont. 14, 4 & 9. Phalacrum promont. 4, 19. Phulanges po. 6, 35. Phalanna op. 4, 16. Phalara op. 4, 13. Phalera op. 4, 11. Phalasarna op. 4, 20. Phalera portus 4, 11. Phalesina op. 4, 18. Phaliges po. 6, 35. Phanagoria op. 6. 6. Persae in Hispania 3. 3. Cher- Phanaraca castellum 6, 4.

Pharae op. 4, 20. Pharbaethitis praefectura 5, 9. Philiscum op. 5, 22. Pharbaethos op. 5, 11. 1 Pharia op. 3, 30. (a) Pharmacusa insula 4, 23. ġ. Pharmacias flumen 5, 48. đ Pharnacea op. 6, 1. 13. Pharnacotis fluvius 6. 24. Pharniticum Nili octium 5, 11. Phinopolis op. 4, 18. 5, 43. Pharsalia opus 6, 39. Pharsalici campi 4, 15. Pharos insula et op. 5, 34. Illy- Phintonis insula 3, 13. rici 3, 25. Pharos insula quan- Phlegra op. 4, 17. tum ab Alexandria distet 13, Phlegraei campi 3, 9. stabat 2, 87. ingene turris 36, 18 & 4. Pharusi po. 5, 1. 8. 6, 35. Phaselidenses unguentis delectati 13, 2. Phaselis regio 2, 110. Phaselis op. 5, 1. Phasis 6, 4. 19. 8, 51. Phatarei po. 6, 7. Phathnitis praefectura Aegypti Phausia op. 6, 17, 31, 20. Phazanii po. 5, 5. Phegium moas 2, 93. Phellus op. 5, 28. Phellusa insula 5, 39. Pheneum locus 25, 8. 31, 30. Pheneum op. 2, 47. Pheneus palus 4, 10. Phorae locus Achaiae 4, & Pherae op. 4, 6. 12. 15 Phiala Nili locus 8, 71 Phiala fons 5, 10. Phila insula 3, 11 Philae insulae 5, 10. Philadelphia op. 5, 16. Philadelpheni po. 5, 30 Philenorum arae 5, & Phileros op. 4, 17. Philippi colonia 4, 18.

Philippopolis op. 4, 18. Philistinor, fussae 3, 20. Philistides insula 4, 20. Philocalea op. 6, 4. Philomelienses po. 5, 25. Philos insula 6, 28. Philotera op. 6, 33. Phintia fons in Sicilia 31, :3. Phinthienses po. 3, 14. 21. plus olim ab Aegypto di- Phlegraeus ager Campaniae 18, 29 § 1. Phligone op. 4, 12. Phlius castellum 4, 6. Phocaea regie 5, 31. 32. Phocae insulae 4, 20. Phocaria insula ib. Phocis regio 4, 1. Phocidis campi 4, 4. Phocusa insula 4, 26. Phoda op. 6, 32. Phoebe insula 5, 44. Phoenice regio 5, 17, 18, 6, 39 36, 65. Phoenice insula 3, 11. 4, 23. 5, 39. Phoenice in Hispania 3, 3. Phoenice fluvius 4, 15. Phoenicis regionis finis 5, 18. Phoenicum maria quot 5, 13. 12. 9, 12. Phoenicum gentis laus et inventie 5, 13. Phoenicusa insula 3. 14 Pholegandros insula 4. 23. Pholoe mons et op. 4, 10. Phorontis op. 5, 29. Phryges po. 5, 41. Phrygiae descriptio 5, 28. sq. Phrygias Ascaniae locus 5, 40. Phryx fluvius, unde Phrygia dicitur 5, 31. 4t. Phthomphi praefectura 5, 9.

Phthia op. 4, 12. Phthiotae po. 4, 14. Phthiotidis montes 4, 15. Phthirophagi po. 6, 4. Phthuris op. 6, 35. Phycus promontorium 4,20. 5,5. Phygela op. 5, 31. Phyle insula 4, 23. Phylace op. 4, 16. 17. Phyrites fluvius 5, 31. Physcella op. 4, 17. Pialae po. 6, 19. Picenum 3, 18. 16. 6, 39. Picentinus ager 3, 9. Picentium littus 3, 6. Picentia 3, 10. Picentes po. 3, 6. Pictones po. 4, 33. Pidibotae po. 6, 35. Pide op. 6, 35. Pidosus insula 5, 36. Pieres po. 4, 17. Pieria regio ib. 6, 38. Pieria op. 5, 13. 18. Pierus mons 4, 15. Pietas Iulia op. 3, 23. Piguntiae castella 3, 26. Pilae insulae 6, 34. Pinara insula 4, 19. Pinara op. 5, 28. Pinaritae po. 5, 19. Pinarus fluvius 5, 22. Pindasus mons 5, 33. Pindicitora op. 6, 35. Pindis op. ib. Pindus mons 4, 1, 15, 29, 38, Pingus fluvius 3, 29. Pinnenses po. 3, 17. Pion mons 5, 31. Pioniae op. 5, 33. Pionitae po. 5, 32. Piraeus Athen, portus 4, 19. 11. 2, 87. Pisa Achaiae op. 4. 6. Hetruriae Plotae insulae 4, 19. 3, 8. 6, 39.

Pisanae aquae mirae 2, 106. Pisaurum fluvius et oppidum 3. 19. Piscium coriis vestiti homines 6, 28. Pisinates po. 3, 19. Pisidia regio 5, 21. 41. 42. 6, 39. Pisidae po. 5, 24. Pisistrati insulae 5, 38. Pistorium op. 3, 8. Pisuertes po. 3, 19. Pitaium op. 5, 29. Pitane op. 2, 32. 5, 31. 35 49. Pitane op. 4, 8. Pitara op. 6, 35. Pithecusa insula unde dicta 2. 89. 3, 12. Pitinatis ager 2, 106. Pitulani po. 3, 19. Pitulum op. 3, 9. Pityodes insul**a** 5**, 44**. Pityonesus insula 4, 19. Pityus op. 6, 4. Pityusa op. 5, 31. Pityusa insula 4, 20. 5, 35. Pityusae insulae unde et ubi 3, 10. Placentia op. 3, 20., 6, 39. Placiae insulae 4, 20. Placia op. 4, 26. 5, 40. Planaria insula 3, 12. Planctae insulae 6, 13. Plangenses po. 3, 19. Platage insula 4, 22. Plataneus fluvius 5, 43. Platea insulae 5, 38. 4. 20. Plateae op, 4, 12. Plateis insula 4, 19. Pleuron op. 4, 4. Pleninenses po. 3, 18. Plinius in orbis descriptions Augustum sequitur 3, 6. Plitaneae insulae 5, 38. Plumbarii po. 4, 85.

Plumbi copia ingens 4, 36. Pluvialia insula 6, 37. Podalia op. 5, 28, Poccessa insula 5, 36. Poccessa op. 4, 20. Poemaneni po. 5, 32. Pecantum per Alpes transitus 3, 21. Poeni in Hispania 3, 3. Poeninae Alpium fauces 3, 21. Poenorum orige unde 3, 3. Pola colonia 3, 23. 25. Polemonium op. 6, 4. Polendes insula 4, 24. Palentini Piceni po. 3, 18. Polichnaei po. 5, 32. Politice organ regie 5, 32. Politorium op. 3, 9. Pollentia op. 3, 11. 8, 73. Pollustini po. 8, 9. Polydora insula 5, 44. Polydori tumulus ubi 4, 18. Polyaegos insula 4, 23. Polymedia op. 5, 32 Polyrhenium op. 4, 20. Polytelie op. 6, 36. Pometia op. 3, 9. Pompelonenses po. 2, 4. Pompeii mortis signum ubi 5,10. Pompeii op. 3, 9. Pompeia Alba 3, 7. Pompeia laus 3, 21. Pompeli tumulus 5, 14. Pompeiopolis 5, 22. 6, 2. Pomponiana insula 3, 11. Pomptina pelus 3, 9. 26, 9. Poneropolis op. 4, 18. Pontiae insulae 3, 12. Pontia insula 3, 13. Pontus Euxinus Axenns dietus 4, 18. ei. descriptio 6, 1. mensura 4, 24. 6, 1. insulae 4, 18. 6, 13. aestus nunquam reciprocatus 4, 27. oris latitudo 2,112. enstores 32, 13. insulae 6, 14. Portus fl. 6, 32 PLIN. Tom. V.

rex Pharnaces 33, 54. ulumen 35, 52. palus 37, 22 Pontiei maris deser. 4, 24. Ponti et Caspii maris inter se distantin 2, 68. 6, 12. Populonia insula 3, 12, Populonium op. 3, 8. Porcifera fluvius 3, 7. Poroselene insula 8, 83. 5, 38. Porphyrione insula 5, 44. Porphyris ins. 4, 19. 5, 36. Portae Caucasiae 6, 12. 15. Porthmum op. 4,21. Porthmos quid 3, 10. Portunata insula 3, 25, Portus Besippe 3, 3. Citherista 8, 6. Herculis 3, 7. 10. Saba tius 3, 7. Delphini ib. Lunae 2, 99. Baiarum 3, 9. Parthenius 3, 12. Ulyxis 3, 14. Nausta. thmus ib. Vatreni 3, 20. Atriae ib. Brundulus ib. Medeon ib. Apollinis 4,4. Chaleon ib. Pan. hormus 4, 6. 18. Caenites 4,9. Phalera 4, 11. Piracus ib. Stentoris 4.11. Senum ib Mulierum ib. Coelos ib. Symboles 4, 26 Taurorum ib. Victoriae 4, 34. Biendium ib. Vesei ib. Rutu. bus 5, 1. Cressa 3, 29. Rusa. dir 5, 1. Magnus 5, 1. Orestis 3, 20. Berenices 6, 26. Becare 6. 26. 33. Machorbas 6, 32. Orsae ib. Schoenus 4, 11. Ro. matinus 3, 22. Amenum 4, 34 Salina 3, 16. Telamonis 3, 8, Tarentinus 3, 16. Hydrontinus ib. Garne ib. Anthedon 4, 9 Bucephalus ib. Lecheas 4, 6 Cyphanta 4, 9. Argenus 6, 24. Ocila 12, 42. Ostionsis 16, 76 & 2. 36, 24. Morinorum 4, 31. Amyci 5, 43. 16, 84. Arone 6. 1. Liquentia 3, 22.

Posidium Macedoniae oppidum: 5, 40. 43. pisces quales 9, 20. 4. 14. Posidium aliud 5, 18. Posingae po. 6, 23. Posidea op. 5, 32. Possideum promontorium et oppidum 5, 31. 34. Possidonia ep. 3, 10. Possideus alveus 5. 34. Potamos op. 4, 11. Potentia oppidum 3, 7. 18. Potentini po. 3, 15. Potidaea op. 2, 59. 4, 17. Potniae loci mirum 25. 54. Potniae op. 4, 17. Praefectura Claudia 3, 8. Praeneste Fortunae templum quo 36, 64. Praenestini po. 3, 9. Praepesinthus insula 4, 22. Praesamarci po. 4, 34. Praesidium Iulium 4, 35. Praeter caput saxi iter ubi 5, 5. Praetutianus ager 3, 18. Praetutiana regio ib. et 19. Prasiane insula 6, 23. Prasii po. 6, 22. Pratitae po. 6, 16. 29. Priantae po. 4, 18. Priaponnesos insula 5, 31. Priapos ins. et op. 5, 38. 4, 24. Priene op. 5, 31. Prille fluvius 3, 8. Primis oppidum 6, 35. Princessa insula 4, 19. Prion mons 5, 36. Privernates po. 3. 9. Probalinthos op. 4, 11. Procerastis op. 6, 1. Prochyta insula 2, 90. 3, 12. Proconnesus insula 5, 43. Procuse insula 5, 38. Progne insula 5, 26. Prophthasia op. 6, 21.

Prosda op. 6, 35. Prosopitis praefectura 5, 8. Prote insula 3, 11. 4, 19. Protesilai turris delubrumque 4, 18. Prusam oppidum Hannibal condidit 5, 43. Prytaneum locus 36, 23. Psammate fons 4, 9. Psammathus op. 4, 8, Pselchis op. 6, 35. Psesii po. 6, 7. Pseudopylae insulae 6, 34. Pseudostoma Danubii ostium 4, 25, Psile insula 5, 38. Paillis fluvius 6, 2.1 Psophis op. 4, 10. Psylli populi 8, 38. 28, 6. 5, 4. 11, 28. Psyra insula 5, 86. Paytalia insula 4, 20. Ptelea op. 5, 5. Pteleon op. 4, 7. sqq. 5, 31. Ptenethis praefectura 5. 9. Pteros insula 6, 32. Pterophoros regio 4, 26. Ptoemphane oppidum 6, 35. 33 Ptoembari po. 6, 35. Ptolemais oppidum ubi 2, 75. 6. 24. 39. 36, 65. 5, 5. 11. Ptolemais col. 5, 17. 36, 65. Ptolemacum op. 6, 33. Pucinum castellum 3, 22. Pullariae insulae 8, 30. Purpura Getulica ubi 6, 36, Puteoli oppidum 6, 29. 39. 31, 2. Puteolanus specus 2, 95. Puteolanus sinus 3, 12. Puteolanum purpurissum 35,26. Ptychia insula 4, 19. Pydaras fluvius 4, 18. Pydna op. 4, 17. Propontidis descriptio 4, 18 24. Pygmaei in Thracia 4, 18. In

Caria 5, 29. in India 6, 22. (Raphana op. 5, 16. 35. Pylaemenia gens 6, 2. Pyle op. 4, 10. Pylene op. 4. 3. Pyloros op. 4, 20. Pylos op. 4, 6. Pyrae op. 3, 9. Pyramides 5, 11. 26, 15 § 7. Pyramus fluvius 5, 22. Pyratas propter ula speculae factae 2, 68. Pyraei po. 3, 26. Pyrene Corinthi fous 4.5 Pyrenaea Venus 3.4. Pyrenaei montes quales 3, 2,sq. Pyrgenses po. 4, 10. Pyrgi op. 2, 8. Pyrnos op. 5, 29. Pyrogeri po. 4, 18. Pyrovie insula 4, 22,

Pyriple insula 4, 22.
Pyriple insula 4, 22.
Pyriple insula 4, 22.
Pyriple insula 5, 28. Cariae 5, 29.
Pyriple insula 5, 39. 36.
Pyriple insula 5, 39. 36.
Pyriple insula 6, 19.
Pythonos come 10, 31.
Pythonos come 10, 31.
Pythonos come 10, 31.
Pytina insula 4, 19.
Pyxiratos fluvius 6, 4.
Pyxiratos, id est Euphrates 5, 20.

Pyxus op. 3, 10.

6

Quariates po. 3, 5.
Quatuorsignani po. 4, 3. v. Tarbelli.
Querquerni po. 3, 4.
Querquetulani po. 3, 9.
Quiza Xenitana op. 5, 1.

R.

Ramisi po. 6, 32. Rami po. 6, 7.

Raphea op. 5, 14. Raphane op. 6, 17. Rapsa op. 5, 5. Ranungae po. 6, 23. Kataneum op. 3, 26. Raui po. 6, 32. Rauricum op. 4, 24. Raurici po. ib. 6, 31. Rauriaca colonia 4, 31. Ravennae moeturna lampas 36, 50. Ravenna 8, 20. sq. Reate op. 3. 17. Reatina palus 2. 106. Reatini po. 8, 17. Reatini agri mirus fons 2, 96. Regiae aquae fons 4, 1. Regiates po. 3, 20. Regienses pa. ib. Regillus lacus 33, 11. Regina op. 3, 3. Regnum foeminarum 6, 23. Regum expertes homines ib. Remi po. 4. 31. Resistos colonia 4, 16. Restituta Iulia op. 2, 112. Rhachia legatus 6, 24. Rhacotes olim locus, ubi Alexandria hodio 5, 11. Khadata op. 6, 35. Rhaetia regio 4, 28. Rhaetus dux 3, 24. Rhaeti po. 3, 4. 23. 27. Rhaetica oppida 3, 23. Rhaeti Tuscorum po. 8 24. Rhamnus op. Cretae 4, 20. Rhammei po. a quo 6, 32. Rhamuus pagus 4, 11. 36 443. Rhebas fluvius 6, 1. Rhedones po. 4, 82. Rhegia columna locus 8, 18. 14. Rhegium Italiae op. 2, 6, 10, 12, 6, 39. Rhene insula 4, 22. K . 2

Rhemnia op. 6, 35. Rhenus Italiae fluvius 8, 20, 16, Rhenus Germaniae fluvius 4, 28 sq. Rheni pisces 9, 17. insu-Jac 4, 29, 31, accolae 3, 24, 4, 31. ostiorum nomina 4. 29. Rhesperia insula 5, 38. Rhesus fluvius 5, 33, Rhetavi Arabes 5, 21. Rhetea littora 5, 33. Rheteum op. ib. Rhimnea insula 6, 32. Rhimnici po. 6, 19. Rhimosoli po. 2. 106. Rhindacus fl. 5, 32, 40, 6, 39. Rhingeolura op. 5, 14, Rhion promontorium 4, 3. 6. Rhitymna op. 4, 20. Rhizinium op. 3, 26. Rhizus op. 4, 16. Rhoali po. 5, 21. Rhoas fluvius 6, 4. Rhoas op. 5, 29. Rhoda op. 3, 5. Rhodani fluvii descriptio 8, 5. 2, 106. Rhodani fontis accolae 3, 24. Rhodapha op. 6, 20. Rhodi mensura et op. 5, 36. diebus omnibus sol videtur 2, 62. aquilam non habet 10, 29. Rhodi insulae descriptio 2, 87. 5. 36. 4, 23. 6, 39. Rhodiorum iusulae 5, 36. Rhodus op. ib. Rhodiopolis op. 5, 26. Rhodius oppidum et finvins5,33. Rhodope mons 3, 29. 4, 5, 17. Rhodusa insula 4, 27, Rhodusae insulae duae 5, 44. Rhoesus amnis 6, 1. Rhoedias fluvius 4, 17. Rhogae insulae 5, 35. Rhosii montes 5, 18. hosos op. ib.

Rhudia op. 3, 16. Rhuma op. 6, 35. Rhypara insula 5, 37. Rhytion op 4, 20. Ricinenses po. 3, 18. Ricnes insula 4, 30. Rinuci po. 4. 31. Ripepora op. 3, praef. Riphaei montes 4, 24. 26. 5, 27, 6, 5, 7, 14, Rira Anvius 4, 18. Risardir portus 5, 1. Rode fluvius 4, 26. Romae descriptio 3, 6-9, 2, 168. Romae palatium 4, 10. Romani imperii in oriente termini 6, 30. Romantinus flavius et portus 3, 22, Romulensis colonia 3. 8. Rubeas promontorium 4, 27 Rubico fluvius 3, 20. Rubrensis iacus 3, 5. Rubrum mare quale 6, 27. quantum a Polusio 3, 12. Rubri maris frutices 2, 106, ad Nilum fossa 6, 33, coressium 32, 11. Rubro mari Aegyptus depressior 6, 33. Rubricatus finvius 3, 4. Rubustini po. 3, 16. Rugusci po. 3, 22. Rusazus colonia 4, 28. 5, 1. Rusadir op. ib. Ruscino op. 3, 5. Rusconiae colonia 5. 1. Rusellana colonia 2, 8, Rusicade op. 5, 2. Ruspina op. 5, 3. Rutheni Galliae po. 2, 5. 19, 19 & 1. Aquitaniae po. 4, 33. Rutuli in Latio 3. 9. Rutuba fluvius 3, 7, Rutubis portus S. 1. Ruzasus op. 4, 28,

S.

Sabaci ditissimi 6, 82. Sabae op. 6, 26. Sabaci Arabum pop. 6, 32, Sabacorum insulae 21, 94. Sabarbares po. 5, 4. Sabaria colonia 3, 27. Sabatium vadum portus 3, 7. 28. Sabata op. 6, 81. Sabath op. 6, 33. Sabelli po. 3, 17. Sabini unde dicti 3, 6. 17. Sabini agri lapis ardens 2, 111. 36, 24 § 8. Sabis Auvius 6, 27. Sabota op. 6, 31. 12, 32. Sabrata op. 5, 3. 5. Sacao Scythae dicti 6, 19, Sacae po. 6, 16. Sacassani po. 6, 11. Sacili op. 3, 3. Sacra promont, 4, 25, Sacri homines ab omnibus illaesi ubi 6. 14. Saepona ep. 3, 3. Sagalessos op. 5, 24. Saganos flavius 6, 26. Sagaricus sinus 3, 9. Sagis Padi portus 3, 20. Saguntia opp. 2, 3. 4. Saguti sinus 5, 1. Sai op. 6, 35. Saiace op. 6, 32. Sais op. 5, 11. Saitis praefectura 5, 9. Saitae po. 6, 31. Sala fluvius et op. 5, 1. Salae gens 6, 4. Salabastrae po. 6, 23. Salacia op. 4, 35. Salamis 5, 35. 4, 20.ei.sal 31,41. Salapitanum op. 5, 4. Salapia op. 3, 16. Salariensis colonia 3, 4.

Salassi po. 3, 24. 21. 18, 4942. Salde colonia 8, 1. Sale stagnum 5, 31. Salentinum promont. 2, 16. 26. Salentini po. 2, 111. 8, 6, 10. 16. 19. Salernum op. 3, 10. Salis flumina ubi 31, 39. Salmani pe. 6, 30. Salenz ep. 3, 26. Salsos fl. 6, 28. Saltuares insulae unde 2, 96. Salyi po. 3, 5. Salutariensis Caesaris 3, 3. Samarabriae po. 6, 23. Samaria regio 5, 14. 6, 39. Sambracate ins. 3, 24. Sambruceni pe. 6, 23. Sambri op. 6, 35. Same insula 4, 18, 19. Samius Labyrinthus 34, 19 § 22. Sammei po. 6, 32. Sammonium promontorium 4, 20. 21. Samnites pe. 3, 19. 17. Samornion op. 5, 31. Samos ins. 4, 23. 5, 27. 6, 89. Samosata op. 2, 108. 5, 21. Samothrace ins. 4, 23. 37, 67. Samothraciae qui dii coluntur 36, 4 § 7. Sanagenses po. 3, 5. Sandaliotis, i. Sardinia 3, 18. Sandrizetes po. 2, 28. Sandura op. 6, 35. Sandus idem qui Indus fl. 6, 23. Sandalina ins. 5, 27. 29. Sangarius fl. 2, 14, 5, 42. Sanisera op 3, 11. Sannigarum gens 6, 4, Sannorum gens 6, 4. Santonum littus 9, 4. Sances mons 4, 28. Sapaci po. 4, 18. 6, 7. Sape ep. 6, 35.

Saphar op. 6, 26. Sapirene ins. 6, 83. Sapis fl. 8, 20. Saraparae op. 6, 18. Sardabal fl. 5, 1. Sardemisus mons 5, 26. Sardes op. 5, 29. 6, 39. Sardiates po. 3, 26, Sardiana inrisdictio 5, 30. Sardiniae descript. 3, 13. alumen 35, 52. creta 35, 58. Sardoum mare 3, 10. Sardonum regio 3, 5. Sarepta op. 5, 17. Sargarausene regio 6, 2. Sarmatae po. 4, 17. 18. 26. 6,15. Sarmaticae insulae 4, 18. 26. Sarnaca op 5, 33. Sarnus fl. 3, 9. Saronicus sinus 4, 5. 9. Sarophages po. 6, 23. Saros fl. 5, 22. Sarpedon promont. ib. Sarpedon mons 5, 27. Sarsinates po. 3, 19. Sarunetes po. 3, 24. Sarus A. 5, 3. Sasina portus 3, 16. Sasonis ins. 3, 30. Sasuri po. 6, 22. Sassumini po. 4, 33. Satarchi po. 4, 26. Sataros op. 5, 28. Satarnei po. 6, 7. Satricum op. 3, 9. Saturchei po. 6, 7. Saturni promont. 2, 83. Saturni puteus 31, 18. Saturnia opp. ubi 3, 9. Satyri homines 5, 1. 8. 7, 2.2,22. Saunites po. 3, 17. Sauromatae pop. ubi 4, 26. 6, 5. 7. 15. Sauromatides Amazonae 6, 15. Savo fl. 3, 9.

Savus fl. 8, 22. 28. Saxinae po. 6, 34. Scalabis colonia 4, 25. Scaldis fl. 4, 28. 31. Scamander fl. 5, 33. Scamandria op. ib. Scammos op. 6, 25. Scandia ins. 4, 30. Scandila 4, 23. Scandinavia ins. 4, 27. Scantate op. 6, 32. Scantiae aquae 2, 111. Scaptia op. 3. 9. Scarabantia op. 2. 27. Scardona op. 3, 26. Scardonitanus conventus 3. 25. Scarphia ins. 4, 20. Scarphia op. 4, 12. Scatebra fl. 2, 106. Scelatitı po. 5, 1. Sceneos locus 6, 34. Scenitae po. 5, 12. 6, 30. 32. Scepsis regio 5, 32. 6, 39. Scheria insula 4, 19. Scherini po. 3, 14. Schinussa insula 4, 23. Schoenos op. 4, 12, Schoenus portus 4, 11. Schoenus sinus 5, 29. Sciathus insula 4, 23. Scinessa mons 4, 6. Sciopodes po. 7, 2. Scipionis rogus in Hispania 1. 2. Scirtari po. 3, 26. Scodra op. 3, 26. Scolos op. 4, 9. Scopelos insula 5, 38. 39. 44. Scopae insula 5, 85. Scopius fluvius 4, 17. 5, 43. Scordisci po. 3, 28. Sentusa op. 4, 18. Scotussaei po. 4, 17. Scultenna fluvius 2, 20. Seydra op. 4, 17.

Scylace op. 5, 27. Scylacoum sinus 3, 15. Scylla scopulus 3, 13. insula 4. 23. Scyllae monstri mater 3,10. Scyllotium peninsula 3, 15. Scylleum op. 3, 10. Scyreticum metalium 31, 20. Scyri po. 4, 27. Seyri insulae mirus lapis 26, 27. Scyronia saxa4, 11. Scyros insula 4, 22. Scytala insula 6, 33. Scytharum po. descriptio 4, 25. 6, 14, 19, 7, 2, 8, 15, 64, Scythici smaragdi quales 37, 17. Seythici Oceani insulae 4, 27. Scythicus mons 5, 28. Scythici Oceani gentes 6, 13. Scythopolis op. 5, 16. Scythetauri po. 4, 26. Sea op. 6, 35. Sebaste op. 5, 14. Sebasteni po. 5, 42. Sebastia op. 6, 3. Sebastopolis op. 5, 32, 6, 8, 4, 5. Sebennitis praefectura 5, 9. 11. Sebinus lacus 3, 22. Secandae po. 6, 35. Secundani coloni 3, 5. Secusiani po. 4, 32. Secusses po. 3, 14. Sediboniates po. 4, 33. Seduni po. 8, 24. Segasmala ep. 6, 35. Segede op. 3, 3. Segesta op. 3, 7. 23. Segienses po. 3, 3. Segestica insula 3, 28. Segisameiulienses po. 3, 4. Segisamonenses po. ib. Segmenta mundi quae 6, 39. Segnbrica op. 36, 45. Segobrigenses pe. 2, 4. Segovia op. ib.

Segovellanorum regio 3, 5. Segusio op. 3, 21. Selachusa insula 4. 19. Selambina op. 3, 3. Selencia op. 6, 17. Euphrates perlabitur 5, 21. 6, 29. ad Tigrim 5, 21. Seleucia opp. 5, 13. 18. 19. 29. 6, 30. 31. 38. 39. Seleuci regis dux quis 6, 21. Seleucus quae maria unire tentarit 6, 12. Selinuntes duo 5, 31. Selinuntii po. 3, 14. Selinus fluvius 5, 33. Selinus op. 3, 14. Selli po. 4, 1. Selletae po. 4, 18. Selymbria op. 4, 18. Sembobitis op. 6, 25. Semellitani po. 3, 14. Seminethos op. 5, 29. Semberritarum insula 6, 35. ap. 28, 27, Semiramidis arae, et finis ubi 6, 18, 6, 32, Semirus fluvius 3, 15. Senensis colonia 3, 8. Senia op. 3, 25. Sennates po. 4, 23. Senogallia op. 3, 19. Senonum Gallipolis 3, 16. Senones Melpum oppidum delent 3, 21. Romam capiunt 3, 20. Senones po. 4, 32. Senta specus Dalmatiae 2, 44. Sentinates po. 3, 19. Separi po. 3, 26. Sepias promont. 4, 16 Sepinates po. 3, 17. Sepiussa insula 5, 36. Septem fratres montes 5, 1. Septempedani po. 3, 18. Septentrion gentes quales 2, 86. Oceanus 4, 33. frigora 6, 14.

Septumani coloni 3,5. Sequana fl. 4, 31. 33. Sequani pe. 4, 31. Serbi po. 6, 7. Sere op. 6, 35. Seres po. 3, 6. 6, 24. optimum forrum habent 34. 41. Seria op. 3, 3. Serieus Oceanus 6. 15. Seriphus insula 4 22. Serippo op. 3, 3. Serpentibus vescentes homines 5, 8, 6, 34. Serrapilli po. 3, 28. Serretes po. ib. Serri po. 6, 5. Serrium mons 4. 18. Sesamum op. 6, 2. Sesanium op. 6, 35. Sesamo oleum palmisque primitur 6. 32. Sessites fluvius 2. 20. Sestianae arae 4.34. Sestinates Do. 2. 19. Sestos op. 4, 18. Netabitani pq. 2. 4. Setae po. 6, 22, Sethroitis praefectura 5. 9. Setinus ager & 9. Setini po. ib. Setundum op. 6, 35. Seurbi pe. 4, 34. Seutlusa insula 5, 36, Sevini po. 3, 17. Sevinus lacus 2, 106. Sevo Germaniae mons 4, 27. Sextiae aquae op. 37, 7. Sexti Firmum op. 3, 2. Sexsignani pe. 4, 83. Siambis insula 4, 30. Sibarae po. 6, 23. Sibde op. 5, 29, Sibi op. 6, 32. Sicania, i. Sicilia insula 8, 12. Sicani alii po. 8, 9.

Sicca colonia 5. 2. Sicendus lacus 8. 83. Siciliae descript. 2, 12, sal 31, 19, 41. bitumen 35, 51. smaragdi 37, 19. Sicilia minor issula 4, 22. Siciliae et Alexandriae distantia 6, 39. Sic. pisces quales 32, 7. ceralliam 32, 11. Sicinus insula 4, 23. Sicoris fluvius 3. 4. Siculum fretam 3, 11. 12. 4, 18. Siculi in Latio 3, 9. Siculotae po. 3, 26. Siculi freti insulae 3, 14. Sicum op. ib. Side op. 5, 26. Sidenum flumen 6. 4. Sideni po. ib. Sideris fluvius 6. 18. Sidicinum op. 3. 9. Sidicini agri lapis ardens 2, 111. Sidon op. vitri opifex 5, 17. Sidonis bitumen 35, 51, Sidusa insula 5. 28. Sidus op. 4. 11. Sidyma insula 5, 35. Sidvma op. 5, 17. Siga op. 5. I. Signeum promontorium 4, 18. Sigaeum op. 5, 15 44. Signiai po. 2, 9. Signia mons 5. 29. Silarus fl. 2, 106, sq. Sila sylva 3, 10. Silbiani po. 5, 29 Sileni po. 6, 23. Silici po. 6, 30, Silis, id est Tanals 6, 7, 18. Silis fluvius 3, 23. Silurum gens 4. 20. Silvas incolentes 6, 14. Silva locum continue muta

Silvini po. 3, 16, Silvorum gens 6, 11. Simena np. 5, 28. Simittuense op. 5, 4. Simois Anrius 5, 23. Simyra 5, 17. 20. Sindica op. 6, 5. Singae po. 6, 23. Singames fl. 6, 4, Singara opp. 5, 21. Singili epp. 3, 3. Singos op. 4, 17. Singulis Auvius 3. 3. Sinnaus lacus 2, 106. Sinonia insula 3, 42. Sinope colonia 6, 2. 39. Sinope Italiae op. 2, 9, 6, 2, Sintica Heracles op. 4, 17. Sinuessa Sinope dicta 8, 3. Sinuessanus specus 2, 95. Sinuessanae aquae 31, 3. Sinus Oceani praecipui quatuor 3. I. Siphae op. 2, 48, Sipylum op. 2, 93. 5, 21. 6, 39. Sipontum op. 3, 16. Sirbitum regio 6, 25. Sirbonis lacus 5, 14, Sirenis sepulchram 3, 9. 18. Sirenum sedes ubi 3, 3, Sirenum promonterium 2, 90. Sirnides insulae 4, 20. Sisapo op. 3, 3. Sisaponensis regio, et in ea mi- Soractia op. 6, 32. nium 33, 40. Siscia op. 3, 28, Sisolenses po. 3. 9. Sithonii po. 4, 18. Sitia op. 2, 3. Sitiogagus fluvius 6, 26. Sithone op. 4, 17. Sittace op. 6, 31. Sittace regio 6, 29. 31. Sittianorum gens 5, 2. Smintheum templum 5, 32.

Smyrna op. 5, 21. 28. 6, 59. Smyrnaeus conventus 5, 31. Sodii po. 6, 11. Sodinus fluvius 6, 25. Sogdiani po. 6, 18. Segientii pe. 3, 24. Solanidae insulae 6, 32. Saleadae po. 6, 23. Soletum op. 3, 18. Solimnia insula 4, 28 Solinates po. 3, 19. Solis promontorium 5, 1. Solis ora insula 6, 37 Solis fons miras 2, 106. 5, 5. Solis insula ubi 6, 24. 26. Solis op. 5, 11. 10, 2. 6, 34. Solitudines Palmirenae 5, 21. 6, 30. Septentrionales 6, 14. 20. Solinates po. 3, 19. Soloe op. 5, 22. 35. 6, 39. Solonates pa. 3, 20, Solorius mons 8, 2. Seluense op. 2, 27. Solus op. 3, 14. Solymi po. 5, 24, 22, Sonantes fluvius 6, 1. Sondrae ps. 6, 23, Soutiui po. 3, 15. Sonus fluvius 6, 22. Sophene regio 5, 12. 6, 10. 16. Sophonia i**asula 2, 9**1. Sora op. 3, 9. . Soractes moss 2, 95. 7, 2, 31,19. Sorani Valerii pecaa 3, 9. Sorgae po. 5, 43, Sornactia op. 6, 32. Sosirate op. 6,31. Sotira op. 6, 4. Settiates po. 4, 23. Spalathra op. 4, 16. Spalei po. 6, 7. Sparta op. 4, 8. Specus miri in orbe 3, 95. Speluncae locus 3, 9.

Sperchius Anvius 4, 14. Sporchios app. 4, 14. Sphagiae insulae 4, 19. Sphingion animal ubi 6, 25. Spina op. 3, 20. Spineticum Padi ostium ib. Spintum opp. 6, 25. Spiracum promontorium 4,9.19. Spirenstoma Danubii os ib. Spoletini po. 3, 19. Spondolici pu. 6, 7. Sperades insulae et carum nomina 4, 18. sq. Stabiae oppidum a Sylla dele- Suanenses po. 2, 8. tum 1. 9. Stabiarum locus 21, 5. 32, 8. Stabulum opp. 5, 83. Stadia op. 5, 29. Stadisis op. 6, 35. Stagira op. 4, 17. 16, 57. Statyellae op. 31, 2. Statyelli po. 3, 7. Statones po. 3, 8. 2, 96. 36, 49. Stauri po. 6, 18. Stelendena regio 5, 21. Stenae deirae insula 6, 34. Stantoris portus 4, 18. Stephane mons 4, 15. insula 3. 9. op. ib. 6, 2. Stipendiaria 3, 3. 4, 25. Stipendiarii po. 3.4. Stiria insula 5, 35. Stlupini po. 2, 25. Stobi op. 4, 17 Stoechades insular 3, 11. Stoidis insula 6, 28. Stones op. 2, 24. Strabellini po. 3, 16. Stratoclia op. 6, 6. Stratonis turris 5, 14. insula 6. 34. Stratonicae op. 5, 29. Stratonicea op. 6, 30. Stratos Auvius 6, 18. Stratos urbs 4, 2.

Strategiae Armeniae maioris 6, 10. Strongylae insulae 3, 14. 4, 22. 5, 25. Strongyles insulae alumen35.52. Strophades insulae 4, 19. Strymon 4, 17. 5, 40. 21, 58. Stura fluvius 3, 20. Sturiorum insulae 4, 29. Sturium insula 3, 11. Stymphalis fluvius 2, 106. Stymphalum op. 4, 10. Styx palus 31, 19. 2, 66. Suanetes po. 3, 24. Suani po. 6, 4. Suari po. 6, 22. Suarni po. 6, 12. Suasa op. 6, 35. Suasani 3, 19 Subertani pa. 2, 8. Subi fluvius 3, 4. Sublaqueum op. 3, 17. Sublicius pons Romae 36, 23 Subocrini po. 3, 24. Subsolani montes 7, 2. Subur fluvius 5, 1. op. 8, 4. Succuba op. 3, 3. Succasani po. 3, 9. Succasses po. 4, 33. Suche op. 6, 34. Succabar op. 5, 1. Sucro fluvius 2, 4. 11. Succoni po. 4, 31. Suel op. & & Suelleni po. 6, 32. Sneiteri po. 3, 5. Suemus fluvius 4, 18. Suertae po. 6, 23. Suessa op. 3, 9. 7, 15. Suessiones po. 4, 31. Suessulani po. 3, 9. Suetri po. 3, 5. Suevi po. 4, 25. 28. Suffenates po. 3. 17. Suillates po. 3, 19.

Sulcenses po. 3, 13. Sulcitani po. ib. Sulmo op. 3, 9, 17. Summara op. 6, 35. Sunium promontorium 4, 11. Superequani po. 3, 17. Surae po. 6, 23. Surdaonum gens 3, 3. Suriates po. 3, 19. Surium opp. et flavius 2, 106. 6, **4**. Surium op. 3, 39. Surrentium promont. 5, 1. Surrentum op. 3, 9. 35, 46. Susa op. 2, 21. Susiana regio ib. 6, 29. 31. 39. Susis Dianac templum 6, 31. Sutrina colonia 3, 8. Sycion op. 4, 17. Symbari po. 6, 35. Symbolum portus 4, 26. Syme insula 5, 36. Symaethus fluvius 3, 14. Symaethii po. ib. Symplegades insulae 4.27. 6.13. Syndraci po. 6, 25. Synhietae po. 6, 7. Syanada opp. 5, 29, Synhacis regia 5, 1. Syphnus insula 4, 22. 36, 44. Syracusae colonia 3, 14. 6, 39. Syrbotae po. 6, 35. 7, 2. Syrecke po. 4, 1. Syriae Palaestinae descriptio 5, 12.14.5q. Syriae Cyprus iuncta aliquando 2,90. Syriae bitumen 25.51. alabastrites 26,12. Syria coele 4, 35 6, 39. Syriae boves quales8,70 Syriae insula 5, 31. Syriani po. 6, 18. Syrictae po. 7, 2. Sytieni po. 6, 23. Syris idem qui Nilus 5, 10. Syris fluvius et op. 2, 15.

Syriai pe. 3, 15,

Syrite insula 2, 91.
Syrima fl. 5, 43.
Syrmate po. 6, 18.
Syrmium op. 3, 28.
Syrnos insula 4, 23.
Syrios fluvius 5, 43.
Syros serpentes non attingunt 8, 84.
Syros insula 4, 22.
Syrtes iuxta Susa 6, 21.
Syrtis maioris circuitus 5, 4, 5.
Syrtium aestus unde 2, 99.

Tabidium op. 5, 5. Tabis mons 6, 20. Tabraca op. 5, 2. Tacape op. fertilissicum 18.51. Tacapae po. 5, 3. Tacapensis Africae ager fertilis 16, 50. Tacutua op. 5, 2. Tacompson op. 6, 32. Tader fluvius 5, 20. Tadiates po. 3, 17. Tadinates po. 3, 19. Tadnos fons 6, 33. Taenarum op. 2, 112, 4, 7. 9, 8. Taenarius lapis 36, 29. 43. Taenarum prom. 5, 5. 4, 7. Tagestense op. 5, 4. Tagori po. 6, 7. Tagus fluvius 2, 4. 4, 25. 8, 67. 33, 21. Tagi accolae 2, 4, 4, 25, Talabrica op. 4, 25. Talarienses po. 3, 14. Taluctae po. 6, 22. Tama op. 6, 25. Tamarici po. 4, 34. Tamarici fontes 31, 18. Tamascus op. 5, 25. Tammacum op. 6, 32. Tamma opp. multis insigne templis 6, 82,

444 Tauroentum op. 3, 10. Tamuda fluvius et op. 5, 1. Tanagra op. 4, 12. 10, 24. Tanais fluvius 4, 24. 6,7, 18. 8, 1. Tanarus fluvius 3. 20. Tanetani po. 3, 20. Taaitienm Nili astium 5, 11. Tantalis op. 2, 92. Tantarene op. 6, 35. Taphiassus mons 4, 3. Taphias insula 4, 19. Taphiae insulae ib. Taphines locus 36, 39. Taphra Africae ap. 5, 4. Taphrae op. 4, 26. Taphri locus ib. Taphras fretum 3, 18. Tapori po. 4, 35. Taprobane insula 7, 2. 6, 23. 24 margaritis abundat 9, 54. Tapyri po. 6, 18. Tarachie insula 4, 19. Taranci po. 6, 32. Tarbelli pa. 4, 33. Tarentinus sinus 3, 16. Tarentum op. ib. scapis nobile 34, 6. sal 31, 39. lana 8,73. Tariches op. 5, 15. Targines fluvius 3, 15. Tarinates po. 3, 17. Tariona castellum 8. 26. Tarne fons 5, 39. po. 4, 38. Tarquiniensis lacus ins. 2, 96. Tarquinienses po. 3, 8. Tarraconensis regio 3, 1. 34. Tarraco colonia 3, 4. Tarragensis colonia ib. Tarsalica op. 3, 25. Tarsos op. 5, 22. 6, 39. Tartarum Padi ostium 3, 20. Tarteseas op. 2, 3, 4, 36. Tarus fluvius 3, 20. Tauri Lygdiaus lapis 36, 18. Tunianti po. 3, 26.

Taurania op. 2, 9.

Taurica regio 4, 26. Taurini po. 3, 8. 21. Taurisani montes 3, 22. 28. Taurisci po. 3, 23. 24. Taurus mons 5, 13, 17, 25, 6, 5. 15. 31. 39. Taurus Nili alveus 5, 34. el. diversa nomina 3, 20. Taurorum portus, lacus et oppida 4, 26. fons ad Berasum mirificus 2, 196. prom. 4, 26. Tauromenitauus Eurip. 2, 100. Tauromenium colonia 3, 14. Taurupum op. 3, 28. Taveni pe. 6, 32. Tavium op. 5, 42. Taxilae pop. 6, 33. Taxila op. 6, 23. Taygetus mons 4, 8. 36, 15 6 7. 47. 2. 81. Tazata insula 6, 19. Teanum Sidicinum 8, 9. Teanum Apulorum 3, 16. Tearus fluvius 4, 18. Teari po. 3, 4. Teatini po. 3, 17. Techedia insula 4, 23. Tectosagum op. 3, 5. 5, 42. Tecum finmen 3, 5. Tedanium op. 3, 25. Tegea op. 4, 10. Tegium op. 5, 33. Telamon portus 2, 8. Telandria op. 6, 33. Telandres op. 5, 28. Teleboides insulae 4, 17. Telmessos op. 5, 28. 30. 31. Telini pe. 3, 9. Tellene op. ib. Telmessum op. 5, 29. Telos insula, et in ea tum 4, 23. Tembrogius fluvius 6, 1. Temenitis fons 3, 14,

Temese op. 3, 10. Temnos op. 5, 31. Tempe 4, 15. Temperies mira 6, 20. Tempsis Tmoli montis cacumen 7, 49. Tempsa op. 3, 10. Tenedus insula 5, 39. ei. mirus fons 2, 106. Tenos insula 4, 22. Tentyris op. 5, 9. 11, 8, 38. Tenupsis op. 6, 35. Teos insula 5, 38. Tephene op. 5, 15. Teredon vicus 6, 32. Terei regis regnum 4, 18. Teresi fortunales po. 2, 3. Tergedum op. 6, 35. Tergeste colonia 3, 22. Tergilani po. 3. 15. Terias fluvius 3. 14. Terina op. 3, 10. Terinaeus sinus 3, 14. Terinda 6, 7. Termera op. 5, 21. Termes op. 3, 4, mons 5, 21. Terracina oppidum, id est Anxur 3, 9. Tessara op. 6, 35. Tetragonis ep. 6, 25. Tetrarchiae plures 5, 16, 17. Tetranaulochus op. 4, 18. Teuchira op. 5, 5. Teurnia op. 2, 27. Teutria insula 3, 30. Teutobodiaci po. 5, 42. Teutoni po. 4, 28. Teuthraniae op. 5, 83. Thali po. ubi 6. 5. Thaludaci gens 6, 32. Thallussa ins. 5, 28. Thamar fl. 6, 32. Thamnitica toparchia 5. 15. Thamudeni po. 6, 32. Thanites praefecture 5. 9.

Thapsus op. 5, 2. Tharne op. 11, 73. Thasiae regio 6, 11 Thasi insulae marmor 36, 5. Opalus 37. 40. Thussos ins. 4, 23. Thathicae op. 6, 35. Thaumaciae op. 4, 16. Theangela op. 5, 29. Thebae Grase. op. 4, 15. Italiae op. 3 , 15. Bocotiae 4, 12. 5. 17. Aegyptiae 36, 20. 12. 5, 11. Troadis ep. 5, 32. Thebaicus lapis qualis 36, 11. Thebais regio quae 5, 9. Thebe op. 4, 4. Thelpusa op. ib. Themiscyra op. 6, 4. Themisones po. 5, 26 Themisteas promont. 6, 28. Thenae op. 5, 3. Thena op. 6, 35. . Theodosia op. 4, 26-Theon ochema mons ardens 2. 110. promont. 5, 2. Thera ins. 2, 89. Theramne op. 4, 8. Torappas Cretae op. 4, 29. Therasia ins. 3, 15. Therionarce ins. 5. 36. Thermaicus sinus 4. 17. Thermae 3, 14. 4, 17. Thermodon fluvius et oppidum 6, 4. 37, 37, Thermopylarum angustias 4,14. Thermopolitis praefect. 5, 9. Therothoae po. unde 6, 34. Thespiae op. 4, 12. Thespiarum fons 31, 7. Thesprotiae lacus 4. (. Thesprotiac gemmae 35, \$2. Thesprotis regio 4, 1. Thessaliae descript. 4, 1 499 Thessalis regio 5, 40. Thessalica op. 3, 3L.

Thessalocs es. 5, 31. Thesenionies op. 4, 17.5,31.6,39. Thoudalis op. 5, 3. Theudense op. 5, 4. Thia ins. 2, 89. 4, 23. Thibiorum gens 7, 2. Thimanei po. 6, 32. Thisbe op. 4, 12 Thoar op. 5, 7. Thomna Arabine op. 12, 32. Thospites lacus 6, 31. Thoronos ins. 4, 19. Thraces populi ubi 3, 29, 4, 1. ß. 39. Thracius Bosphorus ubi 4, 18. 24. 5.43. Thraciae descript. 4, 17. 19. Thriasus op. 4, 12. Thriasii po. 4, 10. Thronium op. 4, 12. Thryon op. 4, 7. Thule ins. 2, 80. Thumata op. 6, 32. Thunndinense op. 3, 4 Thurini. Quaere parte prima. Thurium op. 3, 15. Thurii po. 6, 39. Thusei a sacrificiis dieti 3, 9. Thusci debellarunt oppidaUmbrorum 3, 19. Thuscorum proles Rhaeti 3, 24. Thussagetae po. 4, 26. Thyatire op. 4, 19. 5, 31. 38. Thydonos op. 5, 29. Thymbre op. 5, 33. Thynnias ins. 6, 13. Thyni po. 4, 18. Thynos op. 5, 22. Thymnias ins. 5, 29. Tiare op. 5, 33. Tiberis fl. navium magnarum capax 3, 5. 9. Tiberias op. 5, 15. Tiberii arces ubi 3, 12. 13. Tibigense op. 5, 4.

Tiburtes po. 3, 17. Tichis fl. 3, 4. Tichos Neon 5, 32. Ticinum op.3, 21. Ticinus flu. 3, 20. 2, 106. 3, 28. Tifernus fl. 8, 16. Tifata op. 3, 9. Tigrin Euphrates ubi incurrat 5. 21. Tifernum op. 3, 9. Tigavae op. 5, 1. Tifernates po. 3, 19. Tigense op. 5, 4. Tigranocerta op. 6, 10. Tigris fluvii descriptio 2, 106. 5, 13. 6, 20. 30. 31. Tigulia op. 3, 7. 9. Tiliaventum fl. 3, 22. Timachus fl. 8, 29, sqq. Timavus fluvius 3, 22. Timavi insulae fontesq. miri 2, 106, 3, 30, Timici op. 5, 1. Timolus 5, 20. Timoniacenses po. 5, 42. Tinia 3. 9. Tingi op. 5, 1. Tingitaniae provinc. descriptic 5, 1. Tiparenus insula 4, 19. Tipasa op. 5, 1. Tiphicense op. 5, 4. Tiquadra insula 3, 11. Tissinenses po. 3, 14. Titanus fluvius et op. 5, 32. Titium fl. 3, 23, 25. Tium op. 6, 2. Tlos op. 5, 28. Tmolus fl. 27, 101 sq. Tmolus mons 5, 20. 6, 39. incelae diu vivunt 7, 49. Toani po. 6, 32, Tochari pe. 6, 20. Togata Gallia ubi 3, 19. Togienses po. 2, 23.

Togisonus fluvius 3, 20. Tole up. 6, 35. Tolerienses po. 3, 9. Toletani po. 3, 4. Tolistobogi po. 5, 42. Tollentinates po. 3, 18. Tolosani po. 3, 5. 4, 33. Tomala op. 6, 32. Tomarus mons 4, 1. 3. Tomos op. 4, 18 6, 39, Tonderos fluvius 6, 25. Topazion in qua insula 6, 34. Topazos insula, unde nomen lapidi 6, 34. Topiris op. 4, 18. Toralliba insula 6, 23. Toretae po. 6, 3. Tornadotus fl. 6, 31. Tornates po. 4, 33. Torone op. 4, 17. 9, 48. 69, Tortuni po. 4, 10. Toxandri po. ib. Trachectis op. 5, 22. Trachea op. 5, 31. Trachin op. 4, 14. Trachia ins. 4, 19. Trachonitis regio 5, 16. Tractari po. 4, 26. Tragia ins. 4, 23. Tragurium ins. 3, 25. 26. Trallicon op. 5, 30. Trallis op. 5, 29. 6, 89. Transpadana regio 3, 21. Trapeza promont. 5, 33. 40. Trapezopolitae po. 5, 29. Trapezus op. 6, 4. Trasimeni lacus mirac. 2, 86. Trasimenus lacus ardens 2, 111., Trebani po. 3, 9. 17. Trebia fl. 3, 20. Trebiates po. 3, 19. Trebulani po. 3, 9. Trecasses po. 4, 32. Treres po. 4, 17 Treventinates po. 2, 17.

Treveri po. 4, 21. Triacenses po. 3, 18. Triarii po. 6, 4. Triare regio 6, 11. Triballi populi ubi 3, 29. 4, 17. 6, 39. Tribochi po. 4, 31. Tribulium op. 3, 26. Tricastinorum gens 3, 5. Trica op. 3, 16. Tricca op. 4, 15. Tricolli po. 3, 5. Tricorium 8, 5. Tricory phos mons 6, 22. Tridentini po. 3, 23. Tridentinae Alpes 3, 20. Trieris op. 5, 17. Trimontium op. 4, 18. Trinacria, i. Sicilia 3, 13. Trinius fl. 3, 19. Triopia op. 5, 29. Tripolis cur dicta 5, 17. Tripolis castellum et fl. 6, 4. Tripolitani po. 5, 30. Triquetra, id est Sicilia 3, 13. Tritea op. 4, 4. Tritium op. 3, 4. Triton palus fluviusq. 5, 4. 10. Triulatti po. 3, 24. Triumphale op. 3, 3. Triumpilini venal. po. 3, 24. Tros op. 5, 32. Trocmi 5, 42. Troczene op. 4, 9. Troczene Cariae op. 5, 29. Trogiliae insulae 5, 27. Trogilia op. 5, 31. Troglodytae po.4, 25. 5,5.8.6,34. 7, 2. 2, 76. 106. 8, 11. 9, 12. Troglodytarum emporium 6, 34. Troglodyticae fluvius 6,33. hydreuma 6, 26. Mychos 6, 33. Troglodytice non cernit Septentriones 2, 71. Trog. umbra 2, 76,

Tropina locus 6, 23. Truentum fl. et ep. 3, 18. 20. Tuherum fl. 6, 26. Tuburbis colonia 5, 4. Tabuzaicense op. ib. Tubusuptus op. 5, 1. Tucca op. ib. Tucci colonia 3, 3. Tuder op. 3, 19. Tudertibus spectata arma lestia 2, 58. Tuditanus Istros domuit 3, 23. Tuficani po. 3, 19. Tugiensis saltus 3, 3. Tunicense op. 5, 4. Tungri po. 🖒 20. Turcae po. 6, 7. Turdulorum gens ubi 3, 2. Turiasonenses po. 3, 4. Turium flumen 3, 4. Turmentini pa. 3, 16. Turmodigi po. 3, 3. Turobrica op. ib. Turocelum op. 3, 19. Turones po. 4, 32. Turris Libysonis &, 18. Turrus fl. 3, 22. Tusca fl. 5, 2. Tusci po. 3, 9. Tusculani agri mirum 2, 98. Tusculani po. 3, 9. Tuscanienses po. 3, 8. Tusdricanum op. 5, 4, Tuscorum templum 3, 9. Tuscum mare 3, 10. Tutienses po. 3, 9. Tutini po. 3, 16. Tyana op. 6, 3. Tybis, id est december 6, 26. Tyde castellum 4, 34. Tydii po. 6, 7. Tylo insula, et in ea mirae arbores 12, 21. Tylos insula et oppidum 6, 32.

Tyrus Hereulis templum habet. 37, 12. Tymbriani po. 5, 25. Tymphei po. 4, 3. 17. Tyndaris op. 3, 14. Tynidrumense op. 5, 4. Typanei po. 4, 10. Tyra fluvius et op. 4, 26. Tyra gens 6, 33. Tyracienses po. 3, 14. Tyragetae po. 4, 26. Tyrii po. in Hispania 4, 36. Tyrium purpurissum 35, 40. Tyrrheni po. 3, 8. Tyrintha op. 4, 9. Tyris op. 3, 15. Tyrissei po. 3, 16. Tyristasis op. 4, 18. Tyritaceum op. 6, 4. Tyrrhenum mare quod 3, 10. Tyrus quondam insula5, 17. 6,39.

Ubii po. 4, 31. Uceni po. 3, 24. Ucitana oppida duo 5, 4. Ucultuniacum op. 3, 3. Udini po. 6, 15. Ufens fl. 3, 9. Ulmanetes po. 4, 3! Ulyssis specula 3, 13. portus 3, 14. Ulvernates po. 3, 9. Ulubrenses po. 3, 9. Ulurtini po. 3, 16. Ulusuburitanum op. 5, 4. Umbilicus, id est Gnomon6, 39 Umbrae po. 6, 23. Umbrorum dies 2, 19. Umbranici po. 3, 5. Umbriae descript. 8, 19. 6, 8. Umbro fl. 3, 8. Undecumanorum colonia 3, 17, Ura locus 5, 21.

Uranopolis op. 4, 17.

WUrbes a mari absorptae 2, 94. Urbi gens 6, 25. Urbinates po. 3, 19. Urci op. 3, 4. Urgao 3, 3. Urgo ins. 3, 12. Urgia op. 3, 2.

Uri po. 6, 23. Urium fl. 3, 3. Urpanus fl. 3, 28. Ursentini po. 3, 15.

Urso op. 3, 3. Usalitanum op. 5, 5,

Usar fl. 5, 1. Usidicani po. 3, 19. Usibalci po. 6, 35.

Uthina colonia 5, 4.
Utica op. 2, 99.
Utidorsi po. 6, 15.

Utus fl. 3, 29. Uxama op. 3, 4.

**1**7

٧.

Vacca fl. 4, 35. Vaccaci po. 3, 4, 4, 34. Vacunae nemus 3, 17. Vada Volaterrana 3, 8. Vadei po. 6, 32. Vadicasses po. 4, 32. Vadimonis lacus mirum 2, 96. Vadum Sabatium portus 3, 7. Vagense op. 5, 4. Vagienni po. 3, 7. 24.

Vagienni po. 3, 7. 24. Valdasus fl. 3, 28. Valentia colonia 3, 4. 5. Valentini po. 3, 13. 17. Valentinum op. 3, 7. Valerienses po. 3, 4. Valii pop. 6, 35.

Vallaci po. 4, 17. Valli po. 6, 4. Vamacures po. 5, 4.

Vangiones po. 4, 31. Vannienses po. 3, 23.

Vannianum regnum 4, 25 PLIN. TOM. V Varciani po. 3, 28. Vardaci po. 3, 26.

Varetatae po. 6, 21.

Varetum fl. 6, 2. Varia op. 3, 4, 17. Varini po. 4, 28.

Varuarini po. 3, 25.

Varus fl. 3, 5, 8, Vasco op. 3, 5,

Vascones po. 3, 4, Vasconum saltus 4, 34.

Vassei po. 4, 33. Vaticanus ager 3, 9.

Vatrenus fl. 3, 20. Veamini po. 3, 24.

Vecteri po. 3, 20. Vectis ins. 4, 30.

Vectores po. 3, 4. 4, 34.

Vegium op. 3, 25. Veientani po. 3, 8. Veiens ager 2, 98. 3, 9. Veii op. quo die

2, 98. 3, 9. Veii op. quo d a Camillo captum 3, 21. Velauni po. 3, 24.

Velia op. 3, 10. 13. Veliates po. 3, 8. 20.

Velienses po. 3, 4, 9. Velinus lacus 3, 17, 2, 62.

Veliterni po. 3, 9. Veliterni po. 3, 9. Vellates po. 4, 33.

Vellocasses po. 4, 32. Venafrom op. 3, 9.

Venami po. 4, 33. Venaria ins. 3, 12,

Vendiatiorum gens 3, 7. Venedi po. 4, 27.

Veneni po. 3, 7. Veneria op. 3, 3.

Veneris op. 5, 11. 22.

Venetiae situs et gnomon 2, 75. Venetia X. Italiae regio 3, 23.

Venetia A. Italiae regio 3, 23. Venetia Troianis orti ib. Veneti Galline po. 3, 6, 4, 32. Veneti po. ab Henetis 6, 2, Vene-

torum insulae 4, 33.

Venetulani po. 3, 9. Vennenses po. 3, 4. Vennonetes po. 3, 24. Venus Pyrenasa 3, 4. Venusia op. 3, 16. Veragri po. 3, 24. Verbanus lacus ubi 3, 23. Vercellae op. a quibus 3, 21. Veretini po. 3, 16. Vergentum op. 3, 3. Vergoanum op. 3, 11. Vergunni po. 3, 24. Vernodubrum fl. 3, 5. Veromandui po. 4, 31. Verona op. 3, 23. Vercellensis ager auxifedinas habet 33. 23. Vertucomacori po. 3, 21. Verrucini po. 3, 5. Vesci op. 3, 3. Vescellani po. 8, 16. Vescntini po. 3, 8. Vesionicates po. 3, 19. Vespasiani colonia 5, 14. Vesperies op. 4, 34. Vestini po. 3, 6. Vesulus mons 3, 22. Vesuvius mons 3, 9. Vettones po. 4, 35. Vettoneuses po. ib. Vetulionenses po. 3, 8. Vetuloniae aquae 2, 106. Vianiomina 3, 27. Vibali po. 3, 4. Vibelli po. 3, 7 Viberi po. 3, 24. Vibo Valentia 3, 10. 13. Vicetia op. 3, 23. Victoriae portus 4, 36. Viducasses po. 4, 32. Vienna Allobrogum op. 3,5. Nar- Zagerae po. 6, 34 bonensis op. 6, 39. nitellarii po. 3, 9. 'elici po. 3, 24.

nates po, 3, 19.

Vior fl. 5, 1. Virgilienses po. 3, 4. Virovesca op. ib. Virtus Iulia op. 3, 3. Virunum op. 3, 27. Vistula fl. 4. 25. Vistillus fl. 4, 28. Visurgis fl. ib. Vitis fl. 3, 20. Viventani po. 3, 19. Voconii forum 3, 5. Vocontinum regio ib. Volane Padi portus 3, 20. Volaterrana vada 3. 8. Volaterrani po. ib. Volcae Tectosages 3, 5. Volcentini po. 3, 15. Volsci po. 3, 23. 9. Volscientium gens 3, 8. Volscorum littus 3, 6. Volsinenses po. 3, 8. Volubile op. 5, 1. Vomanus fl. 3, 18. Voturi po. 5, 29. Vulcani insulae 3, 14. Vulgientium gens 3, 5. Vulturnus fl. et op. 3, 9. Vulturni maris arena 36, 66

Xanthus flet op. 5, 28 Xenitana Quiza op. 5, 1 Xerxes Athon perfodit 4, 17. Xoitis pruefectura 5, 9. Xvlenepolis up. 6, 26. Xylopolitae po. 4, .7. Xystiuni po. 5, 29.

Zacvnthus 4, 19. Zagrus mons 6, 31. Zamareni po. 6, 32. Zamense op. 5, 4. 31, 12. Zamnes po. 6, 35.

Zanelaei po. 3, 14.
Zarax op. 4, 9.
Zarasqae po. 6, 25.
Zariasparum op. ib.
Zariaspa op. 6, 17. 18.
Zela op. 6, 3.
Zelia quae 5, 40.
Zephyrium promont. 2, 41.
Zephyrium op. 4, 4. 5, 22.
Zephyrium ins. 2, 98. 4, 23.
Zethis fl. 6, 36.
Zethis op. 6, 27.
Zeugitana regio 5, 7.

Zeugma op. 5, 13.
Ziela op 6, 4.
Ziegrè 4, 18.
Zigacè 4, 18.
Zigacè 6, 7.
Zilis regio 5, 1.
Zimira regio 36, 25.
Zingi po. 6, 7.
Ziras fl. 4, 18.
Zoelae po. 3, 4.
Zone mons 4, 18.
Zoroanda locus 6, 31.
Zotale 6, 18.
Zoton op. 6, 35.
Zurachi po. 6, 32.

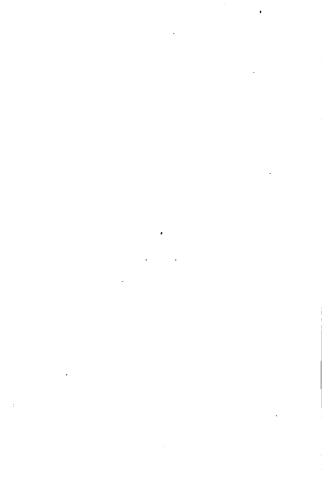

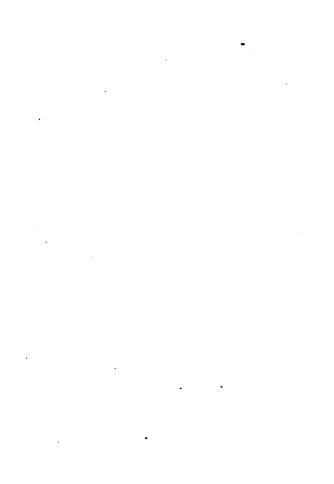

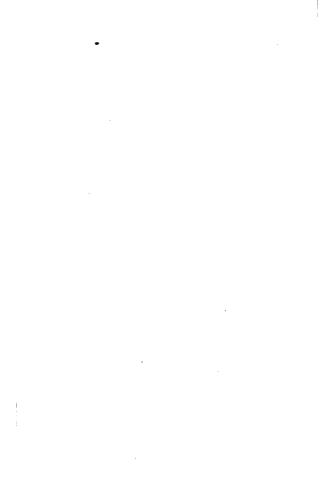